

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1



Ald.2.2.1



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1







Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1





ORATIONVM

PARS I.

Cum correctionibus P. Manutij, Et annotationib.D. Lambini.



VENETIIS, M. D. LXX.



# BENEDICTO ACCOLTO,

RAVENNAE CARDINALI,

PAVLVS MANVTIVS, ALDI F. S. P. D.

AXIME esset optandum, Accolte clarissime, ut, quæ olima doctissimis uiris magno labore, magnisque uigiliis sunt elucubrata, ea nostram ad ætatem peruenire omnia potuis-

fent artium plurimarum scientia, quarum adiumeto ad uitam recte instituendam indigemus, non desideraretur. uerum ita casu nescio quo accidit, ut ex iis scriptis, quæ ueteres illi, homines sapientissimi, reliquerunt, non solum multa prorsus interierint, sed etiam, quæ in hanc diem seruata sunt, ita deprauata, ita mutila legantur, ut sæpissime uix, aut ne uix quidem intelligi posfint. hoc incommodum pater olim meus magna ex parte sustulit . cuius industria multos excitauit, ut eandem rem aggressi, iacentem litterarum laudem pro suis quisque uiribus subleuaret. quod si alii secerunt, amulatione tantum gloria permoti: certe, cur ego id faciam, hoc plus habeo caussæ, quod, cum pater studiosis id, quid in hoc genere promiserat, morte præuentus præstare non potuerit, hoc me nomine ita appel-

lant, quasi ad filios soleat non paternæ solum rei, sed uoluntatis etiam hæreditas peruenire. hæc me, ut debet, opinio multum mouet, sed auctoritas, Accolte, tua plurimum: quam ego tanti soleo facere, ut, quamcumque tu probas rationem, ea demum & utilis mihi, & honesta uideatur esse. tu igitur cum nos ad hoc posteritatis adiuuandæ studium & wehementer, & sæpe sis cohortatus, effecisti, ut in eam rem tanto alacrius inm cumbamus, quanto pluris apud me tna, quam reliquorum omnium, confilia funt. quod fi labore, studio, diligentia profici in hoc genere quidquam potest, ut certe potest : magnopere spero fore, ut neque officii tui in me admonendo, neque liberalitatis in adiuuando pæniteat. cuius rei quasi spe cimen erit hæc prima Ciceronis orationum pars, quam ex ueterum exemplarium collatione diligen ter emendatam, nomini tuo in scriptam emittimus. nam cum usu, & consuetudine ita comparatum sit, ut, quibus rebus principes uiri delectenexi tur, in iis rebus multi suum studium probare uelint; ex quo fit, ut ab aliis canes, ab aliis equos, aut ma aues nobiles dono dari uideamus: commode me facturum existimaui, si quid ego eius generis ad te mitterem, quod omnibus te præter uoluptaticum bus intellexissem. soles enim quotidie fere a grabigi uissimarum artium tractatione, in hæc studia, quæ gat sibi ab humanitate nomen asciuerunt, quasi si in dust hortum am cenissimum diuertere: ubi te modo ora

folum tei, torum, & poetarum flores, modo dulcium amicoiire . hac rum colloquia mirifice delectant : ut præter id tem fed aucto. poris, quod ualetudini dare soles, quod sane pusilego tanti lum est, hora nulla sit, quam non in literis, & cum obas ratio. uirtute traducas. quam tuæ uitæ rationem qui igno mesta uidea. rant, mirantur scilicet, un de illa tibi in aduersis eritatis adiu. rebus fortitudo tanta, unde animi robur illudinepe fis cohoruicti, quod ne illa quidem ipsa, que in rebus hualactius inmanis Fortuna dominatur, ullo pacto potuerit inna, quamre. fringere; contra cuius uim duplici te præsidio iam od fi labore. antea muniueras, artium maximarum cognitione, & mentis optima conscientia, hac est aliae quidquam rum uirtutum, quæ in te funt multæ, quasi prinspero fore, ceps & regina quadam; ut in aliis neminem tibi neque libeanteponere, in hac ne conferre quidem possim. ei quasispe Nam de prudentia, de pietate, de iustitia, ne uinum pars, dear assentari, nihil dicam : ne de liberalitate quione diligen dem; quæ tamen ita nota est, ut non, qui eam lau m emittidet, assentator, sed, qui non laudet, maleuolus comparaexistimetur. cum enim hæc dandi beneficii ratio delecteneiusmodi sit, ut nulla certior ad laudem, nulla item robare uemagis lubrica uideatur uia; propterea quod in beequos, aut neficiis collocandis plerique fortunam hominum mode me spectare solent, ut eandem gratiam, aut etiam reneris ad cum fœnore recipiant: non est, quod in hoc te laoluptatibi quisquam arbitretur; cum & rarissime continrea gragat, cuiusquam opera ut egere uidearis, & tu tamen idia, quæ quamplurimis ob eximiam naturæ tuæ liberalitauafi fi in tem, atque amplitudinem benigne facere & fonodo ora 111

leas, & possis. & cum de omnibus ad bene merendum natura es maxime propensus; tum uero ipla te ratio, atque doctrina ita conformauit, ut ad eos honestandos, qui se iis artibus, in quibus ipse excellis, dedidere, tuum soleas studium libentissime conferre. quæ quidem humanitas, & beneficentia tua, non sane uideo, qui possit in ullo maior esse, quam in me tuendo suit. que est enima teres, quæ ad meum commodum attineret, prætermissa? quis diligentius est adhortatus, ut hanc restituenda antiquitatis laudem, qua pater meus olim excelluit, pane afflictam excitarem? quis eam ipsam ad rem perficiendam plura contulit? cum etiam magnis principibus, tui simillimis, ita me commendaueris, ur iudicii tui testimonio permoti, non minimis ad se præmiis euocarint. quæ cum recordor, etsi me ipsum probe noui, tamen interdum mihi affentor, & mihi aliquid uideor esse, quod a te sim ornatus. hæc me inanis ambitio ita delectat, ut illum dolorem, quem ex difficultate capio remunerandi, si non tollat omnino, minuat quidem certe. quamquam tu is es, qui te satis superque, remuneratum existimas, si modo id, quod dedisti, ab eo, qui accepit, intelligis memoria teneri. quo in officio præstando, noli credere, quemquam esse, qui me uincat. & huius quidem rei, confido fore, ut aliquando eiusmodi a me signa dentur, quæ nullum cuiquam de mea in te uoluntate dubitandi



## M. TVLLII CICERONIS

ORATIONVM, QVAE PRIMO

VOLVMINE CONTINENTYR.

## INDEX

| Pro P. Quinctio, oratio prima, char.                    |
|---------------------------------------------------------|
| Pro Sex. Roscio Amerino, oratio II.                     |
| Pro Q. Roscio Comado, oratio III. 48:                   |
| Divinatio in C.Verrem, oratio IV. 58.                   |
| In C. Verrem actio prima, oratio V. 60.                 |
| In C. Verrem actionis I I. liber I. de anteactauita,    |
| oragio VI.                                              |
| In C. Verrem actionis III. liber II. de prætura Si-     |
| ciliensi; uel, de iure dicendo, oratio VII. 149.        |
| In C. Verrem actionis IV. liber III. de re frumen-      |
| taria, oratio IIX.                                      |
| In C. Verrem actionis V. liber IV. de signis, ora-      |
| tio I X. 235.                                           |
| In C. Verrem actionis V I. liber V, de supplicies, ora- |
| 274                                                     |
| Pro M. Fonteio, oratio X I. 282:                        |
| Pro A. Cacina, oratio XII.                              |

ut:

NIS

# M. TVLLII CICERONIS

PRO. P. QVINCTIO

ORATIO I.

5. 22. 48:

48: 58.

69 teacta with

pratura Si-

re frumen-

gnis, ora-

plicijs, ora-

274 282:

311,

VAE res in ciuitate dua plurimum possunt, ex contra nos amba factunt in hoc tempore, summa gratia, & eloquentia. quarum alteram, C. Aquilli, uereor, alteram nutuo. eloquentia, Q.

Hortensij.ne me dicendo impediat, non nihil commoueor: gratia Sex. Neuij ne P. Quinctio noceat, id uero non mediocriter pertimesco. neque hoc tantopere querendum uideretur, hec summa in illis esse; si in nobis essent saltem mediocria. uerum ita se res habet, ut ego, qui neque usu satis, & ingenio parum possum, cum patrono disertisimo comparer; P. Quinctius, cui tenues opes, nulla facultates, exigua amicorum copia funt, cum aduerfario gratiosissimo contendat. Illud quoque nobis accedit incom modum, quod M. Iunius, qui hanc caussam, Aquilli, aliquoties apud te egit, homo or in alijs causis exercitatus, or in hac multum or sape versatus, hoc tempore abest, noua legatione impeditus: or ad me uentu est, qui ut sum ma haberem cetera, temporis quide certe nix satis habui, ut rem tantam tot controuer sis implicatam, possem cognoscere.ita, quod mihi consueuit in ceteris caussis esse ad iumento, id quoque in hac caussa deficit.nam. quo minus ingenio possum, subsidio mihi diligentiam comparani: que quanta fit, nisi tempus, & spatium datum sit, in-

### ORATIO

tela o

lis du

illors

MTE

wen

bun

tors

dut !

ditate

exper

P.QI

tis min

Jacilin

telligi non potest. Que quo plura sunt C. Aquilli, eo te, & hos, qui tibi in consilio adsunt, meliori mente nostra uerba audire oportebit; ut multis incommodis ueritas debilitata, tandem æquitate talium uiroru recreetur. quod si tu iudex nullo prasidio fuisse uidebere contra uim, & gratiam solitudini, atque mopiæ; si apud hoc consilium ex opibus, non ex ueritate caussa pendetur: profecto ni hil est iam sanctum, atque sincerum in ciuitate; nihil, quod humilitatem cuiusquam gravitas & nirtus iudicis consoletur. certe aut apud te, & eos, qui tibi adsunt,ue ritas nalebit: aut, ex hoc loco repulsa ui, & gratia, locum, ubi consistat, reperire non poterit. Non eo dico, C. Aquilli, quo mihi ueniat in dubium tua fides, & constantia; aut quo non in ijs, quos tibi aduocasti, uiris electisimis ciuitatis, spem summam habere P. Quin Etius debeat. quid ergo est? primum magnitudo periculi summo timore hominem afficit, quod uno indicio de fortunis omnibus decernit. ida; dum cogitat, non minus sape ei uenit in mentem potestatis, quam aquitatis tua: propterea quod ommes, quorum in alterius manu uita posita est, sapins illud cogicant, quid possit is, cuius in ditione ac potestate sunt, quam quid debeat facere. deinde habet aduersarium P. Quinctius nerbo Sex. Nænium, re uera huiusce ætatis homines disertissimos, fortissimos, ornatissimos nostræ ciuitatis, qui commni studio summis opibus Sex. Næuium defendunt: siid est defendere, cupiditati alterius obtemperare, quo is facilius, quem uelit, iniquo iudicio opprimere possit. nam quid hoc iniquius, aut indignius, C. Aquilli, dici, aut commemorari potest, quamme, qui caput alterius, famam, for-

#### PRO. P. QVINCTIO. eote, tunasq; defendam, priore loco caussam dicere?cum pranostra sertim Q. Hortensius, qui hoc indicio partes accusatoas deris obtinet, contra me sit dicturus; cui summam copiam quod facultatemq; dicendi natura largita est. ita fit,ut ego,qui m, co tela depellere, & unlneribus mederi debam, tum id faceilium re cogar, cum etiam telum aduer farius nullum iecerit:ilecto ni lis autem id tempus impugnandi detur, cum & uitandi ; nihil, illorum impetus potestas adempta nobis erit, o, si qua 15 indicis in re, id quod parati sunt facere, falsum crimen, quasi dfunt ne uenenatum aliquod telum, iecerint, medicinæ faciendæ lo ratia, lotus non erit. id accidit prætoris miquitate, & miuria: eo dico. primum, quod contra omnium consuetudinem iudicium des, or prius de probro, quam de re, maluit fieri: deinde, quod asti, uiita constituit id ipsum iudicium, ut reus, ante quam uer P. Quin bum accusatoris audisset, caussam dicere cogeretur. quod corum gratia, & potentia factum est, qui, quasi sua res, do periaut honos agatur, ita diligenter Sex. Næuij studio & cupi edicio de ditatem morem gerunt; & in eiusmodi rebus opes suas nminus experiuntur, in quibus quo plus propter uirtutem nobiitis tue: litatema; possunt, eo minus, quantum possint, debent ofte nu uita dere. Cum tot tantisq; difficultatibus affectus, atque affli us m di-Etus, in tuam, C. Aquilli, fidem, ueritatem, misericordiam deinde P. Quinctius confugerit; cum adhuc ei propter uim adium, re uersarioru non ius par, non agendi potestas eadem, no ma 205, OTgistratus æquus reperiri potuerit; cum ei summam per in ummis iuria omnia inimica, atque infesta fuerint: te, C. Aquilli, re, cunosque, qui in consilio adestis, orat, atque obsecrat, ut mulm uetis miuris iactatam, atque agitatam aquitatem; in hoc oc mitandem loco consistere, er confirmari patiamini. id quo nemofacilius facere possitis, dabo operam, ut, a principio res n, for-

## ORATIO

let; 7

Galli

ttd m

piam.

eris d

rum t

timare

mutate.

num fai

Quinti

acta o

quemadmodum gesta & contracta sit, cognoscatis . C. Quinctius fuit P. Quinctij huius frater, sane ceterarum rerum paterfamilias & prudens, & attentus, una in re paullo minus cansideratus, qui societatem cu sex. Neuio fecerit, uiro bono, uerumtamen non ita instituto, ut iura societatis, & officia certi patresfamilias nosse posset : non quo ei deesset ingenium: (nam neque parum facetus scurra sex. Neuius, neque inhamanus praco est umquam existimatus) quid ergo est? cum ei natura nihil melius, quam uocem, dedisset, pater nihil, præter liberta. tem, reliquisset; uocem in quastum contulit; libertate usus est, quo im punius dicax esset. quare, quod socium tibi en welles adiungere, nihil erat; nisi ut in tua pecunia condisce ret, qui pecuniæ fructus effet. tamen inductus consuetudi ne, ac familiaritate Q uinclius fecit, ut dixi, societatem ea rum rerum, que in Gallia comparabantur. erat ei pecua ria res ampla, & rustica sane bene culta, & fructuosa. tollitur ab atrijs Licinijs, atque a præconum consessinin Galliam Neuius, & trans alpes usque transfertur. fit magna mutatio loci, non ingenij. nam qui ab adolescentulo quastum sibi instituisset sine impendio; postea quam nescio quid impendit, er in commune contulit, mediocri questu contentus effe non poterat. nec mirum, siis, qui nocem uenalem habuerat, ea, que noce quesinerat, magno sibi quastui fore putabat. itaque hercule haud mediocriter de communi, quidquid poterat, ad se in priuazam domum seuocabat. qua in re ita diligens erat, quasi i, qui magna fide societatem gererent, Arbitrium pro socio condemnari solerent. Verum hu de rebus non necesse habeo dicere ea, que me P. Quinctius cupit com-

#### PRO. P. QVINCTIO. memorare. tametsi caussa postulat, tamen, quia postueteralat, non flagitat, prateribo. Cum annos iam complures fo us, una cietas eset; & cum sepe suspectus Quinctio Neuius fuis W Sex. set; neque ita commode posset rationem reddere earum lituto. rerum, quas libidine, non ratione gesserat; moritur in is no le Gallia Quinctius, cum adesset Neuius, & moritur reparum pentino. beredem testamento reliquit hunc P. Quinctiu; Praco eff ut, ad quem summus maror morte sua ueniebat, ad eun MTa nihi dem summus honos quoque perueniret. quo mortuo,nec er liberta. ita multo post, in Galliam proficiscitur Quinctius. ibi Ttate w Ws cum isto Neuio familiariter uiuit. annum fere una sunt; um tibi en cum & de societate inter se multa communicarent, & a condifce de tota illa ratione atque re Gallicana : neque interea uer onfuetudi bum ullum interposuit Neuius, aut societatem sibi quipetetemed piam debere, aut prinatim Quinetium debuise. cum ei pecua æris alieni aliquantulum eßet relictum, quibus nominiuctuo a. bus pecuniam Rome curari oporteret; auctionem in sessuin Gallia P. hic Quinclius Narbone se facturum esse protur. fit scribit earum rerum, que ipsius erant priuate. ibi tum olescenuir optimus sex. Neuius hominem multis uerbis detered quam ret, ne auctionetur : eum non ita commode posse eo temnediocri pore, que proscripsisser, uendere: Roma sibi nummois, qui rum facultatem esse, quam, si saperet, communem exit, mastimaret pro fraternailla necessitudine, & proipsius afud mefinitate . nam P. Quincty consobrinam habet in matriprivamonio Neuius, & exea liberos. quia, quod uirum bo. quali num facere oportebat, id loquebatur Neuius; credidit m pro Quinctius, eum, qui orationem bonorum imitaretur, facta quoque imitaturum. auctionem uelle facere deon necomsistit: Romam proficiscitur: decedit ex Gallia Romam

## OIORATIO

Toluit

batur

num.

preda

inudo

lent;

cere

tas deb

čtius,

reviser dimon

ctius co

ficifcitu

Scipione

The man

bonus

cum He

widens s

simul Neuius. Cum pecuniam C. Q uinctius P. Scapulæ debuisset; per te, C. Aquilli, decidit P. Quinctius, quod li beris eius dissolueret.hoc eo per te agebatur, quod propter cerariam rationem non satis erat, in talibus inspexisse quantum deberetur, nisi a quastoribus quasisset quantu Solueretur. decidis, statuisq; tu propter necessitudinem, que tibi cum Scapulis est, quid ijs ad denarium solueretur. hac omnia Q uinctius agebat auctore, co consuafore Neuio. nec mirum, si eius utebatur consilio, cuius au xilium sibi paratum putabat. non modo enim pollicitus erat in Gallia, sed Roma quotidie, simul atque sibi hic an nuisset, numeraturum se dicebat. Quinctius porro istu posse facere uidebat: debere, intelligebat: mentiri, quia causa, cur mentiretur, non erat, non putabat. Quasi do mi nummos baberet, ita constituit scapulis se daturum: Neuium certiorem facit: rogat, ut curet, quod dixiset. Tum iste, uir optimus, (uereor, ne se derideri putet, quod iterum iam dico, optimus) qui hunc in summas angustias adductum putaret; ut eum suis condicionibus in ipso articulo temporis adstringeret, assem sese negat daturum, nisi prius de rebus rationibusq; societatis omnibus decidisset, & scisset sibi cum Quinctio controuer sia nihil futurum. Posterius, inquit, ista uidebimus, Quin-Etius: nunc hoc welim cures, si tibi uidetur, quod dixisti. Negat se alia ratione facturum: quod promisiset, no plus sua referre, quam si, cum auctione uenderet, domini iusu quippiam promisiset. Destitutione illa perculsus Quin-Etius, a Scapulis paucos dies aufert; in Galliam mittit, ut ea, que proscripserat, uenirent. deteriore tempore absens auctionatur: Scapulis difficiliore conditione dis-

PRO. P. QVINCTIO. soluit . tunc appellat ultro Neuium, ut, quoniam suspicapulæ caretur aliqua de re fore controuersiam, uideret, ut qua quod li primum, or quam minima cum molestia tota res transipropter geretur. dat iste amicum M. Trebellium: nos communem pexille necessarium, qui istius domi erat educatus, er quo utequantu batur iste plurimum, propinquum nostrum, Sex. Alpheudinem, num. res conuenire nullo modo poterat; propterea quod Coluerebic mediocrem iacturam facere cupiebat, iste mediocri r confudpræda contentus non erat, itaque ex eo tempore resese o, cuius du in uadimonium capit. cum uadimonia sepe dilata esm pollicitus sent; & cum aliquantum temporis in eare esset consumre fibi hic an ptum, neque quidquam profectum eßet; uenit ad uadiis porroiltu monium Neuius. Obsecro, C. Aquilli, nosque, qui ntiri, quia adestis in consilio, ut diligenter attendatis, ut singulare . Qualido genus fraudis, er nouam rationem insidiarum cognodaturum: scere possitis. Ait se auctionatum esse in Gallia: quod od dixißet. sibi uideretur, se uendidise : curase, ne quid sibi socieeri putet, tas deberet: se iam neque uadari amplius, neque uadimmas anmonium promittere: si quid agere secum uelit Quincionibus in Elius, non recusare. Hic, cum rem Gallicanam cuperet negat dareuisere, hominem in prosentia non uadatur. ita sine uais omnibus dimonio disceditur. deinde Roma dies XXX fere Quin mer fiani. Elius commoratur: cum ceteris, qua habebat, uadimos, Quma nia differt, ut expeditus in Calliam proficifci posset. prood dixisti. ficiscitur: Roma egreditur ante diem II. kal. Febr. et no plus Scipione & Norbanio cos. queso, ut eum diem memomini iußu riæ mandetis. L. Albius, Sex. filius, Quirina, uir us Quinbonus, & cum primis honestus, una profectus est. m mittit cum uenisent ad Vada Volaterrana qua nominantur, e tempore uident perfamiliarem Neuy, qui ex Gallia pueros ueitione dil-

### ORATIO

nales isti adducebat, L. Publicium. qui ut Romam uenit, narrat Neuio, quo in low ulderit Quintlium. quod nisi ex Publicio narratum Neuio esset, non tam ato res in contentionem uenisset . tum Neuius ipse pueros circum amicos dimittie : ipfe suos necessarios ab atrijs Licinijs, er à faucabus macelli corrogat, ut ad tabulam Sextiam se bi adfint hora secunda postridie. ueniunt frequentes: te-Stificaturiste, P. Quinstium non stinfe, & fe stinfe. to bula maxime signis hominum nobilium consignantur. disæditur . postulat a Burrieno prætore Neuius , ut ex edi-Eto bona possidere liceat. iusit bona proscribi eius, qui cum familiaritas fuerat, societas erat, affinitas, liberis istius uius, diuellt mullo modo poterat. qua ex re intelligi facile potsit, nullum effe officium tam fanctum, atque sollemne, quod non avaritta comminuere, atque violare soleat . etenim si ueritate amicitia , fide societas, piette . te propinquitas colitur; necesse est, iste, qui amicum, focium, affinem fama foreunis spoliare conaeus est, uanum fe, or perfidiofum, or impium effe fateatur . Libellos Sex. Alphenus, procurator P. Quincty, familiaris & propin quus Sex. Neuij, deijcit: seruulum unum, quem iste prehen derat, abducit: denunciat, sese procuratore ese; istu aquu ese fama fortunisq; P. Quincty consulere, con aduentum eius exspectare: quod si facere nolit, atque imbiberit eiusmodi rationibus illum ad suas condiciones perducere; sese nihil precari, &, si quid agere uelit, iudicio defendere. Hec du Rome geruntur, Quinctius interea, contra ius, go consuetudinem, edicto prætoris de saltu agroq; comuni à seruis communibus ui detruditur. Existima, C. Aquilli, modo, & ratione omnia Roma Neuium fecise, li hoca

(tulat

indican

cuius

tildare i

cernit: q

O hocip

wis mie i

re, aut fo

edictop.

CHabant.

Rindian



## ORATIO

nifitt,

fatu ficit

BUT. YET

filium; a

tur, prio

ri potu:

indicar

modin

men ta

qui an

que exc

postula

te fape

Etionem

lemper p

in hac wi

hi fines

posim,

quo dican

fondeat;

posis, qui

P. Quinci

to ponfio

our a preto

deinde, ex

Midife.

ter satisdaret: non necesse esse famam alterius in tudicium uenire. clamabat porro ipse Quinctius, sese iccirco nolle satudare, ne uideretur indicasse, bona sus exedicto posses sa esse: sponsionem porro si istiusmodi faceret, se, id quod nunc euenit, de capite suo priore loco caussam esse dicturu. Dolabella (quemadmodum solent homnes nobiles: seu re-Ete, seu perperam facere corperunt, it in utroque excellunt, ut nemo nostro loco natus assequi possit iniuriam facere fortiffime perseuerat; aut satisdare, aut sponsionem iuber facere, er interea recufantes nostros aduocatos acerrime submoueri. Conturbaius sane discedie Quinctius: neque mirum, cui hac optio tam misera, tamq; iniqua, daretur, ut aut ipfe se capitis damnaret, se satisdediffet; aut caussam capitis, si sponsionem fecisset, priore loco dice ret. Cum in altera re caussa nihil esset, quin secus iudica retipse de se, quod indicium granisimum est; in altera spes effet ad talem tumen uirum indiæm nemiendi, unde co plus opis auferret, quo minus attulisset gratiæ: sponsio nem facere maluit, fecit, te iudicem, C. Aquilli sumpsit, ex sponso egit . in hoc summa indici, caussaq; tota consistit . Indicium effe, C. Aquilli, non de re pecuniaria, sed de fa ma fortunisq; P. Quinctij uides. cum maiores ita constienerint, ut, qui pro capite diæret, u posteriore loco diæret: nos, inaudita criminatione accusatorum, priore loco caussam diære intelligis: eos porro, qui defendere consue runt, uides accusare, er ea ingenia conuerti ad perniciem, que antes uersabantur in salute, seque auxilio feren do . Illud etiam restiterat , quod hesterno die fecerunt , ut te in ius adducerent, ut nobis tempus, quam diu diceremus, prastitueres quam rem facile à pratore impetrassent,

PRO. P. QVINCTIO. nisitu, quod effet tuum ius, & officium, partesque, do cuisses . neque nobis adhuc, præter te, quisquam fuit, ubi nostrum ius contra ilios obuneremus: neque illis umquam sais fuit illud obtinere, quod probari omnibus posset: ita sine iniuria potentiam leuem, atque inopem esse arbitraneur. Verum, quoniam tibi inftat Hortenfius, ut eas in confe silium; à me postulat, ne dicendo tempus absumam; querieur, priore paerono caussam defendente, numquam perora ri potuisse: non patiar istam manere sufficionem, nos rem indicari nolle.nec illud mihi arrogabo, me posse caussam co modius demonstrare, quam antea demonstrata sicineque ta men tam multa uerba faciam : propterea quod & ab illo, qui ante dixit, informate iam cauffaeft; & à me, qui neque excogitare, neque pronunciare multa possum, breuitas postulatur, que mihimet ipsi amicisima est. faciam, quod ce sape animaduerti facere Hortensi: totam caussa mea di Etionem ærtas in partes dividam. tu id semper facis, quia semper potes: ego in hac caussa faciam, proptered quod in hac uideor posse facere. quod tibi natura dat ut semper possis, id mihi caussa dat ut hodie possim. certos mihi fines, terminosq; constituam, extra quos egredi non poßim, fi maxime uelim: ut & mihi fu propofuum, de quo dicam; & Horcensius habeat exposita, ad que respondeat; Or eu, C. Aquilli iam ante animo prospicere possis, quibus de rebus auditurus sis. Negamus, te bona P. Quinctij, Sex. Neui, possediste ex edicto pratoris. in eo sponsio facta est. ostendam, primum, caussam non fuisse, cur à pretore postulares, ut bona P. Quinctif possideres: deinde, ex edicto te possidere non potuisse : postremo, non possedisse. Queso, C. Aquilli, nosque, qui estis in con-

Indiaum

circo nolle

dicto postes

fe, id quod

Jedicturu.

biles: feu re-

roque excel-

n iniuriam

me for somem

iduocatos acer -

ie Quinctius!

tamas iniqua,

priore loco dice

in secus indica

eft; in altera

mendi, unde

stie: Ponfio

lli sumpsiezex viz consistie.

eria, fed de fa

es its consti-

ore loco dice-

priore loco

dere confue

ad pernia

uxilio feren

diu dicere-

mpetrassent,

filio, set quid pollicitus fim, diligenter memoria mandetiss etenim rem facilius totum accipietis, si hac memineritis? or me facile uestra existimatione renocabitis, se extra hos cancellos egredi conabor, quos mihitipse circumdedi. Ne go fuisse caussam, eur postularet : nego, ex edicto possidere. poeuisse.nego possedisse hac tria cum docuero perorabo. No fuit caussa, cur postularet, qui hoc intelligi potest? quia Sex. Neuio neg; ex societatis ratione, neque privatim quid quam debuit Quinctius. quis huic reiteffis eft ? idem, qui acerrimus aduersarius. in hac re te, te in quam testem Neui, citabo. annum, & eo diutius post mortem C. Quin cen fuit in Gallia tecum simut Quinctius. doce, te perufse ab eo istam nescio quam innumerabilem pecuniam. doce, aliquando mentionem fecisse; dixisse, deberi: debuisse, co cedam moritur C. Quinctius, qui tibi, ut ais, certis nominibus grandem pecuniam debuit : heres eius P. Quinctius in Galliam ad te ipsum uenit, in agrum communem, co denique, ubi non modo res erat, sed ratio quoque omnis, To omnes litera. quis eam diffolutus in re familiari fuiffee, quis tam negligens, quis tam tui Sexte dissimily, qui, eum res ab eo, qui cum contraxisset, recessisset, or ad heredem peruenisset, non heredem, cum primum uidisset, certiorem faceret ? appellaret ? rationem afferret ? si quid in controversiam veniret, aut intra parietes, aut summo ture experiretur? ita ne est? quod uiri optimi faciunt, se qui suos propinquos, ac necessarios caros, en honestos esse atque haberi wolunt, id Sex. Neuius non faceret? que usque eo feruet, fereur auaritia, ut de suis commodis no lit aliquam partem amittere, ne quam partem huic propinquo su ulius ornamenti relinquat. O is pecuniam. 新鄉

pere con

MUME TE

farie cu

do, hor

bas ap

[tatwi]

ditatu

Subito

peres

gnet,

aliqua

te me a

ti pecun

homine

Quincti

dem ueni

que appe,

turum qu

a tecum

Gis pro

PRO. P. QVINCTIO.

1100

mandetic fi qua debereeur, non peteret, qui, quit, quod debitum mineritis? numquam est, id datum non est, non pecuniam modo, rexerd hos uerum etiam hominis propinqui sanguinem, uitama; eri mdedi. Ne pere constur? Huic tu molestus esse uidelicet noluisti, quem to posidere nunc respirare libere non sinis. quem nunc interficere ne ereraco. farie cupis, cum tum pudenter appellare nolebas. ita crepotestiquia do, hominem propinguum, tui observantem juirum bonum, pudentem, maiorem natu, nolebas, aus non aude ivatim quid is et ! idem . bas appellare. sape, ut fit, cum ipse te confirmasses, cum in quam reftem statuisses de pecunia mentionem facere, cum paratus, me lortem C.Quin ditatusq; uenisses, homo timidus, uirginali uerecundia, doce , te petul subito ipse te retineas, excidebat repente oratio; cum cuperes appellare, non audebas, ne inuitus audiret. id erat pecuniam. doeri:debuiffe,co profecto. credamus hoc, Sex. Neuium, cuius caput oppu gnet, eius auribus pepercisse. si debuisset, Sexte, petisses dis , certis nostatim, si non statim, paullo quidem post, si non paullo, az us P. Quinaliquando, sex quidem illis mensibus profecto anno uerten communem, te sine controuersia. anno er sex mensibus uero, cum tibi uoque omnis, quotidie potestas hominis fuisset admonendi, uerbum aul imiliari fuil lum facis: biennio iam confecto fere, appellas, quis tam Bimilis, quis perditus ac profusus nepos, non adesaiam, sed abundanfiffer , or an ei pecunia, sic dissolutus fuisset, ut fuit Sex. Neuius ? cu mum uidissetz hominem nomino, satis mihi uideor dice. Debuit tibi C. rret? si quid Quinctius: numquam petisti. mortuus est ille:res ad here att fummo dem uenit: cum eum quotidie uideres, post biennium deni Faciunt, fe que appellas. dubitabitur, utru sit probabilius, Sex. Neuiu honestos efflatim, si quid deberetur, petiturum fuisse, an ne appella faceret? que turum quidem biennio? Appellandi tempus non erat? mmodis no at tecum anno plus uixit. In Gallia agi non potuit? at m huic proor in provincia ius dicebatur; or Roma iudicia fiebant. pecuniamy 14

### ORATIO

quod p

has com

armis ,

ceptare!

forus per

quit, d

Quista

fatuit.

in Neu

possessa

quafi fa

num fine

mat? pro

cia perim

BAT. QH

cum pote

male ager

ni, hunc

cum dere d

ionem de pr

indiciu, uno

repudiet; fat

nem petere

Printing sta

Restat, ut aut summa negligentia tibi obstiterit, aut untcaliberalitas. si negligentiam dices, mirabimur: si bonitatem, ridebimus. neque, prætered quid posis dicere. inuenio. Satis est argumenti, nihil esse debitum Neuio, quod tam diu nihil petiuit. quid, si hoc ipsum, quod nune facit, oftedo testimonio effe, nihil deberi? Q uid enim nune agit Sex. Neuius? qua de re controuersia est? quod est hoc iudicium, in quo iam biennium uersanur? quid negotij geritur, in quo ille tot et tales uiros defatigat? pecuniam petit: nunc denique? uer umtamen petit: audiamus. de ra tionibus & controuersijs focietatis unlt dijudicari, fero, uerum aliquando tamen: concedamus. Non, inquit, id ago, C. Aquilli, neque in eo nunc laboro: pecunia mea tot annos utitur P. Quinclius: utatur sane, non peto. Quid igitur pugnas? an, quod sape multis in locis dixifti, ne in ciuitate sit? ne locum suum quem adhuc honestif sime defendit, obtineat? ne numeretur inter vivos? decernat de uita, & ornamentis suis omnibus? apud indicem caussam priore low dicat? Or, eam cum perorarie, tum denique nocem accusatoris audiat? Quid? hoc quo pertinet?ut ocyus ad tuum peruenias?at, si id welles, iam pridem actum effe poterat. ut honestiore indicio conflictere? at sine summo sælere P. Quinctium, propinquum tuum, ingulare non potes. ut facilius indicium fit? at neque C. Aquilius de capite alterius libenter iudicat; O Q Horten sius contra caput non didicit dicere. Quid a nobis autem. C. Aquilli, refertur? pecunia petit . negamus deberi. iudidicium fiat fatim : non recufamus . numquid præterea?fi ueretur, ut res, indicio facto, parata fit; indicatum folni fa sis accipiat : quibus a me nerbis facis accipiet, ifdem ipfe

PRO. P. QVINCTIO. quod peto, satisdet. Actum iam potest esse, C. Aquilli:iam su potes discedere liberatus molestia prope dicam non mino re, quam Quinctius. Quid agimus, Hortensi? quid de hac condicione dicinus? possumus aliquando, depositis armis, sine periculo fortunarum, de re pecuniaria disceptare? possumus ita rem nostram persequi, ut hominis propinqui caput incolume esse patiamur? possumus petitoris personam capere, accusatoris deponere? Immo, in quit, abs te satis accipiam; ego autem tibi non satisdabo. Quis tandem nobis ista iura tam aqua describit? quis hoc statuit, quod equum sit in Quinctium, id iniquum esse in Neuium? Quinctij bona, inquit, ex edicto pratoris possessa sunt. Ergo, id ut confitear, postulas: ut, quod numquam factum esse iudicio defendimus, id, perinde quasi factum sit, nostro iudicio confirmemus. Inueniri ra tio, C. Aquilli, non potest, ut ad sum quisque quamprimum sine cuiusquam dedecore, infamia, pernicieq; perue niat? profecto, si quid deberetur, peteret; non omnia iudicia fieri mallet, quam unum illud, unde hac omnia nascun sur. Qui inter tot annos ne appellarit quidem Quinctiu, cum potestas esset agendi quotidie; qui, quo tempere primu male agere copie, in uadimonijs differendis tempus omne consumpserie; qui, postea quam uadimonium missum fece rit, hunc perinsidias uide agro communi deiecerit; qui, cum de re agendi, mullo recusante, potestas fuisset, sponsionem de probo facere maluerit; qui, cum reuocetur ad id iudiciu, unde hac nata sunt omnia, condicione aquissima repudiet; fareatur, se non pecuniam, sed uitam, er sanguinem petere is non hoc palam dicitimithi si quid deberetur peterem, atque adeo iam pridem abstulissem:nihil hoc tamo \$114

dut unte

r: sibonia

Sis dicere

um Neuio.

, quod nune

quod est hoc

st: pecuniam

annis, de ra

icari, fero.

inquit, id

pecunia mea

non peto.

locis dixi-

huc honesti

nos? decer-

nd indicem

ratit, tum

oc quo perti-

iam pridem

Rictere? at

um tuum,

u neque C.

Q. Horten

bis autem,

eberi. iudi-

prætered?fi

um folui fa

isdemiple &

#### ORATIO Eurid & recotio, nihil ta inuidioso indicio, nihil ta copiosa aduocatio ne uterer, si petendu effet : extorquendu est inuito, aiq; in dut that gratis, quod non debet; eripiendum, atque exprimenalterius dum est: de fortunis omnibus P. Quinctius deturbandus est: potentes, diserti, nobiles omnes aduocandi sunt: adhi Minten 1 benda uis est ueritati: mina iactentur: pericula intendan EUS WEYO tur: formidines opponantur, ut his rebus aliquando uitortum: ctus, or perterrieus ipfe cedat. que mehercule omnia, cu, cum de qui contra pugnent, uideo, & cum illum confessum con exturb sidero, adesse atque impendere uidenour, neque uitari ul BUT EN lo modo posse. cum autem ad te, C. Aquilli. ocullos, ani MALIN mumq; retuli; quo maiore conatu studioq; aguntur, eo leergot uiora,infirmioraq; existimo. Nihiligitur debuit, ut tu ip tama, se prædicas. Q uid, si debuißet? continuo ne caussa fuisset, le in ce cura pratore postulares, ut bona possideres ? non opinor id certet quidem neque ius esse, neque cuiquam expedire. Quid minic igitur demonstrat? uadimonium sibi ait esse desertum. an Promun te quam doceo id factum non esse, liber mihi, C. Aquilli, pretiu c ex officij ratione, atque ex omnium consuetudine rem ipcitur: sam, et factum simul Sex. Neuij considerare. Ad uadimo adexea nium non uenerat, ut ais, is, qui cum tibi affinitas, societas, 1005,40 omnes denique caussa, er necessitudines ueteres intercede majore bant: illico ne ad prætorem ire conuenit? continuo ne uerus derate fi fuit postulare, ut ex edicto bona possidere liceret? ad hac tur, cum extrema, & inimiasima iura tam cupide decurrebas, dentim i ue tibi nihil in posterum, quod gravius, atque crudelius tisuadim facere posses, reservares? nam quid homini potest turpius, enim, qui quid uiro miserius, aut acerbius usu uenire? quod tantum gulare cin enenire dedecus? qua tanta calamitas inueniri potes? pecuenim com niam si cuipiam foreuna ademit, aut si alicuius eripuit inchu base

PRO. P. QVINCTIO. advocatio furia, umen, dum existimano est integra, facile consolatur to, dig in honestas egestatem. at non nemo aut ignominia affectus, exprimenaut indicio turpi connictus, bonis quidem suis utitur, turbandus alterius opes, id quod miserrimun est, non expectat; hoc unt : adhi tamen in miserijs adiumento, & solatio subleuatur. a mtendan ius uero bona uenierunt; cuius non modo illa amplißima quando uifortune, sed etiam nictus, nestitus q; necestarius sub praco commia, cu, cum dedecore subiectus est; is non modo ex numero uiuoru on fe Jum con exturbatur, sed, si fieri potest, infra etiam moreuos amanda W ITEMW SUPS tur etenim mors honesta sæpe uitam quoque turpem exori ocialos, ani nat: uita turpis ne morti quidem honesta locum relinguit. quintur, coleergo hercule, cuius bons ex edicto possidentur, huius omnis buit, ut tu ip fama, er existimatio cu bonis simul possidetur: de quo libel causs fuisse. li in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quide non opinor id certe tacite, obscurag; conceditur cui magistri fiunt, co do edire. Quid mini conflituuntur, qui, qua lege, er qua codicione pereat, lefertum, an pronuncient; de quo homine praconis uox pradicat, co C. Aquilli, pretiu conficit; huic acerbisinum uiuo, uidetig, funus du citur: si funus id habendum, sit quo non amici conueniune dine remipad exequias cohonestandas, sed bonorum emptores, ut carni Aduadimo fices, ad reliquias vica lacerandas or distrahendas. icaque itas, focietas, maiore nostri raro id accidere uoluerunt; prætores, ut cosieres intercede derate fieret, comparauerunt uiri boni, cum palam frauda mone neru eret ? ad has zur, cum experiundi potestas non est, timide tamen & pedecurrebas. dentim istuc descendant, ui ac necessitute coacti, inuiti mul e crudelius tis uadimonijs desereis, sape illusi, ac destituti, considerant enim, quid & quantum sit, alterius bona proscribere.iuest turpius, gulare ciuem ne iure quidem quifqua bonus ude: manult iod tantum potest?pecuenim commemorare, se, cu possee perdere, pepercisse, quam, cum parcere pomerit, perdidisse, hac in homines aliecripuit in-

## ORATIO

I. IHOM

hi non ob

hi nece 151

terædit:

ceat; an, c

potius de

posituid

dentiam

quid fitis

tare, ac

rere, qui

quam m

quam ad

w re. Quio

qui m uib

Pitute bono

cum ista

habeam fed

admodum s

eus eft de fen

lias fieri pol

palam loqui

nivere, multe ti utrumque i

nium desertu

niam tu id tib quid, sinung:

ma fraudem

Bilck P. Q

nisimos, denique in inimicissimos uiri boni facium & hominum existimationis, & communus humanitatis caussa; ut, cum ipsi nihil alteri scientes incommodarint, nihil ipsis iure incommodi cadere possit. Ad nadimonium non ue nit : quis? propinquus. si res ista granissima sua sponte ui deretur, tamen eius atrocitas necessitudinu nomine leuareeur. Ad uadimonium non uenit: quis? socius etiam grauius aliquid ei deberes concedere, qui cum te aut noluntas congregasset, aut fortuna coniunxisset. Ad uadimodium non uenit : quis ? is , qui tibi prasto semper fuit . ergo in eum, qui semel hoc commisit, un tibi prasto non esset, omnia rela coniecisti, que parate sunt in eos, qui permule male agen di caussa frandandiq; fecerunt? si de prædijs tuis ageretur, Sex. Neui, si in paruula re captionis aliquid uerere, non starim ad C. Aquillium, aut ad corum aliquem, qui confu luntur, concurrisses ? cum ius amicitia, societatis, affinitatu ageretur ; cum officij rationem, atque existimationis duci conueniret; eo tempore tu non modo C. Aquillium, aus L. Lucullum, sed ne ipse quidem te consuluisti, sed ne ipse quidem ad te retulifti : ne hac quidem tecum locutus es : he ra dua fuerunt : Quinctius ad nadimonium non nenis : quid ago? si mehercule hac tecum duo uerba feciffes, quid a zo? respirasset cupiditas, atque auaritia paullulum : aliquid loci rationi, er consilio dediffes : tu te collegiffes : non in eam turpitudinem uenisses, ut hoc tibi effet apud tales už ros confirendum, qua tibi uadimonium non sie obieum, e idem te hora consilium cepisse , hominis propinqui; forsunas funditus euertere. Ego pro te nunc hoc confulo, post tempus, in aliena re, quod tu in tua re, cum tem pus erat, consulere oblieus es, quaro abs se, C. Aquilli,

PRO. P. QVINCTIO. 14 L. Luculle, P. Quinchili, M. Marcelle, uadimonium mi hi non obije quidam focius, & affinis meus, quicum mi hi necessitudo uetus, controuersia de re pecuniaria reces in terædit: postulo ne a prætore, ut eius bona mihi possidere li ceat; an, cum Roma domus eius, uxor, liberi fint, domum potius denunciem ? quid est, quod hac undem de re uobis possit uideri? profecto, si recte uestram bonitatem, atque pru dentiam cognoui, non multum me fallit, si consulamini, quid fitis responsuri. primum, expectare : deinde; si latitare, ac dintius ludificare uidiatur, amicos conuenire; que rere, quis procurator sit: domum denunciare. dici uix potest, quam multa sint, que respondeatis ante fieri oportere, quam ad hanc rationem extremam necessariam deuenire. Quid ad hac Neuius? ridet salicet nostram amentiam, qui in uita sua rationem summi officij desideremus, & in stitute bonorum uirorum requiramus. quid mihi, inquit, cum ista summa sanctimoma, ac diligentia? uiderink iste officia uiri boni, de me autem ita considerent:non quid habeam, sed quibus rebus inuenerim, quærant, or quemadmodum natus, or quo pacto educatus sim. memini: uesus est de scurra, multo facilius divitem, quam patremfami lias fieri posse. hæc ille si uerbis non audet, re quidem uera palam loquitur. etenim si uult uirorum bonorum instituto uiuere, multa oportet difate, at que dedifcat: quorum illi ata ti utrumque diffiale est. Non dubitaui, inquit, cum nadimo nium desertum esset, bona proscribere improbe: uerum, quo niam tu id tibi arrogas, & concedi postulas, concedamus. quid, sinunquam deservit? si ista caussa abs te tota per suns ma fraudem, & malitiam fieta est? si uadimonium omnino tibi cu P. Quinctio nullu fuit, quo te nomine appellemus?

or how

caula;

ihil ip-

non he

onte us

enare-

raujus

Má COM

114Th 75079

omeum.

ommatela

male agen

ageretur,

erere, non

qui con u

s, affinia

mationi

ium, due

dneipse

uses: he

n uenut:

es, quid

m: ali-

es : 11016

tales wi

bitum,

ti, for a

um tem quilli,



PRO. P. QVINCTIO.

Fiore, ne ut par quidem sit, postulat inferiorem esse patitur, duntuxat usque eo, ne cum bonis, sama, fortunis q; omnibus Sex. Neuig cupiditati, crudelitatiq; dedatur. Docui, quod pri mum pollicitus sum, C. Aquilli, caussam omnino, cur postularet, non suisse; quod ne que pecunia debebatur, CT, si maxime deberetur, commissum nihil esset, quare ad istam rationem perueniretur. attende nunc, ex edicto prætoris bo na P. Quinctiq possideri millo modo potuisse recita edictu. QVI. FRAVDATIONIS. CAVSSA. LATITARIT. non est is Quinctius: nisi si latitant, qui ad negotium sum, relicto procuratore, prosiciscuntur. CVI. HERES. NON. EXTABIT. ne ijs quide QVI. EXILII. CAVSSA. SOLVM. VERTERIT.

Tet, tta

n impro

audulen

de.duda

unt; res

cheronle,

aut leuio

um deser-

winctius,

refrondift.

edije Quin-

adephemeri

ridie Kal. Fe

icamus, quin

Aus diatte

or Quin

uincty, te

cire potue

compara

ius laborauersabiturs

it, quam

ulte, acque

olarium,

rit, ut ami

uam offi-

ribus ob 6

tur.tamen

Ma Supe-

quo tempore existimas oportuisse, Neui, absentem Quin-Etium de fendi? aut quo modo? tum, cum postulabas, ut bo na possideres? nemo affuit: neque en im quisquam divina re poterat te postulaturum : neque quemquam attinebat id recufare, quod prætor fieri, sed non fieri ex edicto suo iubebae, qui locus igitur absentis defendendi procuratori primus datus est?cum proscribebas. ergo affuit, non passus est, libel los deiecie Sex. Alphenus : qui primus erat offici gradus, servatus est a procuratore summa cum diligentia. nideamus, que dem le sint consecuta. Hominem P. Quinctij de prehendis in publico, conaru abducere: non patitur Alphe nus, ui tibi adimit, curat ut domum reducatur ad Quin-Etium hie quoque summe constat procuratoris diligentis of ficium. Debere ubi dieu Quinctiu: procurator negat. uada ri ui : promittit.in ius uocas: sequitur. iudicium postulas: no recufat. Quid aliud fit absentem defendi, ego non intelligo.

#### ORATIO RE WINCH! At quis erat procurator? eredo aliquem electum hominem, fen fum e egentem, litigiofum, improbum, qui poffet feurra divitis elt, exedi quondianum convicium suffinere; nihil minus eque R. lo me audier cuples, sui negotij bene gerens, denique is, quem, quoties Neuius in Galliam profectus est, procuratorem Roma recreto prett liquit . & audes , Sex. Neui, negare absentem defensum terce fur u effe Quinctium, cum eum defenderit idem, qui folebat? Hum, or er cum is indicium acciperet pro Quinclio, cui tu co pellatio tr rem, er famam tuam commendare proficifcens, er coninde fit ! credere solebas, conaris hoc dicere, neminem extitisse, qui defendi ( Quintium iudicio defenderet? Postulabam, inquit, ut sa officio, d \* tisdaret: miuria postulabas. ita iubebare. recusabat Alplures do phenue . ita : uerum prætor decernebat . tribuni igitur ap ceßitudis pellabantur . Hic te , inquit, teneo : non est istud, iudicium Etium ab pati, neque iudicio defendere, cum auxilium a eribunu mia Bim peras. Hoc ego, cum attendo qua prudentia sit Horten-Yatum eff fius, dieturum effe eum non arbitror : cum autem antea quod peter dixisse audio, & caussam ipsam considero, quid aliud ditius rei, con cere posii, non reperio. fatetur enim libello Alphenum de plates, test iecisse, nadimonium promisse; indicium quin acciperet entegris, n in ea ipfa uerba, que Neuius edebat, non recufaffe, ita ta nus promi men, more or instituto per eum magistratum, qui auxinium Qui tij caussa constitutus est, aut bec facta non sint, necesse est; te, bienum aut C. Aquillius, talis uir, iuratus, hoc ius in ciuitate con-Witata con/s flituat; cuius procurator non omnia indicia acceperit, que cium caulas quisque in uerba postularit; cuius procurator a pratore li commemor eribunos appellare aufus sie; eum non defendi; eius bona teritum effe u recte possideri posse; ei misero, absenti, ignaro omnia for absens negeti sunarum suarum, omnia uitæ ornanienta per summum quid nuper dedecus, or ignominiam diripi convenire, quod fi proba-ם מישושים

PRO. P. QVINCTIO. 16 ri nemini potest; illud certe probari omnibus necesse est, defensum esse indicio absentem Quinctium. quod cum ita est, ex edicto bona possessa non sunt. At enim eribuni pl. ne audierune quidem . Fateor, si ita est, procuratorem decreto pratoris R. oportuisse parere quid, si M. Brutus intercessurum se dixit palam, nist quid inter ipsum Alphenum, & Neuium conueniret? uidetur ne intercesiffe appellatio tribunorum non more, sed auxilij caussa? quid deinde fit ! Alphenus, ut omnes intelligere possent iudicio defendi Quinctium, ne qua subesse posser aliena autipsius officio, am huius existimatione suspicio, uiros bonos complures advocat : testatur isto audiente, se pro communi necestieudine id primum petere, ne quid acrocius in P. Quin Etium absentem sine caussa facere conetur : sin autem inimia sime, asque infestissime contendere perseueret, se paratum esse omni recta, atque honesta ratione defendere: quod petat, non deberi: se indicium id, quod edat, accipere. eius rei, condicionisq; tabellas obsignauerune uiri boni com plures. res in dubium uenire non potest fit, rebus omnibus integris, neque proscriptis, neque possesis bonis, ut Alphe nus promittut Neuio sisti Q uinctium. uenit ad uadimonium Quinctius: iacet res in controuerfis, ifto calumnian te, bienum, usque dum inueniretur, qua ratione res ab usitata consuetudine recederet, er in hoc singulare iudicium causas omnis concluderetur. Quod officium, Aquil li, commemorari procuratoris potest, quod ab Alpheno præ teritum effe uideatur ? quid affertur , quare P. Quinctius absens negetur effe defensus ?an uero id, quod Hortensium, quia nuper miecie, & quia Neuius semper id clammat. dicturum arbitror, non fuisse Neuio parem ærtationem

minem.

e divitiu

He R. lo

quoties

ome re-

efen um

Olebat ?

ini the of

Or com-

inp, slinix

nquir, ut fa rcufabat Al-

mi igitur ap

d, judicium

na eribunu

it Horten-

utem antea

daliud di-

henum de

n acciperet

Me, itt te

qui auxi-

necesse est;

itte con-

perit, qua

a pretore

eius bona

omnis for

(ummum

Siproba



PRO. P. QVINCTIO. ni caussa consisteret : quid hoc tempore Quinctio statuenquod f dum est? cui neque magistratus adhuc aquus inuentus est; rocurato neque iudicium redditum est ustatum; non condicio, non fui Te.mi sponsio, non denique ulla umquam intercessit postulatio, torem, que mitto aqua, uerum ante hoc tempus nefando quidem auentem de dita. De re pecuniaria cupio contendere : non licet. at ea em droitror controversia est: nihil ad me artinet : caussam capitis dicas, quid ni? qui oportet. accusa, ubi ita necesse est: non, inquit, nisi tu an offiniffer, ut te, nous modo, priore loco dixeris : dicendum necessario empir umme est: præstituendæ horæ ad arbitrium nostrum : iudex ipse of cum to par arcessetur. quid tum? tu aliquem patronum inuenies, ho is: itaqweis in minem antiqui offici, qui plendorem nostrum, & gran decernebat; tiam negligat. pro me pugnabit L. Philippus, eloquentia, int per um, grauitate, honore florenti simus ciuitatis : dicet Hortenandebant.an sius, excellens ingenio, nobilitate, existimatione: aderune uz uincas, tan autem homines nobilißimi, ac potentißimi, quorum fre led his iplus quentiam, & consessum non modo P. Quinctius, qui porandorede capite decernit, sed quiuis, qui extra periculum sit, tolli fundiperorrescat. hac est iniqua certatio, non illa, qua tu conico: si proera Alphenum uelitabaris . huic, ne ubi consisteret quidem potentißicontra te, locum reliquisti. quare aut doceas oportet, Alaid iniquius phenum negasse se procuratorem esse, non deiecisse libelbat neque los, iudicium acccipere noluisse: aut, cum hac ita facta inor, inter sint, ex edicto te bona P. Quincty non possedisse conceist, ur alia das . etenim , si ex edicto possedisti; quaro, cur bona non proptereos uenierint? cur ceteri fonsores, & creditores non conuene ant amici, rint? nemo ne fuit, cui deberet Quinctius? fuerunt, & uincebant, complures fuerunt: propterea quod Caius frater aliquan fuisse non eum æris alieni reliquerat. quid ergo est? homines erant ab ire poterat; hoc omnes alienissimi, & ijs debebatur; neque tamen quif quem Alphe

edisto po

in aliena

น่าไกหนา

dictatore

Hium.

winds, 9

iudicio ti

omnibu

li, Catis

ansiste

ten ius

re, ut

Q.RI

pereret

defend

non mu

bum fa

amiana

qui pra

ipso ant

(ti haber

aderet.

reri. To

auffa,

\$100, er

quemuis a

folus dign

eiu modi

dat. Very

am, all

quam inuentus est tam insignite improbus, qui violare P. Q uin Elij existimationem absentis auderet. unus fuit affi nis, socius . necessarius, Sex. Neuius, qui, cum ipse ulero deberet, quasi eximio pramio sceleris exposito, cupidis sime contenderet, ut, per se afflictum, atque euersum, propinguum suum non modo honeste partis bonis, uerum enam communi luce prinaret . ubi erant ceteri creditores ? denique hoc tempore ubi fum? quis est, qui fraudationis caussa latuisse dicat? quis, qui absentem defensum neget es fe Q uin Etium? nemo invenitur. at contra omnes, quibuf cum ratio huic aut est, aut fuit, adfunt, defendunt; fides huius, multis locis cognita, ne perfidia Sex. Neuij deroge tur, laborant. in huiufmodi sponsionem testes daret oporte bat, ex eo numero, qui hac diærent: nadimonium mihi deseruit: me fraudauit, a me nominis eius, quod inficiatus effet, diem petiuit : ergo experiri non potui, latitauit, pro curatorem mellum reliquit. horum nihil dicitur parantur testes, qui hec diant . uerum opinor uideremus, cum di xerint . unum tamen hoc cogitent, ita se graues esse, ut se ueritatem nolent retinere, granitatem possint obtinere; sin eam negligent, it leues, ut omnes intelligant, non ad obti nendum mendacium, sed ad uerum probandum auctories tem adiunare. Ego hac duo quaro: primum, qua ratione Neuius susæptum negocium non transegerit, hoc est cur bona, que ex edicto possidebat, non uendiderit : deinde. cur ex toe creditoribus alijs ad istam rationem nemo accefferit : ut necessario confiteare, neque corum tam temerarium quemquam fuisse, neque te ipsum id, quod turpissime suscepisses, perseuerare or transigere potuisse. Quid, fi eu ipfe, Sex. Neui, flatuifti bona P. Quincti ex

PRO. P. QVINCTIO. iolare ?. edicto possessa non esse ? opinor tuum testimonium, quod fuitaffi in aliena re leue effet, id in tua, quoniam contra te eft, gra iple uluissimum debet esse. emsti bona sex. Alpheni, L. Sylla , apidis distatore uendente : socium tibi in his bonis edidisti Quin ner um, Etium. plura non dico. cum eo tu uoluntariam societatem u, uerum coibas, qui te in hered uria societate fraudarat : & eum reditores ? iudicio tuo comprobabas, quem spoliatum fama fortunisq; undationis omnibus arbitrabare. diffidebam mehercule, C. Aquilum neget es li, satis animo certo & confirmato me posse in hac causa nnes, quibu consistere : sic cogitabam, cum contra dicturus esset Horendunt; fides tensius, & cum esset attente auditurus Philippus, fo-Newy deroge re, uti permuliu in rebus timore prolaberer. dicebam huic es daret oporte Q. Roscio, cuius soror est cum P. Quinctio, cum a me sonium mihi pezeret, & summe contenderet, ut propinquum sum sod infrastus defenderem, mihi perdifficile ese contra tales oratores non modo tantam caussam perorare, sed omnino ueratitavit, pro bum facere conari. cum cupidius instaret, homini pro er.parantur amicitia familiarius dixi, mihi uideri ore duriffimo ese, us, cum di qui prasente eo gestum agere conaretur; qui uero cum esesse, ut se ipso contenderent, eos, etiam si quid antea recti aut uenu obtinere; in sti habere wisi sunt, id amittere : ne quid mihi eius modi ac non ad obti m ductorius aderet, cum contra talem artificem dicfurus eßem, me ue reri. Tum mihi Roscius & alia multa, confirmandi mei aussa, dixie: er mehercule, si nihil diæree, wato ipso of hoc eft cur ficio, & studio, quod abhibebat erga propinquum suum, it : deinde, quemuis commoueret . etenim cum artifex eiusmodi sit, ut emo accelsolus dignus uideatur esse, qui in scena spectetur: tum uir n tam tea eiusmodi est, ut solus dignus uideatur, qui eo non accen id, quod ere potuisse. dat . Veruntamen , quid si , inquit , habes eius modi cauf-Quincti ex sam, ut hoc tibi planum sie faciendum, neminem ese, qui

MULLA TO

Yes mil

milid ut

bile eft,

que ind

Cabidua

lud dice

id te ad

posis.

pidum

hecd

tanta

non di

quam

(urum

poterde

nempe.

neret;

opinor .

cufaret

cium ac

phenus.

indiciun

dcere uoi

liam mile

Juis dis pr

mum eft.

Yio tuo wi

chin qua

IN te caci

possie biduo, ad summum triduo DCC millia passium ambulare? tamen ne uereris, ut possis hac contra Hortensio cotendere? minime, in quam. fed quid id ad rem? nimium, inquit: in eo caussa consistit. quo modo? doceat me eiusmodirem, or factum simul sex. Neui, quod si solum proferretur, satis esse deberet . quod abs te, C. Aquil li, or a nobis, qui adestis in consilio, quaso, ut diligenter attendates. profecto intelligetis, illine ab initio cupiditatem pugnasse, er audaciam; hinc ueritatem er pudorem, quoad potuerie, ristitisse. Bona, postulas, ut ex edicto possidere liceat: quo die ? te ipsum Neui uolo audire: uolo mauditum facinus ipsius, qui id com misit, uoce conuinci. dic Neui diem. ante V. kal. intercalares. bene agis. quam longe est hinc in saleum uestrum Gallicanum? Neui te rogo. DCC millia passum. opti me. de saltu deijatur Quinctius, quo die? possumus hoc quoque ex te audire: quid taces? dic inquam diem. pudet diære: intelligo: uerum & sero, & nequidquam pudet. deficitur de saltu, C. Aquilli, pridie kal. intercala res. biduo post, aut, ut statim de jure aliquis cucurrerit, non toto triduo DCC millia paßuum conficiuntur. o remincredibilem: o cupiditatem inconsideratam: o nuncium uolucrem. administri, & satellites Sex. Neuij Roma trans alpes in Sebusianos biduo ueniunt. o hominem forcu natum, qui eius modi nuncios, seu potius Pegasos habeat. hicego, si Crassi omnes cum Antonijs existant; si tu L. Phi lippe, qui inter illos florebas, hanc caussam uoles cum Hortensio dicere; tamen superior sim necesse est . non enim, quemadmodum putatis, omnia funt in eloquentia; est quadam tamen ita perspicua ueritas, ut eam infirmare

PRO. P. QVINCTIO. 4 Juum nulla res possit. An, antequam postulasti ut bona posside orten 10 res missiti, qui curarent un dominus de suo fundo a sua fa mium. milia ui deijceretur? utrumlibet elige . alterum incredire eiusbile est, alterum nefarium, er ante hoc tempus utrumd fi 6que inaudicum. DCC millia passum uis esse decur-. Aquil sa biduo? dic . negas? ante igitur misifti. malo . si enim ildiligenlud diceres, improbe mentiri uiderere: cum hoc confiteris mitto cuid te admisisse concedu, quod ne mendacio quidem tegere laten eige possis. Hoc consilium Aquillio, or talibus uiris, tam cupoliulas, pidum, tam audax, tam temerarium, probabitur? quid New way hac amentia? quid hac festinatio? quid hac immaturitas qui id com tanta significat? non uim? non scelus? non latrocinium? kal internon denique omnia potius, quam ius, quam officium, m uestrum quam pudorem? mittis iniussu prætoris: quo consilio? ius num. opti surum sciebas? quid? cum iussiset, tum mittere non ne Fumus hos poteras? postulaturus eras: quando? post dies XXX: iem. punempe, si te nihil impediret; si wolunias eadem mauidquam neret; si noleres; denique si niveres. Prator in Bisset. intercala opinor, si wellet, si walleret, si ius diceret, si nemo recufaret, qui ex ipsius decreto & satisdaret, & iudiicurrerie, iuntur . o cium accipere uellet . nam, per deos immortales, si Aln:0 nunphenus, procurator P. Quincty, tibitum fatifdaret, es eui Roma indicium accipere nellet, denique omnia, qua postulares, nem fortu facere uoluisset, quid ageres? renocares eum, quem in Gal liam miseras? at hic quidem iam de fundo expulsus, iam a os habeat. tu L. Phi suis dis penaubus praceps electus, iam, quod indignisiioles cum mum est, suorum seruorum manibus, nuncio atque impe rio tuo uiolatus esset. corrigeres hac scilicet tu postea. De . non ecuiusquam uita dicere audes, qui hoc concedas necesse est, quentia; ita te cacum cupiditate, & auaritia fuisse, ut, cum, ponfirmare 14

illud dici

non defs

expul un

latas e se

Neutun

eßet, e

addiff

dicium

mata, e

tulit; fi

folui lati

Ateretur.

hominist

tom cum!

Tator equ

fe dicat u

dem eum

rum, qui e

non habere

fily could

improbo, fed

o chlop.

stea quid futurum effet, ignorares, (accidere autem multa possent) spem maleficij præsentis in incerto reliqui temporu euentu collocares? Atque hac perinde loquor, quasi ip so illo tempore, cum te prator iu Biffet ex edicto possidere, hi in possessionem misifes, debueris, aut potueris P. Quin-Etium de possessione deturbare, omnia sunt C. Aquilli eiusmodi, quius ut perspicere possie, in hac caussaimprobitatem, or gratiam cum mopia, ueritate contendere. Prator quemadmodum possidere iusit? opinor, ex edicto. Sponsio que in uerba facta est? ni ex edicto pratoris bona P. Quinctij possessa non sine . Redeamus ad edictum. id quidem quemad modum iubet posidere? numquid est ausse, C. Aquilli, quin, si longe aliter pof sedit, quam prator edixit, ifte ex edicto non possederit, ezo sponsione uiærim? nihil, opinor. agnosamus edi-Etum. QVI. EX. EDICTO. MEO. IN POSSES-SIONEM. VENERIT. de te loquitur, Neui, quemadmodum tu putas: ais enim, te ex edicto uenisse: tibi, quid facias, definit, te instituit, tibi pracepta dat. EOS. ITA. VIDETUR. IN. POSSESSIONE. ESSE . OPORTERE. quo modo? Q VOD. IBIDEM. RE-CTE. CVSTODIRE. POTERVNT. ID. IBIDEM. CVSTODIANT. Q VOD. NON. POTERVNT. ID AVFERE. ET. ABDVCERE. LICEBIT. quid tum? DOMINVM, inquit, INVITVM. DETRVDERE. NON PLACET. eum ipsum, qui fraudandi caussa latiret eum ipsum, quem indicio nemo defendat; eum ipsum, qui cum omnibus creditoribus suis male agat, inuitum de predio detrudi uetat . proficiscenti tibi in possessionem præ tor ipfe, Sex. Neui, palam dicit, Ita posideto, ut tecum fi

PRO. P. QVINCTIO.

nulta

tempo-

qualip

Midere,

Quin-

Aquilli

Maim-

content -

e ex edicto

Rededmins

t possidere?

ge aliter pol

possederie,

camusedi-POSSES-

i, quemisse: tibi,

a. EOS.

ESSE .

EM. RE-

BIDEM.

VNT. ID

uid tum?

v DERE.

mipsum,

uitum de

onem præ

e tecum fe

mul possideat Quinchius: ita possidero, ut Quinctio uts mon afferatur. quid ? tu id quemadmodum observas? mitto illud dicere, eum, qui non latitarie, cui Roma domus, uxor liberi, procurator eset; eum, qui tibi vadimonium non desservisset: hac omnia mitto; illud dico, dominum expulsum esse de pradio, domino a familia sua manus allatas esse ante suos lares familiares. hoc dico,

Neuium ne appellauiße quidem Q uinctium, cum simul eßet, experiri posset quotidie: deinde, quod omnia iudicia difficillima cum summa sua inuidia, maximoq; periculo P. Quinetij fieri mallet, quam illud pecuniarium iu dicium, quod uno die transigi possettex quo uno hac omnia nata, & profecta esse concedit. Que in loco condicionem eulie; si nellet pecuniam petere, P. Quinctium indicatum solui satisdaturum, du ipse, si quid peteret, pari condicione uteretur. Oftendi, quam nuilta ante fieri conuenerit, quam hominis propinqui bona possideri postularentur, prasertim cum Rome donus eius, uxor, liberi essent, er procura rator aque utriu que ne ceffarius. Docui cum desertum es se dicat uadimonium, omnino uadimonium nullum fuif se quo die hunc sibi promisisse dicat, co die ne Roma quidem eum fuisse id restibus me pollicieus sum planum factu rum, qui & scire deberent, & caussam, cur mentirentur, non haberent. Ex edicto autem non potuifse bona possideri, demonstraui: quod neg; fraudandi caussa latitasset, neg; ex fily caussa solu uertisse diceretur. Reliquu est, ut en nemo indicio defenderie: quod corra copiosissime defensum esse co tedi, no ab homine alieno, neg; ab aliquo calumniatore, atq; improbo, sed ab equite R. propinquo. T necessario suo que

iiy

### ORATIO apse Sex. Neuius procuratorem relinquere antea consues mes elect set: neque eum, si tribunos appellarit, iccirco minus iudi cium pati paratum fuisse, neque potentia procuratoris Neuio ius ereptum: contra, istum potentia sua tum tanriam, zum modo superiorem fuisse, nunc nobis uix respirandi miselt, potestatem dare. Quasini, que caussa fuisset, cur bona non uenissent, cum ex edicto possiderentur. Deinde illud 100,00 quoque requisiui, qua ratione ex tot creditoribus nemo wete, que tum idem fecerit, neque nunc contra dicat, omturq; I nihila nesq; pro P. Quinctio pugnent, præsertim cu intali iudi cio testimonia creditorum existimentur ad rem maxime Mt, C miler pertinere. Postea sum usus aduersary testimonio, qui sibi eum nuper edidit socium, quem, quo modo nunc intenda te i te hor dit, ne in uiuorum quidem numero tum demonstrat fuisse. Tum illam incredibilem celeritatem, seu potius audaconten ciam protuli : confirmaui necesse esse aut biduo D C C mil bamus lia passuum esse decursa, aut Sex. Neuium diebus complu co nobi ribus ante in possessionem misisse, quam postularet, ut mus es ei liceret bona possidere. Postea recitaui edictum, quod posit aperte dominum de prædio detrudi uetaret: in quo constigrane tit, Neuium ex edicto non possedisse, cum confiteretur ex que ory prædio ui detrusum esse Q uinetiu. Omnino autem bona lantie possessa non esse constitui, quod bonorum possessio specte-Quinc eur non in aliqua parte, sed in universis, que teneri, ac possideri posint. Dixi, Roma domum suisse, quo iste ne die fate aspirarie quidem; seruos complures, ex quibus iste posederit neminem, ne attigerit quidem : unum fuisse, quem attingere conatus sit; prohibitum fuisse, quieuisse . in ipsa MON OTTIG Callia cognostis in prædia prinata Quinctij Sex. Neuium non uenisse: denique ex hoc ipso saltu, quem, peruim. lem dig

PRO. P. QVINCVIO

confue

ms judi

urdtorts

im tan-

Birandi

ur bona

nde illud

W nemo

acts om-

wintlindi

em maxime

nio, qui sibi

nuncintenonstrat fuis-

ctius duad-

DCCmil

ous complu

ularet, ut

im, quod

quo con ti-

steretur ex

sutem bond

ssio specte-

teneri, ac

quoiste ne

iste posse-

Me, quem

Te inipla

c. Neuium

n, peruim

expulso socio, possedit, seruos prinatos Quinctif non om nes eiectos effe. Ex quo, or ex ceteris dictis, sactis, cogitatug; Sex. Neuij quiui potest intelligere, istum nihil aliud egisse, neque nunc agere nisi uti peruim, per iniuriam, per iniquitatem iudicij totum agrum, qui communis est, suum facere possit. Nunc, caussa perorata, res ip fas, or periculi magnitudo, C. Aquilli, cogere uidetur, ut te, atque eos, qui tibi in consilio sunt, obsecret, obtesteturg; P. Quinctius per senectutem, ac solitudine suam, nihil aliud, nisi ut uestræ naturæ bonitatiq; obsequamini: ut, cum ueritas cum hoc faciat, plus huius inopia possit ad misericordiam, quam illius opes ad crudelitatem. quo die ad te iudicem uenimus, eodem die illorum minas, quas an te horrebanus, negligere coepimus. si caussa cum caussa contenderet, nos nostram perfacile cuiui, probaturos statue. bamus. quod uita ratio cum ratione uita decerneret, iccir conobis etiam magis te iudice opus esse arbitrati sumus ea res enim nunc discrimen uersatur. utrum ne posit se contra luxuriam, ac licentiam rusticana illa, aeque inculta parsimonia defendere; an deformata atque ornamentis omnibus spoliata, nuda cupiditati, petulantieg; addicatur. Non comparatse tecum gratie P. Quinctius . Sex. Neui, non opibus, non facultate conten dit : omnes tuas artes, quibus tu magnus es, tibi concedie. fatetur se non belle dicere, non ad uoluntatem loqui posse, non ab afflicta amicitia transfugere, atque ad floren tem aliam devolare, non profusis sumptibus vivere, non ornare magnifice, plendideq; conuiuium, non habere domum clausam pudori, & sanctimonia, paten tem atque adeo expositam cupiditati, & uoluptatibus:

News

bonis pr

morthi

aliqua

quilde

zione

libet !

pudia

EN des

habet

mendal

说: 加州

fon tury

deiectus.

paternis

ficere no

milu.i

matione

edm atati

efferre . Th

Jexage fin

WAS DTO

contra, sibi officium, fidem, diligentiam, uitam omnino semper horridam, atque aridam cordi fuisse. ista superio ra effe, ac plurimum poffe his moribus, fentit. quid ergo est? non us que eo tamen , ut in capite fortunusq; hominum honestißimorum dominentur ij, qui, relicta bonorum uirorum disciplina, & quastum, & sumpeum Gallonij sequi maluerunt, atque etiam, quod in illo non fuit, cum audacia perfidiaq; nixerunt. si licet uiuere eum, quem Sex. Neuius non uule; si est homini honesto locus in ciuitate inuito Neuio; si fas est respirare P. Quinctium contra nutum ditionem'q; Neuij ; si , quæ pudore ornamenta sibi peperit, ea potest contra petulantiam te defendente obtinere : spes est, 9 hunc miserum . acque infelicem aliquando candem pof se consistere . sin & poterie Neuius id , quod libet , & ei li bebit, quod non licet: quid agendum est? qui deus appellandus est ? cuius hominis sides imploranda est ? qui denique quessus, qui mæror dignus inueniri calamitate tanta potest? miserum est, exturbari fortunis omnibus : miserius est, iniuria. acerbum est, ab aliquo circumueniri: acerbius, a propinquo. calamitosum est, bonis euerti, ca lamitosius, cum dedecore. funestum est, à forti, atque honesto uiro ingulari: funestius, ab eo, cutus nox praconio questu prostitit. indignum est, a pari uinci, aut supe riore; indignius, ab inferiore, arque humiliore. luceuosum est, tradi alteri cum bonis : luctuosius, inimico . horri bile est, caussam capitis dicere : horribilius, priore loco dicere. omnia circumspexit Quinctius, omnia periclitatus eft, C. Aquilli: non pratorem modo, a quo ius impetraret, inuenire non potuit, atque adeo ne unde arbitratu quidem suo postulare, sed ne amicos quidem Sex. Neuij,

PRO. P. QVINCTIO. mning quorum sepe & diu ad pedes iacuie stratus, obsecrans uperio pro deos immortales, ut aut secum iure contenderent, id ergo aut iniuriam sine ignominia sibi imponerent. denique minum apfius inimici uuleum superbissimum subije: ipsius Sex. norum Neur lacrymans manum apprehendit, in propinquorum Fallonii bonis proferibendis exercitatam: obsecravit per fratris sui cit, cum mortui cinere, per nomen propinquitatis, per ipfius coniulem Sex. gem, or liberos, quibus propior P. Quinctio nemo est, ut white inaliquando mifericordia caperet; aliquam, si non propin-IT i nutum quitatis, at ætatis suæ, si non hominis, at humanitatis raibi peperit nione haberet ut; fecum aliquid; integra sua fama, quare: freseft. libet dummodo tolerabili, condicione transigeret. ab ipso re eandem pol pudiatus, ab amicis eius non subleuatus, ab omni magistra t, or ili zu agitatus, atque perterritus, quem prater te appellet, habet neminem. tibi fe, tibi fuas omnes opes, fortunasq; com eus appelni denimendat: tibi committit exstimationem, ac spem reliqua ui ra: multis uexatus contumelijs, plurimis iaceatus iniurijs, ate tanta 115 : 19stnon turpis ad te, sed miser confugit. efundo ornatissimo deiectus, ignominijs omnibus appetitus, cum illum in suis mueniri: paternis bonis dominari uideret, ipfe filia nubili dotem con uerti, ca ficere non poffet, nihil alienum tamen uita superiore com ii, alque miste. itaque te hoc obsecrat C. Aquilli, ut, quam existix pracomationem quam honestatem in iudicium tuum prope acta aut supe sam ætati decursaq; attulit, eam liceat ei secum ex hoc loco luctuoefferre. ne is, de cuius officio nemo umquam dubitauit, o . horri sexagesimo denique anno dedecore, macula, turpissimaig; ore loco Egnominia notetur. ne ornamentis eius omnibus Sex. Neclicatus uius pro spolijs abutatur; ne per te ferat, quo minus, quæ petraexistimatio P. Quinctium usque ad senectutem perduxit. pitratu zadem ufque ad rogum prosequazur. Newy



ORATIO II.

R E D O ego nos iudices mirari, quid sit, quod, cum tot summi oratores, homines q; nobilissimi sedeant, ego potissimum surrexe rim, is, qui neq; atate, neque ingenio, neque

serum!

ita petit

facere p

quidpu

timum

game 19

tem neg

patroni

fed reli

reineg

werun

quiil

WITOS I

quema

adbuca

[wito ab.

mentiof

Rocii,

claristin

bus mil

tentisin

M Sex. Ro

ex animo fu

hoc incolur

mum tam

Triccto,

auctoritate sim cum his, qui sedeant, com parandus. omnes enim hi, quos videris adesse in hac caussa, iniuriam nouo scelere conflatam putant oportere defendi, defendere ipsi propter iniquitatem temporum non audent . ita fit , ut adfint , propterea quod officium se quuntur; taceant autem iccirco, quia periculum metuunt. quid ergo? audacissimus ego ex omnibus? minime. at tan to officisior, quam ceteri? ne istius quidem laudis ita sum cupidus, ut alijs eam præreptam uelim. quæ me igitur res præter ceteros impulit, ut caussam Sex. Roscij reciperem? quia, si quis istorum dixisset, quos nidetis adesse, in quibus summa auctoritas est, atque amplitudo; si uerbum de rep. feasset, id quod in hac aussa fieri necesse est; multo plura dixisse, quam dixisset, putaretur : ego etiam si omni, qua dicenda sunt, libere dixero, nequaquam tamen similiter oratio mea exire, atque in uulgus emanare poterit: deinde, quod ceterorum neque dictum obscurum potest esse propier nobilitatem, & amplitudinem . ne que temere dicto concedi propter ætatem, & pru dentiam; ego si quid liberius dixero, uel occultum esse pro peerea, quod non dum ad remp. accessi; uel ignosci adolescentia mea poterit, tametsi non modo ignoscendi ratio,

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO.

omines q; m urrexe mo neque deand, com desse in hac the oportere m temporum od officium fe um metuune, nime at tan idis ita (um e me igitut cy recipeetis adeffe, ido; si nerfieri necesse aretur: ego ro, negusin uulqus ue dictum mplieudi-, or pru messepro

(ci adole-

ndi ratio,

10.

nerum etiam cognoscendi consuetudo iam de ciuitate subla ta est. accedit illa quoque caussa, quod a ceteris forsitan, ita petitum sit, ut dicerent, ut utrumis saluo officiose facere posse arbitrarentur : a me autem ij contenderunt, qui apud me & amicitia, & beneficijs, & dignitate plu rimum possunt: quorum ego neque beneuolentiam erga me ignorare, nec auctoritatem aspernari, nec udunta tem negligere debeam. His de caussis ego huic caussa patronus extiti, non electus unus, qui maximo ingenio, sed relictus ex omnibus qui minimo periculo possem dicere:neque uti satis firmo prasidio desensus Sex. Roscius, uerum uti ne omnino desertus effet. Forsitan quæratis, qui iste terror sit, er que tanta formido, que tot, ac tales uiros impediat, quo minus pro capite & fortunu alterius, quemadmodum consuerunt, caussam uelint dicere quod adbuc uos ignorare non mirum est: propeerea quod consulto ab accusatoribus eius rei, qua conflauit hoc indiciu, mentio facta non est. quæ res ea est? bona patris huiusce Sex. Roscij, qua sunt sexagies, que de uiro fortisimo, & clarissimo L. Sylla, quem honoris caussa nomino, duo bus millibus numum sese dicit emisse, adolescens nel potentissimus hoc tempore nostræ civitatus, L. Cornelius Chrylogonus. is a nobis, indices, hoc postular, ur, quoniam. in alienam pecuniam, tam plenam, atque præclaram, nullo iure inuaferit; quoniamq; ei pecuniam uiea Sex. Roscij obstare, arque officere uideatur, deleatis ex animo suo suspicionem omnem, metumo; tollatis. sefe, hoc incolumi, non arbieratur huius innocentis patrimonium tam amplum, & copiosum posse obtinere; damnato, Geiecto, sperat se posse, quod adeptus est per scelus, id

HIMS LIT

er we

scij per

as, 1

fide (

ferre

dices

teran

Fanni,

fti, cun

bis, O

do hon

omniu

ac fener

cium in

cades ind

Itionem.

noq; fang

Idionem

ed nos ho

Abs te, M

per luxuriam effundere, atque consumere. hunc sibi ex animo scrupulum, qui se dies noctesq; stimulat. ac pungit, ut euellasis, postulat; er ad hanc sua prædam sam nefariam adiutores uos profiteamini. Si uobis aqua, 📀 honesta postulatio uidetur, indices; ego contra breuem po stulationem affero, er, quo modo mihi perfuadeo, aliquan to aquiorem. Primum a Chryfogono peto, ut pecunia, for tunisq; nostris contentus sit, sanguinem, et uita ne petat: deinde a nobis, indices, ut audacium sceleri resistatis, innocentium calamitatem leuetis, & in caussa Sex. Roscij periculum, quod in omnes intenditur, propuletis. quod si aut caussa criminis, aut facti sufficio, aut qualibet dent que uel minima res reperietur, quamobrem uideantur illi non nihil tamen in deferendo nomine secuti; postremo se præter eam prædam, quam dixiquidquam aliud caussæ inueneritis: non recusamus, quin illorum libidint Sex. Roscij uita dedatur. sin aliud agitur nihil nist ut ijs ne quid desit, quibus satis nihil est; si hoc solum hoc tempore pugnatur, ut ad illam opimam, præclarama; prædam damnatio Sex. Roscy, uelut cumulus, accedat: non ne cum multa indigna, tum uel hoc indignissimum est. uos idoneos habitos, per quorum sentetias, iusq; iurandum id assequantur, quod antea ipsi scelere, co ferro afsequi consuerunt ? qui ex ciuitate in senatum propter dignitatem, ex senatu in hoc confilium delecti estis pro peer severitatem, ab his hoc postulare homines si carios , atque gladiatores , non modo ut supplicia uicent, que a nobis pro maleficijs suis metuere atque horrere debent, uerum etiam ut stolijs Sex. Roscij hoe indicio ornati auctiq; discedant? His de rebus tan-

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. tis, tamq; atrocibus neque satis me commode dicere ; neque satis grauiter conqueri, neque satis libere nociferari posse intelligo . nam commoditati ingenium, grauitati atas, libertati tempora funt impedimento. huc accedit fum nus timor : quem mihi natura, pudorq; meus attribuit, or uestra dignicas, or uis aduersarium, or sex. Roscij pericula. Quapropter nos oro, atque obsecro, indiæs, ut attente, bonaq; cum uenia uerba mes audiatis. fide sapientiaq; uestra frecus, plus oneris sustuli, quam ferre me posse intelligo . hoc onus si uos aliqua ex parte alleuabitis, feram, ut potero, studio, & industria, iudices. sin a uobis, id quod non spero, deserar; tamen animo non deficiam, co id, quod suscepi, quoad potero, per feram . quod si perferre non potero , opprimi me onere officy malo, quam id, quod mihi cum fide semel imposieum est, aut propter perfidiam abijcere, aut propter infirmitatem animi deponere. Te quoque magnopere, M. Fanni, quaso, ut, qualem te iam antea populo R. prabui sti, cum huic idem quastioni iudex præesses, talem te or no bis, & populo R. hoc tempore impertias. quanta multitu do hominum connenerit ad hoc indicium, nides : que sit omnium mortalium expectatio, que cupiditas, ut acria ac seuera indicia fiant, intelligis. longo internallo indicium inter sicarios hoc primum committitur, cum interea cades indignissima, maximaq; facta sint. omnes hanc qua stionem, te pratore, de manifestis maleficijs, quotidianoq; sanguine haud remissius sperant futuram. qua uocife rationem in ceteris indicis accusatores un consueuerunt, ea nos hoc tempore utimur, qui caussam diamus, petimus abs te, M. Fanni, a uobisq; iudices, ut quama cerrime malefi

ac pun-

tam tam

141, 00

aliquen

cunia, for

ne petat :

1 ms , 171 -

Sa Rock

saletis, quod

qualibet dent

aideantur illi ; postremo si

alind can fe

sife us us ne

hoc tempo-

ama; pra-

ccedat: 7078

is smum est,

; iurandum

re ferro al-

TO PROPER

cti estis pro

ines ficas

oplicia ui-

uere alque

Sex. Rojey

rebus Lates

#### ORATIO cia uindicetis, ut quamfortisime hominibus audacissimis resistatis, ut hoc cogitetis, nisi in hac caussa, qui uester ani mus sit, ostendetis, eo prorumpere hominum cupiditatem, er scelus, er audaciam, ut non modo clam, uerum etiam tupyox hic in foro, ante tribunalium, M. Fanni, ante pedes ue discrin stros, indices, inter ipfa subsellia cades futura sint . etenim tem, cat quid alind hoc indicio tentatur, nisi ut id fieri liceat? acrectum cusant i, qui in fortunas huius inuaserunt: caussam diquosig cit is, cui prater calamitatem nibil reliquerunt. accusant uictor ij, quibus occidi patrem Sex. Roscij bono fuit : caussam di beren cit is, cui non modo luctum mors patris attulit, uerum quid etiam egestatem. accusant ij, quid hunc ipsum iugulare summe cupierunt : caussam dicie is , qui etiam ad hoc ipguut sum iudicium cum prasidio uenit, ne hic ibidem ante ocure ne a los uestros trucidetur. denique accusant ij, quos populus mimi poscit: caussam dicit is, qui unus relictus ex illorum ne-Yum | faria cæde restat. atque ut facilius intelligere possitis, iuhuiu dices, ea, que facta sunt, indigniora esse, quam hec sunt HETE pol que dicimus; ab initio res quemadmodum gesta sit, uoindices. bis exponemus; quo facilius & huius hominis innocentif quoru d simi miserias, er illorum audaciam cognoscere positis, Mocatus or reip. calamitatem . Sex. Roscius pater huiusce, muniweeus a ceps Amerinus, fuit cum genere, & nobilitate, & pecu eum lan nia non modo sui municipi, uerum etiam eius uicinitatis effet scie facile primus, tum gratia, atque hospitijs storens homiuperauit num nobili simorum.nam cum Metellis, Seruilijs, Scipioni ifte Roscii bus erat ei non modo hospitum, uerum etiam domesticus et; cuma usus, & consuetudo. quas, ut æquum est, familias hone ca dediffe status amplitudinisq; gratia nomino . itaque ex suis omnibalneds P bus commodis hoc solum filio reliquit, nam patrimonium hoc iplo domestici

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. icis simis domestici pradones ui ereptum possident : fama, & uita ester ani innocenty ab hospitibus, amicusq; paternis defenditur. hic ditatem. cum omni tempore nobilitatis fautor fui fet, tum hoc tumul m etiam tu proximo, cum omnium nobilium dignitas, & falus in pedes ue discrimen ueniret, præter æteros in ea uicinitate eam paretenim tem, cauffamq; opera, studio, auctoritate defendit. etenim rede? dcrectum putabat, pro eorum honestate se pugnare, propter affam diquos ipse honestissimus inter suos numerabatur.postea qua . toculant uictoria constituta est, ab armisq; recessimus; cum proscri cau un di berentur homines, atque ex omni regione caperentur ij, Lit, WETHIN qui aduersary suisse putabantur; erat ille Roma frequens, em inquiare atque in foro, or in ore omnium quotidie uersabatur, ma s ad hoc ipgis ut exultare uictoria nobilitatis uideretur, quam timem drite och « re ne quid ex ea calamitatis sibi accideret, erant ei ueteres nos populus inimicitia cum duobus Roscijs Amerinis: quorum altellorum nerum sedere in accusatorum subsellis uideo, alterum tria ositis, inhuiusce prædia possidere audio. quas inimicitias si tam ca m hac lune uere potuisset, quam metuere solebat, uiueret, neque enim, iudiæs, miuria metuebat. nam duo isti sunt T. Roscij, ta fit, 110quoru alteri Capitoni cognomen est;iste, qui adest, Magnus innocentil uocatur : homines eiu modi: alter plurimarum palmarum ere positis, uetus ac nobilis gladiator habetur: hic autem nuper se ad usce, munieum lanistam contulit : qui, cum ante hanc pugnam tyro ce, or pech esset scientia, facile ipsum magistrum scelere, audaciaq; s uicinitatis Superauit. nam cum hic Sex. Roscius esset Ameria, T. aute rens homiijs, Scipioni iste Roscius Romæ; cum hic filius asiduus in prædijs esset; cumq; se uoluntate patru rei familiari, uitæq; rustidomesticus cæ dedisset; iste autem frequens Romæ esset; occiditur ad milias hone balneas Palatinas rediens a coena Sex. Roscius. spero ex Cuis omnihoc ipfo non effe obscurum, ad quem suspicio malefici per rimonium omestici

# ORATIO eineat . uerum id , quod adhuc est suspiciosum , nisi per-Picuum res ipfa fecerit, hunc affinem culpa iudicatote. Occiso Sex. Roscio, primus Ameriam nunciat Manlius Glaucia quidam, homo tenuis, libertinus, cliens, er fant; c miliary istius T. Rosciy: Trunciat domum, non fily, sed TE 1101 T. Capitonis inimici. & cum post oram primam noctis occifus effet, primo diluculo nuncius hic Ameriam uenit. 訓, dece horis nocturnis sex or quinquaginea milia passium cifiu peruolauit; non modo ut exoptatum mimico nunciam primus afferret, sed etiam cruorem inimici quam rece tissimum, telumq; paullo ante e corpore extractum oftende ret . quarriduo, quo hac gesta sunt, res ad Chrysogonum in castra L. Syllæ Volaterras defertur:magnitudo pecuniæ demonstratur: bonitas pradiorum, (nam fundos decem Mert & tres reliquit, qui Tiberim fere omnes tangunt ) huius disa inopia, & folitudo commemoratur demonstrant, cum (me pater huiusce Sex. Roscius, homo cam splendidus, & gra etal, H tiofus, nullo negotio sit occifus, perfacile hunc, hominem in autum, et rusticu, co. Roma ignotum de medio tolli posse. adiutor ad eam rem operam suam pollicentur.ne diutius uos tenea, Etione iudices, focietas coitur. cum iam proferiptionis mentio nul ghum la fieret; & cum, etiam qui antea metuerant, redirent, ac iam defunctos sese periculis arbitrarentur: hominis studiosis Sex. R simi nobilitatis manceps fit Chry fogonus: tria pradia uel no ma, cui bilissima Capitoni propria traduntur, que hodie posidet: dem ad in reliquas omnes foreunas ifte T. Roscius nomine Chrysogoni, quemadmodum ipse dicit, impetum facit . hac bona non arde fexagies HS, emuntur duobus millibus nummum . hac om nia, iudices, imprudente L. Sylla facta effe certo scio. neque tem T. enim mirum, cum eodem tempore & ea, que praterita Mt dece

### PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO.

latote.

Manlius

10-14-

filin fed

n noctis

muenit.

194 filum

MIND THAT -

ct gwarn tece

Hum oftende

hry logonum

cudo pecunia

indos decem

zunt) huiu

rant, cum

रंगड, एक १४व

nominem in

io toli polle.

us nos tened, u mentio nul

redirent, do inis studiosis

rædia uel no die poßider.

ine Chrylo-

t. hecbona

om . hacom o scio.neque

a praterita

funt, & ea, que uidentur instare, preparet; cum & pa cis constituenda rationem, & belli gerendi potestatem solus habeat; cum omnes in unum spectent, unus omnia guber net; cum tot tantisq; negotijs distentus sit, ut respirare libe re non possit; si aliquid non animaduertat; cum prasertim tam multi occupationem eius observent, tempus q; aucupen tur, ut, simul atque illa despexerit, aliquid huiuscemodi molianeur. huc accedit, quod, quamuis ille felix se, sicut est, tamen tata felicitate nemo potest esse in magna familia, qui neminem neque seruum, neque libertum improbum habeat. Interea iste T. Roscius, uir optimus, procurator Chryfogoni, Ameriam uenie; in prædia huius inuadie; hunc miserum, luctu perditum, qui nondum etiam paterno fu neri iusta soluisset, nudum eijeit domo, atque focis patrijs, dijsq; penatibus pracipitem, indices, exturbat: ipfe amplif sime pecunie fit dominus: qui in sua re fuisset egetisimus, erae, ut fit, infolens in aliena: multa palam domum fuam au ferebat, plura clam de medio remouebat: non pauca suis adiutoribus large effuse'q; donabat, reliqua constituta au-Etione uendebat . quod Amerinis uf que eo uisum est indignum, ut urbe tota fletus gemitusq; fieret . etenim multa fi mul ante oculos uersabatur; mors hominis florentissimi, Sex. Rosci crudelissima; fili autem eius egestas indignissi ma, cui de tanto patrimonio prado iste nefarius ne iter qui dem ad sepulcrum patrium reliquisser; bonorum emptio, fla gitiofa possessio, furta, rapina, donationes. nemo erat, qui non ardere omnia mallet, quam uidere in Sex. Roscij, wiri optimi, atque honestissimi, bonis iactantem se, ac dominan tem T. Roscium. itaque decurionum decretum statim fit, ut decem primi proficiscantur ad L. Syllam ; doceantq;

D

Mt do

ciet

tur.

ame

occia

quera

dutd

puli

mulant

Stes in h

condicio

Roscio

tam am

quilibe

eum, qui uir Sex. Roscius fuerit; conquerantur de istorum scelere, & iniuris; orent, ut & illius mortui famam, & fily innocentis foreunas conferuatas uelit. atque ipsum decretum, quaso, cognoscite. DECRETVM. DE CVRIONVM. legati in castra ueniunt, intelligitur, iud.id quod ia ante dixi, imprudente L. Sylla scelera hac or flagitia fieri.nam statim Chrysognus or ipse ad eos ac cedit, & homines nobiles allegat ijs, qui peterent, ne ad Syllam adirent, or omnia Chrysogonum, que uellent, esse facturum pollicerentur. usque adeo autem ille pertimuerat, ut mori mallet, quam de his rebus Syllam doceri. homines antiqui, qui ex sua natura ceteros fingerent, cum ille confirmaret sese nomen Sex. Roscij de tubulis exempeurum, prædia uacua filio eraditurum.cumq; id ita futu rum T. Roscius Capito, qui in X legatis erat, adpromitteret, crediderunt, Ameriam re inorata reverterunt. ac pri mo rem differre quotidie ac procrastinare isti cœ perunt, de inde aliquanto lentius, nihil agere, atque deludere, postre mo, id quod facile intellectum est, insidias uita huiusce Sex. Roscij parare, neque sese arbitrari posse diutius alienam pecuniam, domino incolumi, obtinere, quod is simul atque sensit, de amicorum cognatorum q; sentetia Romam confugit, & sesead Caciliam Nepotis filiam, quam honoris caussa nomino, contulit, qua pater usus erat plurimu.in qua muliere, iudices, etiam nunc, id quod omnes sem per exstimauerut, quasi exempli caussa uestigia antiqui of fici remanet. ea Sex. Roscium inopem, eiectum domo, ata; expulsum ex suis bonis, fugientem latronum tela & minas recepit domum, hospitiq; oppresso iam, desperatoq; ab om nibus opitulata est eius uirtute, side diligentia factum est,

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. e iltout hic potius uiuus in reos, quam occifus in proscriptos tuifareferretur.nam postquam isti intellexerunt, summa dilideque gentia uitam Sex. Roscij custodiri, neque sibi ullam cadis M. DE faciunda potestatem dari: consilium ceperunt plenum sce igitur, leru, & audacia, ut nomen huius de paricidio deferrent; Ta hec ut ad eam rem aliquem accusatorem ueterem compararet, deos de qui de ea re posser dicere aliquid, in qua re nulla subesser su it neda Picio; denique, ut, quoniam crimine non poterant, tepore ip whent. so pugnarent:ita loqui homines, quod iudicia tadiu facta ille perii. non effent, condemnari eum oportere, qui primus in iudi-Am doceri. cium adductus effet; huic autem patronos propter Chryfo gerent, cum goni gratiam defuturos; de bonorum uenditione, et de ista so oulis exemcietate uerbum effe facturum neminem;ipfo nomine parici id ita futh dij, or atrocitate criminis, fore, ut hic nullo negotio tollere promittetur, cu ab mullo defensus effet. hoc consilio, atque adeo hac int. ac pri amentia impulsi, quem ipsi, cum cuperent, non potuerunt perunt, de occidere, eum iugulandu nobis tradiderunt. Quid primu lere, postre querar?aut unde potissimum exordiar, indices? aut quod, ce huiulce aut a quibus auxilium petam? deorum ne immortaliu, po unius aliepuli ne Romani uestram ne, qui summa potestatem habetis, iod is simul hoc tempore fidem implorem? pater occifus nefarie, domus id Roman obsessa, ab inimicis bona adempta, possessa, dirapta; fili uita infesta, sape ferro atque insidis appetita. quid ab his tot quam hoerat plurimaleficijs sceleris abesse uidetur?tamen hæc alijs nefarijs cu omnes em mulant, atque adaugent: crimen incredibile confingunt: testes in hunc, et accusatores huiusce pecunia coparant: hanc antiquiof condicionem misero ferunt, ut optet utrum malit, ceruices domo, sig or minds Roscio dare, an insutus in culeum, per sumum dedecus uitam amittere. patronos huic defuturos putauerunt: defunt, qui libere dicat, qui cum fide defendat, id quod in hac cauf etum gt, 14

# ORATIO fa est fatis, quoniam quidem suscepi, non de est profecto, in iudices. T forsitan in suscipienda caussa temere impulsus adolescentia fecerim: quoniam quidem semen suscepi, licez hercules undique omnes terrores, mina, pericula impendeant omnia, succuram, atque subibo. certum est, delibera tumque, que ad causam pertinere arbitror, omnia no mo do dicere, uerum etiam libenter, audacter, libereg; dicere. milla res tanta existat, iudices, ut possit um mihi maiorem adhibere metus, quam fides evenim quis tam dissoluto animo est, qui, hec cum uideat, tacere, ac negligere possitepaerem meum, cum proscriptus non esset, iugulastis : occisum in proscriptorum numerum retulistis: me domo mea per uim expuliftu: paerimonium meum possidetis: quid uultis Sex. amplius?etiam ne ad subsellia cum ferro atque telis uenidaci stis, ut hic aut inguletis, aut condemnetis Sex. Roscium? Ho minem longe audacissimum nuper habuimus in civitate C. Fimbriam, eg, quod inter omnes conftat, nifi inter eos, qui rebu apsi quoque insaniunt, insani sinum is cum curaffet in fu nere C. Marij, ut Q. Scauola uulneraretur, uir sanctisicium mus, atque ornati simus nostra cinitatis, de cuius laude neque hic locus est ut multa dicantur, neque plura tamen di-Stere. ei possunt, quam populus R. memoria retinet; die Scauola dixit, postea quam comperit eum posse uiuere. cu ab eo qua reretur, quid tundem accufaturus effet eum, quem pro dieur. Cen gnitate ne laudare quidem quisquam satis commode pofeiu mos set, aiunt hominem, ut erat furiosus, respondisse, quod non wideann totum telum corpore recepisset. quo pop. R. nihil uidit inditur, welt gnius, nisi eiusdem uiri mortem: quæ tancum potuit, ut om **Yeperietu** nes ciues suos perdiderit, & afflixerit: quos quia seruare mori in per compositionem uolebat, ipse ab ijs interempeus est . Est mana c

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO.

feeto, in

mpulsus

epi, lices

mpen-

delibera

d no mo

majorem Johns ani-

repolition.

fig: occi um

mo mea per ; quid aultin

e telis ueni-

Ro ciumi Ho

o civitate C.

iter eos, que

rasset in fu

r sanctista

u laude ne-

a tamen di-

die scanola

u ab eo que

sem pro di=

mode pof-

, quod non

uidit indi-

tuit, ut om

uid servare

weft, Eft

ne hoc illi dicto, atque facto Fimbria non similimum?accusatis Sex. Roscium: quid ita? quia de manibus uestris effugit, quia se occidi pa ssus non est.illud, quia in Scanola fa clum est, magis indignum uidetur: hoc, quia fit a Chrysogono, num est ferendum? nam, per deos immortales, quid est in hac aussa, quod defensionis indigeat? qui locus inge nium patroni requirit, aut orator is eloquentia magnopere desiderat? totam caussam, indices, explicemus, aique ante oculos expositam consideremus.ita facillime, qua res totum iu dicium contineat, & quibus de rebus nos dicere oporteat. or quid nos sequi conneniat, intelligetis. Tres sunt res, quantum ego existimare possum, que obstent hoc tempore Sex. Roscio, crimen aduersariorum, or audacia, or poten tia. criminis confictionem accusator Erutius suscepit: audacia partes Roscij sibi poposcerunt : Chrysogonus autem, is, qui plurimum potest, potentia pugnat. de hisce omnibus rebus me dicere oportere intelligo, quid igitur est? non eode modo de omnibus : ideo quod prima illa res ad meum officium pertinet, duas autem reliquas nobis populus R.imposuit ego crimen, oportet, diluam : uos co audacia resistere, & hominum eiusmodi perniciosam arque intoleran dam potentiam primo quoque tempore extinguere, atque opprimere debetis. Occidisse patrem Sex. Roscius arguieur. scelestum, dij immortales, ac nefarium facinus, atque eiusmodi, quo uno maleficio scelera omnia complexa esse uideantur. etenim si, id quod præclare a sapientibus dicitur, uultu sape laditur pietas; quod supplicium satis acre reperietur in eum, qui mortem obtulerit parenti? pro quo mori ipsum, si res postularet, iura diuina arque humana cogebant; in hoc tanto, tam atroci, tam singula-

#### ORATIO q Hem ri maleficio, quod ita raro extitit, ut, si quando auditum sit, portenti ac prodigij simile numeretur, quibus tandem Michis P. te, C. Eruti, argumentis accusatorem censes uti oportere? patri, non ne & audaciam eius, qui in crimen uocetur, singu-Gody larem oftendere, & mores feros, immanema; naturam, et uitam uitijs flagitijsq; omnibus dedita, & denique omnia duos to ad perniciem profligata, atque perdita? quorum tu nihil in CHITT OT Sex. Roscium, ne obijciendi quidem caussa, contulisti. Pa legarde erem occidit Sex. Roscius: qui homo? adolescentulus corru atione peus, & ab hominibus nequam inductus? annos.natus modo magis quadraginta. Vetus uidelicet sicarius, homo audax, ego,Ti & sape in cade uersatus? at hoc ab accusatore ne dici quinon p dem audistis. Luxuries igitur hominem nimirum, & fruct aeris alieni magnitudo, & indomitæ animi cupiditates ad cy gra hoc scelus impulerunt. de luxuria purganit Erutius, cum eresta dixit hunc ne in convivio quidem ullo fere inter fuisse. ni lius or bil autem umquam debuit. apiditates porro que possunt sibi pu esse in eo, qui, utipse accusator obiecit, ruri semper habi m pred tarit, & in agro colendo uixerit? que uita maxime disiun Atama Eta a cupiditate, & cum officio coniuncta. que res igitur aleretur cantum istum furorem Sex. Roscio obiecit? Patri, inquit, I conft non placebae. patri non placebat? quam ob caussam? ne certis ceffe est enim eam quoque iustam, & magnam, & pertenta u Picuam fuisse nam ut illud incredibile est, mortem oblatam effe patri a filio sine plurimis or maximis caussis: sic db reip hoc uerisimile non est, odio fuisse parenti filiu sine causis ciunt, id multis. & magnis, & necessarijs: rursus igieur eodem id odio fa revertamur, er queramus, que tanta vitia fuerint in 40 conce unico filio, quare is patri displiceret, at perspicui est, nul th non in lum fuiffe, pater igitur amens, qui odiffet eum fine cauffa, non mod

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. luditum quem procrearat. at is quidem fuit omnium constantisitandem mus, ergo illud iam perspicuum profecto est, si neque aportered mens pater, neque perditus filius fuerit, neque odij cauffam fingupatri, neque sceleris filio fuisse. Nescio, inquit, que cauf sa odij fuerit: fuisse odium intelligo, quia antea, cum uram, et se omnis duos filios haberet, illum alterum, qui mortuus est, seunihil in cum omni tempore uolebat effe, hunc in prædia rustica re maliffi Pa legarat. Quod Erutio accidebat in mala nugatoriaq; accu TALLES COTTIA satione, idem mibi usu uenit in caussa optima. ille, quo ANTEN, SORTE modo crimen commenticium confirmaret, non inueniebat: ego, res tam leues qua ratione infirmem, ac diluam, reperire homo dudax. non possum. quid ais Eruti? tot prædia, tam pulchra, tam e ne dici qui fructuosa, sex. Rosaus filio suo relegationis, ac suppliimitum, er cij gratia colenda, ac tuenda tradiderat? quid hoc? paupiditates ad eresfamilias, qui liberos habent, prasertim homines il-Erutius, cum lius ordinis, ex municipijs rusticanis, non ne optatissimum er fuisse, ni sibi putant effe, filios suos rei familiari maxime servire, & que possunt in prædijs colendis operæ plurimum studija; consumere? emper habi At amandarat hunc fic, uteffet in agro, ac tantum modo exime dissun aleretur ad uillam, ut commodis omnibus careret. Quid, ue resigitur si constat, hunc, non modo colendis prædijs præfuisse, sed mi, inquit, certis fundis, patre uiuo, frui solitum esse? tamen ne hæc at aussam?nt tenta uita, & rusticana, relegatio, atque amandatio ap 70, 00 perpellabitur? uides Eruti, quantum distet argumentatio tua ortem oblaab re ipfa, aeque a ueritate. quod consuetudine parres facaussis: sie ciunt, id quasi nouum reprehendis: quod beneuolentia fit, fine causis id odio factum criminaris. quod honoris caussa pater filio ritur eodem suo concessit, id eum supplici caussa fecisse dicis neque hac fuerint in eu non intelligis, sed usque eo, quid arguas non habes, ut ion i est, mul non modo tibi contra nos dicendum putes, uerum etiam con (me can a

DALTHI

41,0

0 191

tinet, "

ni puta

effe aro

quo fin

ex his p

mon tw

SWO.WE

buic #

BUT, C

andig

如門。巴

potest.

ta erica

luit, non

Neth E

ENS effes

etenim, illum A

si erane, o nestissima

ter or de

que ex mi ma nobigr

dienos cue

anomen

era rerum naturam, contraq; consuetudinem hominum, contraq; opiniones omnium. At enim, cum duos filios ha beret, alterum a se non dimittebat, alterum ruri esse paeiebatur. Queso Eruti, ut hoc in bonam partem accipias: non enim exprobrandi caussa, sed commonendi gratia dicam. Si tibi fortuna non dedit, ut patre certo nascere, ex quo intelligere posses, qui animus patrius in liberos esset : at natura certe dedit, ut humanitatis non parum haberes. eo accessie studium do trina, ut ne a literis quidem alienus eses . ecquid tandem tibi uidetur (ut ad fabulas ueniamus) fenex ille Cacilianus minoris facere Eutychum filium rusti cum, quam illum alterum Cherestratum? (nam, ut opinor, hoc nomine est) alterum in urbe secum honoris caussa habere, alterum rus supplicif caussa relegasse? quid ad istas ineptias abis, inquies ? quasi uero mihi difficile sit quamuis multos nominatim proferre (ne longius abeam) uel tribules , uel uicinos meos, qui suos liberos, quos plurimi faciune, agricolas asiduos esse cupiunt uerum homines notos sume re odiosum est:cum er illud incertum sit, uelint ne hi sese nominari; & nemo uobis magis notus futurus sit, quam est hic Eutychus; er certe ad rem nihil intersit, utrum hunc ego comicum adolescentem, an aliquem ex soro v eie te nominem. etenim hac conficta arbitror a poetis effe, ut effictos nostros mores in alienis personis, expressamq; ima ginem nostram uitæ quotidianæ uideremus. age nunc, re fer animum, sis, ad ueritatem; & considera, non modo in V mbria, atque in ea uicinitate, sed in his ueteribus muni cipijs que studia a patribus familias maxime laudentur: iam profecto ce intelliges inopia criminum summam laudem Sex. Roscio uitio & culpa dedisse, at non modo hoc

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. nominum. patrum noluntate liberi faciunt; sed permultos & ego no os filios ha ui, er nisi me fallit animus, unusquisque uestrum, qui rieffe pa-@ ipfi incenfi funt studio, quod ad agrum colendum atm accipius: tinet , uitam'q; hanc rusticam , quam eu probro er crimi gratia dini putas esse oportere, & honestissimam, & suauisimam na cere; ex esse arbitrantur . quid censes hunc ipsum Sex. Roscium, beros effet: quo studio, & qua intelligentia esse in rusticis rebus? ut um haberes. ex his propinquis eius, hominibus honestissimis, audio, aidem dienus non tu in isto artificio accusatorio callidiores, quam hic in des veniamus) fuo. uerum, ut opinor, quonia ita Chryfogono uidetur, qui um filium rusti huic nullum pradium reliquit, & artificium oblinifcanam, utopieur, of ftudium deponat, licebit quod tametfi miferum. O honoris caulla Indignu est, feret tamen aquo animo, iudices, si per uos ui ezquidadillar tum, or famam potest obtinere. hoc uero est, quod ferri non ile sit quamuis potest. fic in hanc calamitat im uenit propter prediorum m) uel tribubonitatem, & multitudinem? & , quod ea fludiose coluit, rimi faciunt, ad erie ei maxime fraudi:ut parum miseria sit, quod alijs co es notos sumu luit, non sibi; nisi etiam, quod omnino coluit, crimini fuerit . lint ne hi sese Na tu Eruti accusator esses ridiculus, si illis temporibus na eus esses, cum ab aratro arcessebantur, qui consules fierent. rus sie, quam etenim, qui præesse agro colendo flagitium putes, profecto ter it, utrum ex soro Veie illum Atilium, quem sua manu spargentem semen, qui mis si erant, conuenerunt hominem turpisimum, atque inho nestissimum iudicares . at hercule maiores nostri loge alirestamq; ind ter & de illo, & de ceteris talibus uiris existimabant: ita igenunc, re que ex minima tenui sima'q; rep. maximam & florenti si non modo ma nobis reliquerunt. suos enim agros studiose colebat, non eribus munt alienos cupide appetebant: quibus rebus er agris, er urbi laudentur: bus, & nationibus remp. atque hoc imperium, & populi mmam lau-R. nomen auxerunt, Neque ego hac eo profero, quo confemode hoe



PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. rus; fed util. affers, quare id factum putemus? uere nihil potes dicere. ımmi viridi finge aliquid saleem commode, ut ne plane uidearis id farnacula reip cere, quod aperte facis, huius miseri foreunis, & horum ui saliquantum rorum talium dignitati illudere. Exheredare filium uoluit: re ei homini, quam ob caussam?nescio. exheredauit ne? non. quis pro hibuit? cogitabat, cogitabat? cui dixit? nemini. quid mper uixeric est alind, indicio, ac legibus, ac maiestate nestra abuti ad deins, dut fiposta. Odium quastum, acque ad libidinem, nisi hoc modo accusare, at que id obijcere, quod planum facere non modo non possis, omor oftenditur shuile As binder uerum ne coneris quidem? nemo nostrum est Eruti, quim cheredare in anisciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse: uident om nes, qua de caussa huic inimicus uenias: sciunt huiusce pecu anod ad rem perti nia te adductum effe . quid ergo est ? ita tamen quastus te levia esse, atqu cupidum esse oportebat, ut horum existimationem, & lequippe qui nen gem Memmiam putares aliquid valere oportere. accusato num fusmifun res multos esse in civitate utile oft, ut metu contineatur auda uem neque in a cia. uerumtamen hoc ita est utile, ut ne plane illudamur ab rum hae tu qu accusatoribus . innocens est quispiam: ueruntamen, quam cepimus, uide quam abest a culpa, suspicione tamen non caret. tametsi i mullo modo t miserum est, tamen ei, qui hunc accuset, posim alitto querere, qui quo modo ignoscere: cum enim aliquid habeat, quod pofdiqueenunun sit criminose, ac suspiciose dicere, aperte ludificari, & iacculatorisof calumniari sciens non uideatur. quare facile omnes patire omnia vini mur esse quamplurimos accusatores: quod innocens, si accu potuerit anitus sit, absolui potest; nocens, nisi accusatus fuerit, condem ut amovemili nari non potest . utilius est autem absolui innocentem, e patrem feeffe quam nocentem caussam non dicere. Anseribus cibaria atis accidere po publice locantur, er canes aluneur in Capitolio, ut signi ed pratereds, ficent, si fures uener int. at fures internoscere non poswidem noluif. sunt, significant tamen, si qui noctu in Capitolium u nes , quid ergo



PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. unt tame bi quemquam responsurum putasses. Operapretium erat, guod silusi animaduertistis iudices, negligentiam eius in accusando iqui uene. considerare.credo, cum uidisses, qui homines in hisce sub s fint etiam fellijs sederent, quasiffe, num ille, aut ille defensurus efatorumra set; de me ne suspicatum quidem, quod antea caussam clamant, no publicam nullam dixerim . postea quam in uenit, neminem eorum, qui possunt, er solent: itu negligens esse cœor mordere pit, ut, cum in mentem weniret ei, resideret, deinde spaikm maxitiaretur, nonnumquam etiam puerum uocaret, credo cui un hoc populo cænam imperaret; prorsus ut uestro consessu, er hoc con WM WETT ITTE uentu pro summa solitudine abuteretur. perorauit aliqua ratote . to quoue arquatiq alido, affedit. surrexi ego. respirare uisus est, quod non alius potius diæret. copi diære. usque eo animaduerti, iudiitis aut quare ces, eum iocari, atque alias res agere, ante quam Chry ione latrabitic siego hos benz sogonum nominaui. quem simul aique attigi, statim homo se erexit, mirari uisus est. intellexi, quid eum pupui estis, weeten gisset iterum, ac tertio nominaui. postea homines cursare u affigent, n ulero & citro non destiterunt, credo, qui Chrysogono nuus accusare pi ciarent, esse aliquem in ciuitate, qui contra uoluntatem eone acculator ius dicere auderet; aliter aussam agi, atque ille existimabered aretur, ret; aperiri bonorum emptionem, uexari peßime focieta lebuerit, nem fac. nihil ef tem, gratiam potentiamq; eius negligli, iudices diligenter at s fecerit, und tendere, populo rem indignem uideri. Qua quoniam te fe fellerunt, Eruti; quoniamq; uides uersa esse omnia, causum hoc mos sam pro Sex. Roscio si non commode, at libere dici; quem id accepering dedi putabas, defendi intelligis; quos eradituros sperabas, ut inguod Chry des iudicare: restitue nobis aliquando ueterem tuam illam turum; de bo calliditatem, atque prudentiam : confitere huc ea spe ueeffe, qui uer nisse, quod putares hic latrocinium, non iudicium futuru. sio falsainifi De paricidio caussa dicitur : ratio ab accusatore reddite feciffe, fitt

#### ORATIO Supicio non est, quam ob caussam paerem filius occiderie . quod in quam jo minimis noxis, er in his leuioribus peccatis, qua magis cre CHM. 1510 bra, & iam prope quotidiana sunt, maxime, & primum quaritur, qua caussa malefici fuerit; id Erutius in parici Biao a dio quari non putat oportere. in quo scelere, iudices, etiam cum multa caussa conuenisse unum in locum, atque interse Etum, a lutt adol congruere uidentur;tamen non temere creditur; neque leui putabat coniectura res penditur; neque testis incertus auditur; ne que accusatoris ingeniores iudicatur: cum multa antea com human missa maleficia, tum uita hominis perditissima, tum singu pere po laris audacia oftendatur, necesse est, neque audacia solum, erunt. sed summus furor, arque amentia. hæc cum sint omnia, taine me men extent oportet expressa sceleris uestigia, ubi, qua ratio petry ne, per quos, quo tempore maleficium sit admissum. qua ni prasere si multa, or manifesta sunt ; profecto res tam scelesta , tam feciffed atrox, tam nefaria credi non potest .magna est enim uis hu u quam manitatis: multum ualet communio sanguinis: reclamitat tuerunt. istiusmodi suspicionibus ipsa natura : portentum, atque necessimo monstrum certissimum est, esse aliquem humana specie, termusa; of figura, qui tantum immanitate bestias uicerit, ut, pro modo elui pter quos hanc suauißimam lucem aspexerit, eos indignis mum, ut sime luce prindrit; cum etiam feras inter sese partus, atque enim pus educatio, or natura ipfa conciliet . non ita multis ante aneu, eos, qui nis aiunt T. Cloelium quendam Tarracinensem, hominem et perterre non obscurum, cum conatus cubitum in idem conclaue O Juns ter cum duobus adolescentibus filijs iffet, inuentum effe mane to to amenda ingulatum. cu neque seruus quisquam reperiretur, neque animi terri liber, ad quem ea suspicio pertineret; id ætatis autem duo que dies no fily propeer cubantes ne sensife quidem se dicerent: nomilys repetant na filiorum de paric dio delata sunt, quid postea erat sane wfeftum p suspiciosum.

PROSEX ROSCIO. AMERINO.

quod in

magiscre

primum s in parici

ices, etiam

que inter e

neque leui

auditur; ne

ad inted com

na, tum (ingu

pudacia olum,

intonnia, ta-

ubi, qua ratio

nissum.que ni

n scelesta, tam

t enmuish

is: reclamica

ntum, atqu

mana speae,

vicerit, ut, pro

eos indigni

partus, atque

lem hominen

dem conclass

im essemant

iretur, negu

is ducem du

erent: nomi

teateras fam biciofum,

supiciosum. neutrum sensisse? ausum autemesse quem quam se in id conclave committere, eo potisimum tempore, cum ibidem effent duo adoles centes fili , qui & sentire, co defendere facile possent? erat porro nemo, in quem ea suspicio conveniret. tamen, cum planum iudicibus effet fa-Etum, aperto oftio dormientes eos repertos effe, indicio abso luti adolescetes, et suspicione omni liberati sunt. nemo enim putabat quemquam esse, qui, cum omnia divina atque humana iura scelere nefario polluisset, somnum statim ca pere potuisse: propterea quod qui tantum facinus commi serunt, non modo sine cura quiescere, sed me stirare, quide sine men possunt. Videtis ne, quos nobis poeta tradiderune petris ulciscendi caussa supplicium de matre sumpsisse, cu præsereim deorum immortalium iußis, atque oraculis id fecisse dicatur; tamen ut eos agitent furiæ, neque consistere usquam patianture quod ne pij quidem sine sælere effe poeuerunt. sic se res habet, iudices:magnam uim, magnam nece Bitatem, magnam po Bidet religionem paternus, maternusq; sanguis.ex quo, si qua macula concepta est, non modo elui non potest, uerum usque eo permanat ad animum, ut sumus furor, atque amentia consequatur. nolite enim putare quemadmodum in fabulis sape numero uide tis, eos, qui aliquid impie sælerateq; commiserint, agitari, et perterreri furiar u tedis ardentibus . sua quemque fraus, & suus terror maxime uexat : suum quemque scelus agitat, amentiaq; afficit: sue male cogitationes, conscientieq; animi terrrent. hæ sunt impijs a siduæ domesticaq; furiæ, qua dies nostesq; parentum pænas a consceleratisimis filys repetant. hac magnitudo maleficij facit, ut, nisi pane ma nifestum paricidium proferatur, credibile non sit; nist tur

.

Me Hide

ademer

careret 1

omitur.

que tan

non fict

mare, 1

expidri

gareet

eft com

Autu

ducere

COT WAY

нитан

24 quide

oni malet

barete, E

guidem m

ip os decu

gentius,

an, apria

causis /

mosapi

de malefici

re non poter

decedam .

in hac conc

le, quare p

baccideri

pu adoles centia, nisi omnibus flagicije uita inquinata, nise sumpeus effusi cum probro atque dedecore, nisi prorupta audacia, nisi tanta temeritas, ut non procul ab horreat ab infania. accedat huc oporter odium parentis, animaduer-Sionis paternæ metus, amici improbi, serui conscii, tempus idoneum, locus opportune captus ad eam rem: pane dicam, respersas manus sanguine paterno indices uideant, oportet, si tantum facinus, tum immane, tam acerbu creditu ri funt. quare hoc, quo minus est credibile, nifi oftendieur; eo magis eft, si convincitur, uindicandum. ita que cum muleu ex rebus intelligi potest, maiores nostros non modo armis plus, quam ceteras nationes, uerum etia confilio fapientiaq; potuiffe, tum ex hac re uel maxime, quod in impios singula re supplicium inuenerunt, qua in re quantum prudentia proftiterme ijs, qui apud ceteros sapientissimi fuisse dicun eur, considerate. Prudentissima ciuitas Atheniensium, dum ea rerum potita est, fuisse traditur. eins porro auitatis Sapienti Simum Solonem dicunt fuisse, eum, qui leges, qui bus hodie quoque utuntur, scripserit. is cum interrogare zur, eur nullum supplicium conftizuissez in eum, qui pa ventem necasset; respondit, se id neminem facturum putasse sapienter fecisse dicitur, cum de eo nihil sanxerit. quod antea commissum non erat; ne non tam prohibere, quam admonere uideretur . Quanto maiores noftri sapien tius ; qui , cum intelligerent, nihil effe tam fanctum, quod non aliquando uiolaret audacia, supplicium in paricidas fingulare excegitauerum : ut, quos natura ipfa retnere in officio non potuisset, ij magnitudine pænæ maleficio summouerentur. in fui volverunt in culeum vivos, atque ite influmen deijei . o singularem sapientiam, indiæs . nom

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. ne uidentur hunc hominem ex rerum natura sustulisse, & eripuisse, cui repente calum, solem, aquam, terramq; ademerunt? ut, qui eum necasset, unde ipse natus esset; careret ijs rebus omnibus, ex quibus omnia nata effe dianneur. noluerunt feris corpus obijære, ne bestijs quoque, que tantum fælus attigiffent, immanioribus uterenur; non sic nudos in flumen deijære, ne, cum delati effent in mare, ipsum polluerent, quo ætera, que violata sunt, expiari putantur. denique nihil tam uile, neque tam uul gare eft, cuius partem ullam reliquerint. etenim quid ta est commune, quam spiritus vivis? terra mortuis? mare fluctuantibus ? litus ciectis ? ita uiunt . dum possunt, ue ducere animam de calo non queant: ita moriuntur, us eorum offa terra non sangant: ita iactantur fluctibus, us oumquam alluanenr: ita postremo eijciuntur, ue ne ad sa xa quidem mortui conquiescant. Tanti maleficij crimen, eui maleficio tam insigne supplicium est constitutum, probare te, Eruti, censes posse calibus uiris, si ne caussam quidem maleficij promleris? si huc apud bonoru empeores ipsos accusares, eig; indicio Chrysognus præsset; tame dili gentius, paratius q; ueniffes.uerum, quid agatur, no uides; an, apud quos agatur? agitur de paricidio: quod fine multis caussis suscipi non potest. apud homines autem prudentissimos agitur : qui intelligune neminem ne minimum quide maleficium sine caussa admittere. Esto: caussam profer re non potes tametsi statim uicisse debeo, tamen de meo iure decedam, or tibi, quod in alia caussa non concederem, in hac concedam, freeus huius innocentia. non quero abs te, quare patrem Sex. Roscius occiderie: quaro, quo mo do occiderit. ita quero abs te, C. Eruti, quo modo, er sicte

die, hijt

prorupte

orreat ab

maduer-

H, tem-

n: pene

wideant.

ou creditu

Mendieur:

AR CHITM YEAR

modo armin

io fapientiag

epics Inquia

m prudentia

uisse dicum

en jum, dun

rro auitats

ui leges, qui

interrogare

im, qui pa

יאק מושדאו

il sanxerit.

prohibert,

nostri sapien

Etum, quo

n pariodal

t retinere in

leficio sim-

, atque itt

dies, som

#### ORATIO cum agam, ut in eo loco uel respondendi, uel interpellan-CHM OCI di tibi potestatem faciam, uel etiam, si quid noles, interro do,milt gandi. Quo modo occidit? ipfe percußit, an alijs occiden wit allqs dum dedit? si ipsum arquis: Roma non fuit. si per alios pretto, dicis: quaro, servos ne, an liberos? quos homines? indidem THM THE ne Ameria, an hosce ex urbe sicarios? si Ameria, qui sune cidio dic hi? cur non nominantur? si Roma, unde eos nouerat Rodu mm scius? qui Romam multis annis non uenit, neque umquam crimine plus triduo fuit.ubi eos conuenit ? quicum locutus est? quo polliced modo persuasi ? pretium dedit ? cui dedit ? per quem dedit? acculat unde, aut quantum dedit ? non ne his uestigijs ad caput quotid maleficij perueniri solet? Et simul tibi in mentem ueniat fa Etus n cito, quemadmodu uitam huiusce de pinxeris: hunc hominem ferum, atque agrestem fuisse : numquam cum homi nos in ne quoquam collocutum esse: numquam in opido constitis memin Se. Qua in re pretereo illud, quod mihi maximo argumen chrylo to ad huius innocentiam poterat effe; in rusticis moribus, 75,00° th in uietu arido, in hac horrida, inculta q; uita, iftiusmodi lo, hicora maleficia gigni non solere.ut non omnem frugem, neque bitate etil arborem in omni agro reperire possis: sic non omne facinus occifus: in omni uita nafcitur.in urbe luxuries creatur: ex luxuria existat auaritia necesse est, ex auaritia erumpat audacia: in tru pote de omnia scelera ac maleficia gignuntur. uita autem hac ru tent, bos flica, quam tu agrestem uocas, parsimonia, diligentia, iustiindices, it tiæ magistra est. Verum hæc missa facio: illud quæro, is homo, qui, ut tute dicis, num quam inter homines fuerit, mortis pat per quos homines , hoc tantum facinus, tam occultum, abnon licet. n sens præsereim, conficere potuerit. Multa sunt falfaziudices, ys de patri que tamen arqui suspiciose possunt : in his rebus si suspicio hunc lock reperta erit, culpam inesse concedam. Roma Sex. Rosudscia ti

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO.

scius occiditur, cum in agro Amerino effet filius.literas, cre do, misit alicui sicario, qui Romæ nouerat neminem, arcessi nit aliquem: at quando? nuncium misit: quem? aut ad que? pretto, gratia, fe, promisis induxit aliquem: nihil horum ne confingi quidem potest : gr tamen caussa de pari cidio dicieur. Keliquum est, ut per seruos id admiserie . o dij immortales, rem miseram, or calamitosam quod in tuli crimine innocenti faluti folet effe, ut feruos in quaftionem polliceatur; id Sex. Roscio facere non licet: uos, qui hunc accusatis, omnes eius seruos habetu! unus puer, uictus quotidiani administer, ex tanta familia Sex. Roscio reli-Etus non est. Te nunc appello, P. Scipic, te, Metelle: 40bis aduocatis, nobis agentibus, aliquoties duos fernos pater nos in quaftionem ab aduerfarijs Sex. Roscius postulauie. meministis ne T. Roscium recusares quidi y serui ubi sunt? Chryfogonum, iudices, sectantur, apud eum sunt in honore, or in pretio. etiam nunc, ut ex his quæratur, ego postulo, hic orat, atque obsecrat. quid facitis? currecusatis? Dubitate etiam nunc, iudices; si potestu, a quo sit Sex. Roscius occifus: ab eo ne, qui propter illius mortem in egestate, Tinsidijs uersatur, cui ne quærendi quidem de morte pa eris potestas permittitur; an ab ijs, qui quastionem fugitune, bona possidet, in cade, atque ex cade uiuunt. Omnia, iudices, in hac caussa sunt misera, atque indigna: tamen hoc nihil neque acerbius, neque iniquius proferri potest. mortis paterna de seruis paternis quastionem habere filio non licet. ne tam diu quidem dominus erit in suos, dum ex ijs de patris morte quæratur. uenia, neque ita multo post, ad hunc locum.nam hoc totum ad Roscios pertinetide quorum andacia en ne dicturu pollicitus fum, cu Eruiy crimina iy

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.1

pellani

interro

occiden

per alios

indidem

qui sunt

trat Ro-

umquam

mell qua

quem dedice

of ad capus

em ueniat ja

hunc homi«

n cum homi ido constiti

10 argumen

moribus, istiusmodi

em, neque

nne facinus

ex luxurid

utem hecru

entie, iusti-

quero, is

nes fueril,

aleum, ab-

Mazindices,

e Sex. Ros

me dut h

dear dit

ETHLY C

expectat

bus comi

W4. object

quain d

cipy, neu

pm dno

est, quoi

paratio

71071 (H

acculat

tum elt

ampli

non qui

tem. De

queramu

intelliges

bus coarg

quar logi

am tu nu

cio reperio

iftic fedes.

tone post nic

testis prodie

quibustne

popular R.

Nunc, Eruti, ad te uenio. Conueniat mihi tecum, necefse est; si ad hunc maleficium istud pertinet, aut ipsum sua manu fecisse, id quod negas; aut per aliquos liberos, aut ser uos.liberos ne? quos neque ut conuenire potuerit, neque qua ratioe inducere, neque ubi, neque per quos, neque qua fe, aut quo pretio, potes oftendere.ego contra oftendo, no modo nihil eorum fecisse Sex. Roscium, sed ne potuisse quidem fa cere; quod neque Roma multu annis fuerit, neque de pradijs umquam temere discesserit. Restare tibi uidebatur fer uorum nomen, quo, quasi in portum reiectus a ceteris susti cionibus, confugere posses : ubi seo pulum offendis eiusmo di,ut non modo ab hoc crimen resilire uideas,uerum omne suspicionem in uosmet ipsos recidere intelligas. Quid est er go, quo tandem accufator inopia argumentorum confugerit?eiusmodi tempus erat,inquit,ut homines uulgo impune occiderentur. quare tu hoc, propter multitudinem sicario rum, nullo negotio facere potuisti interum mibi uideris ; Eruti, una mercede duas res affequi nelle, nos iudicio perfundere, accusare autem eos ipsos, a quibus mercedem accepisti. Quid aus unlgo occidebantur? per quos? or a quibus?non ne cogicas te a sectoribus huc adductum esse? quid postea?nescimus, per ista cempore cosdem fere sectores fuisse collorum, or bonorum? y denique, qui tu armati dies no-Elesq; concursabant, qui Romæ erant assidui, qui omni tem pore in præda er sanguine uersabantur, sex. Roscio temporis illius acerbitatem iniquitatem q; obijcient ? et illam fe cariorum multitudine, in qua ipfi duces ac principes eracs huic crimini putabunt fore qui no modo Roma non fuit, sed omnino, quid Roma ageretur, nesciret; propterea quod suri asiduus, quemadmodum tute conficeris, fuit. Vercor,

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. me aut moleftus sim nobis, indices, aut ne ingenijs nestris ui dear diffidere, si de tam perspicuis rebus diutius disseram. Erucy criminatio to a, ut arbitror, dissoluta est . nisi force expectatis, ut illa dilua, que depeculatu, ac de eiusmodi re bus commenticijs, inaudita nobis ante hoc tempus, ac no na, obiecit. qua mihi iste uifus est ex alia orazione declamare qua in aliu reu commentaretur: ita neque ad crimen pari cipy, neque ad eum, qui caussam dicit, pertinebant de qui bus quoniam uerbo arguit, uerbo satis est negare. si quid est, quod ad testes reservet; ibi nos quoque, ut in ipsa caussa, paratiores reperier, quam putabat. Venio nunc eo, quo me non cupiditas ducit, sed fides. nam si mihi liberet accusare, accusarem alios potius, ex quibus possem crescere: quod cer eum est no facere, du urrumuis licebit. is enim mihi uidetur amplissimus, qui fua uireute in altiorem locum peruenie, non qui ascendit per alterius incommodum, & calamita tem. Desinamus aliquando ea scrutari, que sunt inania: quæramus, ubi meleficium & est, & inueniri potest.iam intelliges Eruti, certum crimen quam multis suspicionibus coarquatur. tametsi neque omnia dicam, & leuiter unumquodque tangam . neque enim id facerem , nisi necesse effet: er id erit signi me inuitu facere, quod non prose quar logius, qua salus huius, & mea fides postulabie. Cauf sam eu nullam reperiebas in Sex. Roscio. at ego in T. Roscio reperio. tecum enim mihi res est, T. Rosci, quoniam istic sedes, ac te palam aduersarium esse profiteris. de Capt tone post uiderimus, si, quemadmodum paratu esse audio, sestis prodierit tum alias quoque suas palmas cognoscet, de quibus me ne audisse quide suspicatur. L. Cassius ille, que populus R. nerissimu & sapientissimu indicem putabat, 2224

, necefa

fum fud

is, dut fer

eur pape

e quaffe,

e quidem fa

we de pre-

sidebatur fer

d ceteris whi

endis eiu mo

uerum omne . Quidest er

m confugea

ulgo impui

nem sicario

oi mideris

dicto per-

cedem ac

in a direa

m effet quid

Flores fuille

ati dies 1104

i omni tem

ofciotem.

etillan

cipes eray

non fuit;

ered quod

L VOICETS

tie Hene

fuerit; di

dens aud

wixerut,

folum, q

Ham no

dat polt

me perti

h, tol C

te mode

teretiet

Ingulo

mihi ta

quann

multitud

Cannen

Thrasim

HULTETAL

tare, Cur

prælisa

quem not

um quos

qui mer

quod ad mu

nes ibi qua

tag; fernan

bus impera

dijs rebus

est jerand

identidem in caussis quærere solebat, cui bono fuisset. sie uita hominum est, ut ad maleficium nemo conetur sine se, atque emolumento accedere, hunc quasitorem, ac iudicem fugiebant, atque horrebant ij, quibus periculum creabatur : ideo quod , tametsi ueritatis erat amicus , tamen natu ra non tam propensus ad misericordiam, quam inclinatus ad seueritatem uidebatur. Ego, quamquam præest hic quæ stioni uir & contra audaciam fortißimus, & ab innocen eia clementissimus, tamen facile me paterer, uel illo ipso acerrimo indice quærente, uel apud Cassianos indices, quo rum etiam nunc i, quibus caussa dicenda est, nomen ipsum reformidant, pro Sex. Roscio dicere.in hac enim cauf sa cum uiderent illos amplissimam pecuniam possidere. hunc in summa mendicitate effe, illud quidem non quererent, cui bono fuisset; sed & perspicuum crimen, & su Picionem potius ad prædam adiungerent, quam ad egefta tem. quid, si accedit eodem, ut tenuis antea fueris? quid, si. ue auarus? quid, fi, ue audax? quid, fi, ue illius, qui occifus est inimicissimus?num quærenda caussi; quæ te ad tantum facinus adduxerit?quid ergo horum negari potest? tenuteas hominis eiusmodi est, ut dissimulari non queat, atque eo magis eluceat, quo magis occultatur. auaritia præfers, qui societatem coieris de municipis, cognatiq; fortunis cum alie nissimo.qua sis audax, (ut alia obliniscar) hinc omnes intel ligere potuerunt, quod ex tota societate, hoc est ex tot sicarys, solus eu inuetus es, qui cum accusatoribus sederes, atque os tun non modo oftederes, sed etia offerres. inimicitias cibi fuisse cu Sex. Roscio, et magnas rei familiaris coerouer sias, concedas, necesse eft. Restat, indices, ut hoc dubitemus. mer potius Sex, Rojciu occideritio, ad que morte eius dini-

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. tie uenerint; an is, ad quem mendicitas: is, qui antea tenuis line fpe, fuerit; an is, qui postea factus sit egentissimus: u, qui ariudicem dens auaritia feratur infectus in suos; an is, qui semper ita creaba. uixerit, ut quaftum noffet nullum, fructum autem eum nen natia solum, quem labore peperisset : is, qui omnium sectorum audacissimus sit; an is, qui propter fori iudiciorumq; insolen est hic que tiam no modo subsellia, uerum etiam urbem ipsam reformi ab innocen dat postremo, iudices, id quod ad rem mea sementia maxi wel illo iplo me pertinet, utrum inimicus potius, an filius. Hectu, Eru rivaices, que ti, tot & tanta si nactus effes in reo, quam diu diceres?quo nomen ip. te modo iactares? tempus hercule te citius, quam oratio defi ide enim cau ceret:etenim in singulis rebus eius modi materies est, ut dies n possidere, singulos possis consumere: neque ego non possum: non enim mihi tantum derogo, tamet si nihil arrogo, ut te copiosius, m non que« quamme, putem poffe dicere. uerum ego forsitan propter nen, or la multitudinem patronorum in grege annumerer: te pugna mad egelts Cannensis accusatorem sat bonum facit. multos cesos non ad risiquid sy Thrasimenum lacu, sed ad Seruiliu uidinuis. quis ibi no est qui occi us uulneratus ferro Phrygio? non necesse est omnes commemo ad tantum rare, Curtios, Marios, denique Manurcos, quos iam atas & rest? tenutprolijs auocabat; postremo Priamu ipsum, sene Antistiu, at, atque ed quem non modo atas, sed etia leges pugnare prohibebant. ræfers, que iam quos nemo propter ignobilitate nominat, sexcenti sunt, nis cum alie qui inter sicarios, & de ueneficijs accusabant. qui omnes, omnes inte quod ad me attinet, wellem uiverent: nihil enim mali eft, ca ex tot ficanes ibi quamplurimos esse, ubi permulti observandi, mulederes, sta tag; fernanda funt. nerum, ut fit, multa fæpe, imprudenti inimicitid bus imperatoribus, uis belli, ac turba molitur. dum is in is cotrouch atijs rebus erat occupatus, qui summam rerum administra tubicemus , bat; erant interea, qui fuis un neribus mederentur, qui; ट्रांभा वीमी

Tetur . Di

debo: at e

THM O

CH6. 7.07

licarius.

Sicarium

que dia

tem fuif

Yeo , 416

eliam;

eum fat

est, uereo

וואוו נאווו

Toy abs 11.

Sta funt, 11

exim, cuic

udre, ne ti cupio tibi d

re; rur sus

buius male

bus mortalib

tid. Occifo

WH client,

tanquam si offusa reip. sempiterna nox esset, ita ruebant in tenebris, omniaq; miscebant. a quibus miror, ne quod iudiciorum effet uestigium, non subselia quoque effe combu sta: nam et accusatores, co indices sustulerunt . hoc como di est, quod it uixerunt, ut testes omnes, si cuperent, inter ficere non possent . nam , dum hominum genus erit ; qui accuset eos, non de erit : dum ciuitas erit, iudicia fient . Ve rum, ut capi diære, & Erutius, hac si haberet in caufsa, que commemorani, posset ea quamuis din diære, & ego iudices possum: sed in animo est, quemadmodum an te dixi leuiter transire, ac tantummodo perstringere unam quamque rem : ut omnes intelligant, me non studio accusare, sed officio defendere. Video igitur caussas esse permultas, que istum impellerem : uideamus nunc, ecque fa cultas suscipiendi malefici fuerit. V bi occisus est Sex. Roscius? Roma. quid tu, Rosci, ubi tunc eras? Roma. uerum quid ad rem? & alij multi. quasi nunc id agatur, qui ex tanta multitudine occiderit; ac non hoc quæratur, eum, qui Roma sit occisus, utrum uerisimilius sit ab eo ef. se occisium, qui assiduus eo tempore Roma fuerit; an ab eo, qui multis annis Romam omnino non accesserit. Age nunc, ceteras facultates quoque consideremus. Erat tum mul titudo sicariorum, id quod commemorauit Erutius: er ho mines impune occidebatur, quid? ea multitudo que erat?opt nor, aut eorum, qui in bonis erant occupati; aut eorum, qui ab ijs conducebantur, ut aliquem occiderent. si eos pu tas, qui alienum appetebant; tu es eo numero, qui nostra pecunia dines es : sin eos, quos, qui leuiore nomine appel lant, percussores nocant; quære, in cuius fide sint, co clientela: mhi crede, aliquem de societate ma reperies.

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. or quidquid tu contra dixeris, id cum defensione nostra comendito: ita facillime caussa sex. Roscij cum tua conferetur. Dices, quid postea, si Roma assiduus suit? respondebo : at ego omnino non fui . Fattor me sectorem esse; uerum & alij multi. at ego, ut tute arguis, agricola, & rusti cus. non continuo, si me in gregem sicariorum contuli, sum sicarius. at ego profecto, qui ne noui quidem quemquam ficarium, longe absum ab cius modi ctimine. Permulia sunt que dici possunt, quare intelligatur summam tibi facultatem fuisse maleficy suscipiendi: que non modo icarco prate reo, quod te ipfum non libenter accuso; uerum eo magis ctiam, quod, si de illis cadibus uelim commemorare, qua eum facte sunt ista eadem ratione, qua Sex. Roscius occisus est, wereor ne ad plures oratio mea pertinere uideatur. Videa mus nunc stri Etim, sicut cetera, que post mortem Sex. Ro scij abs te, T. Rosci, facta sunt: que itu aperta og manife sta sune, ut medius sidius, indices, inuitus ea dicam. uereor enim, cuicuimodi es Rosci, ne ita hunc uidear uoluisse ser ware, ut tibi omnino non perpecerim. cum hoc uereor, O cupio tibi aliqua ex parte, quod salua fide posim, parcere; rur sus immuto uoluntatem medm. uenit enim nuhi in mentem oris tui . te ne , cum ceteri focij tui fugerent , ac fe occulturent, ut hoc indicium non de illorum præda, sed de huius maleficio fi eri uideretur ; potissimum tibi partes istas depoposcisse, ut in iudicio uersarere, & sederes cum accu satore? qua in re nihil aliud assequeris, nist ut ab omnibus mortalibus audacia tua cognoscatur, er impudentia. Occiso Sex. Roscio, qui primus Ameriam nunciat? Manlius Glaucia, quem iam antea nominaui, thus cliens, & familiaris, quid actinuit eum potissimam

ruebana

ne quod

e combu

oc como

nt inter

rit; qui

ient. Ve

tin auf-

diane, or

amodum an

meere unam

tudio accu-

Tas effe per-

c, ecque fa

eft Sex, Ro.

id agatur,

queratur,

fit ab eo ef.

erit; an ab

Terit. Age

rat tum mul

41:45:67 ho

ue erat?opt

ut corum,

t. sieos pu

quinotts

nine appel

fint, 00

reperits o

#### ORATIO oculos u nunciare, quod, si nullum iam ante consilium de morte, Suig man ac de bonis eius inieras, nullamq; societatem neque scele-Celetis de ru, neque pramij cum homine ullo wieras, ad u minime omnium pertinebat? Sua sponte Manlius nuciat? quid, quæ ut eam n so, eius intererat? An cum Ameriam non huiusce rei caussa Capitoni uenisset, casus accidit, ut id, quod Rome audierat, prinem pril mus nunciaret? cuius rei caussa uenerat Ameriam?non pos inhisbo bilißim sum, inquit, divinare. eo rem iam adducam, ut nihil divi hanc fu natione opus sit. Qua ratione Rosao Capitoni prinum nu ciauit? cum Ameria Sex. Roscij domus , uxor , liberia; es-2018 fent, cum tot propinqui cognatiq; optime conuenientes; qua 14m, 9 ratione factum est, ut ifte tuus cliens, sceleris tui nuncius T. occiden Roscio Capitoni potissimum nunciaret?occisus est a cena re tos were diens . nondum luæbat , cum Ameria scitum est . quid hic Tum, n incredibilis cursus? quid? hac tuntu celeritas, festinatioq; si que, [1] gnificat?non quaro,quis percufferit.nihil eft Glaucia, quod diturum metuas non excutio te si quid forte ferri habuisti, non scruillud; quo tor? nihil ad me arbitror pertinere. quoniam, cuius con-Je: quod ai silio occisus sie, inuenio; cuius manu sie percussus, non laelle, le on boro . unum hoc sumo , quod mihi apertum tuum scelus . Yum telter resq; manifesta dat: ubi, aut unde audiuit Glaucia, qui ta uitam ho cito sciuit ? fac audisse statim . que res eum no cte una taneius te lin eum itineris contendere coegit? qua necessitas eum tanta pre tecto non mebat, ut, si sua sponte iter Ameriam faceret, id temporis iplos cacos Roma proficisceretur? mullam partem noctis requiesceret? terexiplac Etiam ne in tam perspicuis rebus argumentatio quærenda, que da mao aut coniectura capienda sit? non ne nobis hac, que audiperent se se ftis, cernere oculis uidemini, iudices? non illum miferum, apertum [u ignarum casus sui, redeuntem a cœna uidetis ? non positas sidijs imn insidias? non impetum repentinum? non uersatur ante Recium d

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. oculos uobis in cade Glaucia? non adest iste T. Roscius?non Suis manibus in curru collocat Autumedontem illum, sui Celeris acerbißimi, nefariæq; uictoriæ nuncium? non orat, ut eam no êtem peruigilet? ut honoris sui caussa laboret? ut Capitoni quamprinum nunciet ? quid erat, quod Capitonem primum scire uoluerie? nescio: nisi hoc uideo, Capitone in his bonis effe focium : de cribus & decem fundis cres no bilissimos fundos eum uideo possidere. audio præterea, non hanc suspicionem nunc primum in Capitonem coferri, mul tas esse infames palmas, hanc primam esse tamen lemnisca eam, que Roma deferatur: iullum modum esse hominis occidendi, quo ille non aliquot occiderit : multos ferro.mul tos ueneno. habeo etiam dicere, quem, contra morem maio rum , minorem annis L X de ponte in Tiberim deiecerit . qua, si prodierit, atque adeo cum prodierit, scio enim pro dieurum est, audiet. ueniat modo, explicet suum uolumen illud; quod ei, planum facere possum, Erutium conscripsis se: quod aiunt illum Sex. Roscio intentasse, commitatum esse, se omnia illa pro testimonio esse dicturum. o pracla rum testem, iudices : o grauitatem dignam expectatione: o uitam honestam, at que eius modi, ut libentibus animis ad eius testimonium uestrum iusurandum accommodetis. pro fecto non tam perspicue istorum malesicia uideremus, nist ipsos cacos redderet cupiditas, & anaritia, & andacia. Al ter ex ipfa cade uolucrem nuncium Ameriam ad socium, at que ad magistrum suum mist, ut, si dissimulare omnes cu perent se saire ad quem maleficium pertineret, tamen ipse apereum suum scelus ante omnium oculos poneret. Alter, sidys immortalibus placet, testimonium etiam in sex. Rescium dies urus est . quasi uero id nunc agatur, utrum

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.2.2.1

de morte,

The cele-

eminime

quid, que rei caussa

erat, pri-

minon pol

na minil dini

a primum nu

ir , liberiq; ef-

Menientes, qui

tai nuncius T.

us est a cenare

n est quid his

festinations si

clausia, qua

ti, non cru-

, cuius con-

Mus, non la-

tuum (celus,

aucia, qui u

ofte una mn.

eum tant pit

t, id tempori

requiescern!

cio querenda

ec, que audi-

um miferum,

is 3 non posital

her father and

feeft als

que mai

mleest

enim eis

tos weter

rent om

Chryfog

omnid t

eftipfo

cessisse

oculis c

qui fun

dederit

ces, nun

Chrylog

exiplim (

mus. Sin

et, fecerd

mys done

liter agere

la pecunia

Afte Roscius

ogonum, ri

legatus in co

que homini indices, no

id, quod dixerit, credendum, an, quod fecerit, umdicandum sie . itaque more maiorum comparatum est, ut in minimu rebus homines amplissimi testimonium de sua re no dicerent. A fricanus, qui suo cognomine declarat tertia par tem orbis terrarum se subegiffe, tumen, si sua res ageretur, restimonium non diceret . nam illud in talem uir u non au deo dicere: si diceret, non crederetur. Videte nunc, quam uer fa, or mutata in peiorem partem fint omnia. cu de bonis, et de cade agatur, testimonium dicturus est is, qui & fector est, or sicarius, hoc est, qui or illorum ipsorum honorum, de quibus agitur, emptor, atque possessor est, & eum hom! nem occidendum curauit, de cuius morte quaritur. Quid eu, uir optime? ecquid habes, quod dicas? mihi aufculta:ui de ne tibi desis: tua quoque res permagna agitur. multa sce terate, multa audacter, multa improbe fecifti, unum stultif sime, profecto tua sponte, non de Erutig sententia . nihit opus fuit te iftic sedere.neque enim accusatore muto, neque tefte quifquam utitur eo, qui de accufatoris subsellio surgit. buc accedit, quod paullo tamen occultior, atque tectior ue straista cupidieas esset . nunc quid est, quod quisquam ex uobis audire desideret; cum, que facitis, eius modi sint, ut ea dedita opera a nobis contra nosmet ipsos facere nideami ni? Age, nunc illa uideamus iudices, qua statim consecu. ed funt. Ad Volaterras in castra L. Sylle mors Sex. Roscij quatriduo, quo is occifus est, Chryfogono nuciatur. queri tur etiam nunc , quis eum nuncium miserit . non ne persti cuum est , eundem , qui Ameriam? curat Chry sogonus, ut eius bona ueneant statim. qui non norat hominem, aut rem? arqui ei uenit in mentem prædia concupiscere homimis ignoti, quem omnino numquam uiderat . foletis, cum

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. aliquid huiusmodi auditis, iudices, continuo dicere: neces se est aliquem dixisse municipem, aut uicinum. y plerum que indicant; per eos plerique produntur, hic nihil est, quod sufficione hanc putetis. non enim ego ita disputabo: uerise mle est Roscios istam rem ad Chrysogonum detulisse . erae enim eis cum Chryfogono iam anted amicitia. nam cu mul tos ueteres a maioribus Roscii patronos, hospitesq; haberent omnes eos colere atque observare destiterunt, ac se in Chrysogoni fidem & clientelam contulerunt . hac possum omnia uere dicere : sed in hac caussa coniectura nihil opus est:ipsos certo scio no negare, ad hac bona Chrysogonum ac cesisse impulsu suo. Si eum, qui indici partem acceperit, oculis cernetis: poteritis ne dubitare, indices, qui indicarit? qui sunt igitur in istis bonis, quibus partem Chrysogonus dederit? duo Roscij. num quisnam præterea? nemo est, judi ces. num ergo dubium est, quin ij obtulerint hanc prædam Chrysogono, qui ab eo partem prædæ tulerunt? Age, nunc exipsius Chrysogoni indicio Resciorum factum considere mus . Si nihil in ista pugna Roscij, quod operapretium es fet, fecerant, quam ob cauffam a Chryfogono tantis pramijs donabantur ? si nihil aliud fecerune, nisi rem detulerunt; non ne satis fuit his gratia agi? denique, ut perlibera liter ageretur, honoris aliquid haberi? cur tria prædia, tan La pecunia statim Capitoni dantur; cur, qua reliqua sunt, iste Roscius omnia cum Chrysogono communiter possidet? non ne perspicuum est, iudices, has manubias Roscius Chry sogonum, re cognita, concesisse!? Venie in decemprimis legatus in castra Capito. Totam uitam, naturam, mores que hominis ex ipsa legatione cognoscite. nisi intellexeritis, indices, nullum effe officium, nullum ius cam sanctum,

umdicana

ut in mi-

e uare no

L tertia par

es agereeur,

circ non du

nc, quam her

cu de bonis, a

qui or fector

rum honorum

eure hom

Certeur, Quie

hi aufcultani

itur, mulusa

unum fuli

tentia, nihi

muto, neque

fellio furgit.

we tection we

qui quam ex

modi (int, ut

cere videami

etim confecu

c Sex. Rolch

tasur.queti

ion ne per p

y fogonus, ul

inem, aut

cere homiolety, curn

#### ORATIO arque integrum, quod non eius scelus, arque perfidia niola dium! rit, er imminuerit; uirum optimum effe eum iudicatore. nere po filones | Impedimento est, quo minus de his rebus sylla doceaturice Cancti zerorum legatorum confilia, & uoluntatem Chrysogono quique enunciat: monet, ut provideat, ne palam res agatur: often die, si sublata sit uenditio bonorum, illum pecuniam gran putat.pl dem amissurum, sese capitis periculum aditurum: illum adiffolue cuere, hos, qui simal erant misi, fallere: illum identidem fet. Ita monere, ut caueret; hisce insidiose spem falsam ofte dere: cum turpis illo contra hos inire consilia, horum consilia illi enunciare: is, cui fo \* cum illo partem suam de pacisci, hisce, aliqua fretus bora concre semper, omnes aditus ad Syllam intercludere. postremo, isto homin hortatore, auctore, interæffore, ad Syllam legati non adie privat runt: istius fide, ac porius perfidia decepti. id quod ex ipsis \* aum cognoscere poteritis, si accusator uoluerit testimonium eis lum ne denunciare, pro te certa frem falfam domum retulerunt. In datum privatu rebus si qui rem mandatam non modo malitiosius milla fit, geffiffet sui quastus, aut commodi caussa, uerum etiam ne le feril, fe gligentius, eum maiores summum admisife dedecus existi macula q: mabant: itaque mandati constitutum est iudicium, non mi indicio d nus turpe quam furti; credo propterea, quod quibus in re mandau bus ipfi interesse non possumus, in his opera nostra uicaria mg; eam fides amicorum supponitur: quam qui lædit, oppugnat om neret: ille nium commune prasidium, er, quantum in ipso est, dinegotio tan flurbat uita societatem . non enim possumus omnia per nos arbitrum, agere: alius in alia est re magis utilis: iccirco amicitia compa teret : num rantur, ut commune commodum mutuis officijs gubernequod multo tur.quid recipis mandatum, si aut neglecturus, aut ad tun bonis omnie commodum conversurus es? cur mihi te offers, ac meis com CEXED I. modis officio simulato officis, er obstas? recede de medio; per enuertit, alium

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. rfidiavida alium transigam. suscipis onus officij, quod te putas sufti twaicatore. nere posse: quod minime uidetur graue ijs, qui minime ip docedeurice si leues sunt. ergo iccirco turps hac culpa est, quod duas res sanctissimas violat, amicitia, et fidem. nam neque mandat against often quisquam fere, nisi amico; neque credit, nisi ei, quem fidele cuniam gran putat perditissimi est igitur hominis, simul & amicitiam rum: illuma. dissoluere, of fallere eum, qui læsus non esset, nist credidislum identiden set. 1ta ne est? in minimis rebus, qui mandatum neglexerit, m oftedereicun tur pissimo iudicio condemnetur, necesse eft:in re tanta, cum a illi enunciae is, cui fama mortui, fortune uiui, commendate sunt, atque qua fretus bort concredita, ignominia mortuum affecerit, is inter honestos re. postremo,ist homines, atque adeo inter uiuos numerabitur? in minimis legatinon sie priuatisq; rebus etiam negligentia in crimen mandati iudi id quodexicls \* cium'q; infamia renocatur; propterea quod, si recte fiat, il Aimonium is lum negligere oporteat, qui mandarit, no illum, qui man datum receperit: in re tanta, que publice gesta, atque comretuleruni.In missa sit, qui non negligentia privatu aliquod commodum do malitiofin la serit, sed persidia, legationis ipsius caremoniam polluerie rum etiam n maculaq; affecerit, qua is tandem pæna afficietur? aut quo dedecus existi iudicio damnabitur? si hanc ei rem priuatim Sex. Roscius cium, non m mandauisset, ut cu Chrysogono trăsigeret, atque decideret; d quibus in re in'q; eam rem fidem sum, si quid opus esse putaret, interpo nostra vicario neret : ille, qui sese facturum recepisset, non ne, si ex eo oppugnaton negotio tantulum in rem suam convertisset, damnatus per nipso est, diarbitrum, or rem restitueret, or honestatem omnem amit omnid per no teret? nunc non hanc ei rem sex. Roscius mandauit:sed,id nicitie compi quod multo granius est, ipse sex. Roscius cum fama, uita, ijs guberne bonis omnibus a decurionibus publice Roscio madatus est: is, aucadeni Tex eo T. Roscius non paullum nescio quid in rem suam s, de meis com conucreit, sed hunc funditus euertit bonis: ipse tria prade medio; per dium

就 444

le facta

the brita

que m

1 quod

dem, e

oladus

lum de

eadem

demin

te. Dia

suos in

te, ij me

ifte nor

miqua

integerr

its wixer

dicerent.

bantaut

mliple

quarere

intere Tet

terere que

ATIS.CHM

os quod as

Mobil hoc p

ciofum ef

profecton

Nicio (um

dia sibi de pactus est: noluntatem decurionum ac muunicipum omnium tantidem, quanti fidem fuam, fecit. Videte iam porro cetera, indices, ut intelligatis fingi maleficium nullum posse, quo iste sese non contaminarit. In rebus mi noribus focium fallere turpi simum est, aqueq; turpe, atque illud, de quo ante dixi:neque miuria : propterea quod auxiliu sibi se putat adiunxisse, qui cu altero re communica uis.ad cuius igitur fidem confugiet, cum per eius fidem laditur, cui se commiserit? at qui ea sunt animaduertenda peccata maxime, que difficilime precauentur. tecti effe ad alienos possumus: intimi multa apertiora uideant necesse est: socium uero cauere qui possumus? quem etiam si metuimus, ius offici lædimus recte igitur maiores eum, qui sociu fefellisset, in uirorum bonorum numero non putarunt ha beri oportere. at uero T. Roscius non unum rei pecuniaria focium fefellit? (quod tame: si grane est, tamen aliquo modo posse ferri nidetur) ueru nouem homines honestisimos, eiusdem muneris, legationis, officij, mandatorum socios, induxit, decepit, destituit, aduersarijs tradidit,omni frau de & perfidia fefellit . qui de eius sælere suspicari nihil po tuerunt, focium officij metuere non debuerunt; eius malitiam non uiderunt, orationi uanæ crediderunt. itaque munc illi homines honestissimi proper istius insidias paru putantur cauti prouidiq; fuisse ifte, qui initio proditor fuit, deinde perfuga, qui primo sociorum consilia aduerfarijs enunciauit, deinde societatem cum ipfis aduerfarijs coije; terret etiam nos, ac minatur, tribus prædijs, hoc eft pramijs fæleris, ornatus. In eius modi uiu, iudiæs, in his tot tantisq; flagitis hoc quoque maleficium, de quo indicium eft, repertetis, etenim quærere ita debetis : ubi mul-

PR O. SEX. ROSCIO. AMERINO. a auare, multa audacter, multa improbe, multa perfidio se facta uidetis, ibi scelus quoque latere inter illa tot flagitia putatote, tamessi hoc quidem minime latet? quod ita promptum, & propositum est, ut non exillis maleficijs, que in illo conftat effe, hoc intelligatur ; uer um ex hoc, etia si quod illorum forte dubitabitur, conuincatur. Quid tan dem, quaso, iudices? num autille lanısta omnino iam a glady's recessiffe uidetur, aut hic discipulus magistro tantu lum de arte concedere? par est auaritia, similis improbitas, eadem impudentia, gemina audacia: etenim, quoniam fidem magistri cognostis, cognoscite nunc discipuli aquitate. Dixit ia antea, sapenumero postulatos esse ab istis duos ser uos in quastionem: tu semper T. Rosci recusasti. quæro abs te, ij ne qui postulabant, indigni erant, qui impetrarent; an iste non commouebat, pro quo postulabant? an res ipsa tibi iniqua uidebatur? postulabant homines nobilissimi, atque integerrimi nostræ ciuitatis, ques iam antea nominaui:qui Ita uixerunt: talesq; a populo R. putantur, ut, quidquid dicerent, nemo esset, qui non aquum putaret. postulabant autem pro homine miserrimo, at que infelicisimo, qui uel ipse sese in cruciatu dari cuperet, dum de patris morte quæreretur.res porro abs te eiu modi postulabatur, ut nihil interesset, utrum eam rem recusares, an de maleficio confi terere que cum ita sint, quero abs te, quam ob causam recu faris.cum occiditur Sex. Roscius, ibidem fuerunt. seruos ip so quod ad me uttinet, neque arguo, neque purgo quod a uobis hoc pugnari uideo, ne in quastionem dentur, suspi ciofum est: quod uero apud uos ipsos in honore tanto sune, profecto necesse est. sciant aliquid, quod si dixerint, per niciosum nobis futurum sit. In dominos quari de servis,

muunia.

it. Videte

aleficium

rebus mi

urpe, de-

ered quod

communica

us fidem le-

vertenda pec-

. tettieffe ad

ant mer feet:

iam si metri-

eum, qui soan

s putarunt ha

rei pecuniaria

r aliquo mo-

onestisimos,

ornem Socios,

it,omni frau

icari nihil po

int; eius ma-

THINK, itaque

in idias park

nitio proditot

msilia adulta

is adverfaris

edys, hocest

indices, in his

de quo indi-

is; ubi mul-

cipote

funt in

Teg co

[ogni:

ces,neo

re po

in du

hilat

itare

dicen

Hd pri

eftch

quara

quehou

libere di

te, ut de

70: qui

Valeria

ista ipla

enim ita

wind quo

ner drior

in Sylled

wmmo ot

quoque le

modo wer

iniquum est. an ne quaritur? Sextus enim Roscius reus est : neque, cum de hoc quæritur, uos dominos esse dicitis. cum Chrysogono sunt . ita credo : literis eorum , er urba nitate Chrysognus ducitur, ut inter suos omnium deliciarum atque omniu artium puerulos, ex tot elegantisimis fa milijs lectos, uelit hos uerfari, homines pene operarios, ex Amerina disciplina patrisfamilia rusticani non est ita pro fecto, iudices; non est uerisimile, ut Chrysogonus horum lite ras adamarit, aut humanitatem; non, ut rei familiaris nego cio diligentiam cognorit eoru, er fidem. est quiddam, quod occuleatur: quod quo studiosius ab ipsis opprimitur, & asconditur, eo magis eminet, & apparet quid igitur? Chry sogonus, sui maleficij occultandi caussa, quastionem de his haberi no uule? minime, iudices. non in omnes arbitror om nia conuenire.ego in Chryfogono, quod ad me attinet, nihil eius modi suspicor: neque hoc mihi nunc primum in mente uenit dicere. meministis me ita distribuisse initio caussam; in crimen, cuius tota argumentatio permissa Erutio est; in audaciam, cuius partes Roscijs imposita sunt. quidquid maleficij, sæleris, cædis erit, proprium id Rosciorum esse de bebit.nimiam gratia, potentiam'q; Chrysogoni dicimus co nobis obstare, er perferri nullo modo posse, er a nobis, quo niam potestas data est, non modo in sirmari, uerum etia uin dicari oportere.ego sic existimo; qui quari uelit ex ijs, quos constat, cum cades facta sit, affuisse, eum cupere uerum in uenire; qui recuset, eum profecto, tametsi uerbo no audet, tamen re ipsa de malesicio suo confiteri. Dixi initio, iudices, nolle me plura de istorum scelere dicere, quam caussa postu laret, ac necessitas ipsa cogeret.nam & multa res afferri possunt; or unaque que carum multis cum argumentis di

PROSEX, ROSCIO, AMERINO. ci potest uerum ego, quod inuitus, ac necessario facio, ne que diu, neque diligenter facere possum: qua prateriri nullo modo poterant, ea leuiter, indices, attigi: qua posita sunt in suspicionibus, de quibus si capero dicere, pluribus uerbis su disserendum; ea uestrus ingenijs, coniecturaq; committo. V enio nunc ad illud nomen aureum Chry fogni: sub quo nomine tota societas statuitur . de quo , iudi ces, neque quo modo dica, neque quo modo taceam, reper? re possum. si enim taceo, uel maximam partem relinquo: sin autem dico, uereor ne non ille solus, id quod ad me ni bil attinet, sed alij quoque plures læsos se esse putent. tametsi itares se habet, ut mihi in communem caussam sectorum dicendum nihil magnopere uideatur.hac enim caussa noua profecto & fingularis est. Bonorum Sex. Roscij emptor est Chrysogonus. primum hoc uideamus, eius hominis bona qua ratione uenierunt, aut quo modo uenire potuerunt at que hoc non ita quæram, iudices, ut id dicam, effe indignu hominis innocentis bona uenisse. si enim hac audientur, ac libere dicentur; non fuit tantus homo Sex. Roscius in civita te, ut de eo potisimum conqueramur. uerum ego hoc quero: qui potuerunt ista ipse lege, que de proscriptione est, sine Valeria est siue Cornelia, (non enim noui, nec scio) uerum ista ipsa lege bona Sex. Roscij uenire qui potuerut? scriptu enim ita dicut effe, ut corum bona ueneant, qui proscripti sunt, quo in numero Sex. Roscius no est: aut eoru, qui in ad uersarior u prosidijs occisi sunt. dum presidia ulla fuer ut, in Sylla prasidijs suit:postea qua ab armis recesserunt; in summo otio, rediens a cœna, Romæ occisus est. si lege : bona quoque lege uenisse faceor. sin aute costat, contra omnes non modo ueteres leges, uerum etiam nouas: bona quo iure, in

cius reus

Me dicitis.

er wiba

n delicia-

tissimis fa

rarios, ex

set in pro

aborum lite

ogen arreian

widdin quod

Timitut, O

digiturichry

tionem de his

arbitror om

attinet nihil

im in mente

o caussam;

rutio est; er

it, quidquid

orum esse de

dicimus or

a mobis quo

um etia uin

ex 45, quos

re ucrum in

oo no dudet,

itio, indices,

aussa postu

res affert

rumentis di

weft,

die went

tantulo

tinequa

conferr

gnitud

impru

aliqui

ceffe e

er ar

sehem

mio cal

delenie,

חם בסחון

putamus

quatruit

Ti, diqui

cum foly

imperua

firmaret.

mana adep

Jasta sunt

potest intell

with effect

dum curdu

Redicit !

aut quo modo, aut qualege uenierint, quero. In quem hoc dicam, quæris Eruti? non in eum, quem uis, & pu eas: nam Syllam or orotio mea ab initio, or ipfius eximia uirtus omni tempore purgauit, ego hac omnia Chryfogonum fecisse dico, ut ementiretur, ut malum ciue Roscium fuiffe fingerer, ut eum apud aduerfarios occifum effe diceret, ut his de rebus a legatu Amerinorum doceri L. Syllam passis non sie. denique etiam illud suspicor, omnino hac bona non uenisse: id quod postea, si per uos, iudices, licitum erit, aperietur. opinor enim esse in lege, quam ad diem proscriptiones, uenditionesq; fiant, nimirum ad Kal. Iun. aliquot post menses & homo occisus est, & bona uenisse dicuntur profecto aut hac bona in tabulas publicas nulla redierunt; nosq; ab isto nebulone facetius eludimur, qua putamus: aut, si redierunt, tabulæ publicæ corruptæ ali qua ratione sunt . nam lege quidem bona uenire non potuif fe constat. Intelligo, me ante tempus, iudices, hac scrutari, @ propemodum errare, qui, cum capiti Sex. Roscij mederi debeam, redi uiam curem. non enim laborat de pecu nia, non ullius ratione sui commodi ducit : facile egestatem suam se laturu putat, si hac indigna sospicione, et ficto crimine liberatus sit. uerum queso a uobis, iudices, ut hec pau ca, qua restant, ita audiatis, ut partim me dicere pro me ipso putetu; partim pro Sex. Roscio. quæ enim mihi ipsi in digna, & intolerabilia uidentur, quaq; ad omnes, nisi pro uidemus, arbitror pertinere, ea pro me ipso, ex animi met sensu ac dolore pronuncio: que ad huius uite casum, caufsamq; pertineant, er quid hic pro se dici uelit, er qua con dicione cotentus sit, ia in extrema oratioe nostra, indices, au dietis. Ego hac a Chryfogono mea spote, remoto Sex, Roscio

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO.

In quem

6, 6 pu

146 eximid

Chrylogo-

e Roscium

n elle dice.

ri L. Syllam

omnino hee

, tudices , lici -

ege, quion ad

nirum ad Kal.

bulas publicas

us eludinun.

corrupte di

re non potui

dec ferulari,

Rocy me-

orat de pecu

cile egestatem et sicto cri-

es, ut hec pau

icere pro me

n mihitofi in

nnes, nisi pro

x animi mi

cafum, cauf

ber quacon

Liudices, du

o Sca, Roscio

quero: primum, quare ciuis optimi bona uenierint: dein de, quare hominis eius, qui neque apud aduersarios occisus est, neque proscriptus fuerat, bona uenierint, cum in cos solos lex scripta su: deinde, quare aliquanto post eam die uenierint, que dies in lege prafinita est: deinde, cur tantulo uenierint. que omnia si, quemadmodum solent liber. ei nequam, & improbi facere, in patronum suum uoluerit conferre, nihil egerit. nemo est enim, qui nesciat, propter ma gnitudinem reru multa multos, partim coniuente, partim imprudente L. Sylla, commisse. placet igitur in his rebus aliquid imprudentia præteriri? non placet, iudices; sed ne cesse eft . etenim si Iupiter Optimus Maximus, cuius nutu or arbitrio calum, terra, mariaq; reguntur, sape uentis mehementioribus, aut immoderatis tempestatibus, aut nimio calore, aut intolerabili frigore hominibus nocuie, urbes delenit, fruges perdidit; quorum nihil pernicie caussa dinino consilio, sed ui ipsa, & magnitudine rerum factum putamus?at contra commoda, quibus utimur, lucemque, qua fruimur, spiritumque, quem ducimus, ab eo nobu da ri, atque impertiri uidemus: quid miramur, L. Syllam. cum folus remp. regeret, orbemq; terrarum gubernaret, imperija; maiestatem, quam armis receperat, legibus con firmaret, aliqua animaduertere non potuisse? nisi hoc mi rum est, quod uis diuina assequi non possit, si id mens humana adepta non sit. Verum, ut hac missa faciam, que iam facta sunt; ex ijs, que nunc maxime fiunt, non ne quivis potest intelligere, omnium architectum, & machinatore unum effe Chrysogonum, qui sex Roscij nomen deferendum curauit? hoc indicium, cuius honoris caussa accusare se dicit Erutius.

F iiÿ



# De sunt non pauca.

lim cot

mum h

me nor

id, que

ensin !

ampli

erat .

digni

10,00

de0 , 1

whide

tate L

805,91

hender

bus ger

rent, ic

tium f

arma |

locuplet

tacerene

bu quide

nequere

et. ueru

modo nos

Hetis, we

tenolun

aptam, & ratione dispositam se habere existimant, qui in Salentinis, aut in Brutis habent, unde, uix ter in anno audire nuncium possunt. alter tibi discedit de Palatio, 67º ædibus suis: habet animi relaxandi caussa rus amænum, o suburbanum, plura præterea prædia, neque tamen ul lum nisi præclarum, & propinquum : domus referta ua sis Corinthijs, & Deliacis, in quibus est authepfailla, qua tanto pretio nuper mercatus est, ut, qui prætereuntes pretium enumerari audiebant, fundum uenire arbitrarentur. Quid praterea calati argenti? quid stragula uestis? quid pictarum tabularum; quid signorum? quid marmoris apud illum putatis effe? tantum falicet, quantum e mulzis plendidisq; familys in turba & rapinis coaceruari una in domo potuit. Familiam uero quantam, or quam uarijs cum artificijs habeat, quid ego dicam? mitto hasce artes uulgares, coquos, piftores, lecticarios: animi, er aurium cauffat tot homines habet, ut, quotidiano cantu uocum, co neruorum, or tibiarum, nocturnisq; cominijs tota nici nitas personet. In hac uita, iudices, quos sumptus quotidianos, quas effusiones fieri putatis? quæ nero conuinia? honesta, credo, in eiusmodi domo: si domus hac habenda est potius, quam officina nequitia, & dinersorium flagi tiorum omnium . Ipfe uero quemad modum composito go delibuto capillo passim per forum uolitet cum magna cater ua togatorum, uidetis iudices; ut omnes despiciat; ut homi nem præ se neminem putet; ut se solum beatum, solum po tentem putet . Que nero efficiat, & que coneeur, fine-

## PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. 45

int, qui in

ter in anno

alatro, co

dmanum,

que to men sue

nus refertu wa ehepfailla, qua

elevelyntes ove-

arbitrarentur,

læ westin? quid

uid marmorix

entum emil.

aceruari una

T quamua-

tto hasce artes

h or durium

itu wocum, eo

inus fold via

imptus quoti-

ero conuinis!

s hac habends

rsorium flagi

composito

e magna cata

iciat; ut homi

um, solum po

meent, fines

lim commemorare, uereor, iudices, ne quis imperitior ext stimet me caussam nobilitatis, uictoriamq; uoluisse lædere. tametsi meo iure possum, si quid in hac parte mihi non pla ceat, uituperare. non enim uereor, ne quis alienum me ani mum habuisse a caussa nobilitatis existimet. sciunt i, qui me norunt, me pro illa tenui infirmaq; parte, posteaquam id, quod maxime uolui, fieri non potuit, ut componeretur, id maxime defendisse, ut ij uincerent, qui uincerunt.quis enim erat, qui non uideret humilitatem cum dignitate de amplitudine contendere? quo in certamine perditi ciuis erat, non se ad eos iungere, quibus incolumbus, er domi dignitas, & foris auctoritas retineretur. que perfecta ef se, & sum cuique honorem, & gradum reddium, gau deo, iudices, uehementera; letor: eaa; omnia deorum uoluneate, studio populi R. consilio, & imperio, & felicitate L. Syllæ gesta esse intelligo. quod animaduersum est in eos, qui contra omni ratione pugnarunt; non debeo repre hendere . quod uiris fortibus, quarum opera eximia in re bus gerendis exstitit, honos habitus est : laudo. que ut fie rent, iccirco pugnatum esse arbitror; meq; in eo studio par tium fuisse confiteor. sin autem id actum est, & iccirco arma sumpta sunt, ut homines postremi pecunijs alienis locupletarentur, & infortunas uniuscuiusque impetum facerent; & id non modo re prohibere non licet, sed ne uer bis quidem uituperare: tu uero in isto bello non recreatus, neque restitutus, sed subactus, oppressus q; populus R. est . uerum longe aliter est : nihil horum est , indices : non modo non lædetur caussa nobilitatis, si istu hominibus reststetis, uerum etiam ornabitur. etenim qui hac uituperare uolunt, Chrysogonum tantum posse quaruntur: qui

perma

Perrech

Ht ad lie

tortunda

tateor to

cumill

tem wit

populoi

MIGHE

quis e

机场机

uit.c

liftetu

illorat

folend

ism an

istorum

PHIAL: 14

putat ho

omnud.

gentium

cupita

mo eque

oratq; te.

my m wa

optima fic

ue fitum,

tibi tradio

quidqua

stam in

laudare uolunt, concessium ei non esse commemorant ac iam nihil eft , quod quifquam aut tam stuleus , aut tam impro bus sit, qui dicat : wellem quidem liceret ; hoc dixissem dicas licet, hoc fecissem: facias licet; nemo prohibet, hoc decre uissem: decerne, modo recte; omnes approbabunt . hoc iud? caffemilaudabunt omnes, si recte, et or dine iudicaris. dum necesse erat, resq; ipfa cogebat, unus omnia poterat. qui po stea quam magistratus creauit legesq; constituit sua cuique procuratio, auctoritasq; est restituta. quam si retinere uolunt i, qui receperunt : in perpetuum poterunt obtinere. sin has cades, er rapinas, er hos tantos, tamq; profusos sumprus aut facient, aut approbabunt:nolo in eos grauius quidquă ne ominu quidem caussa dicere: unum hoc dico: nostri isti nobiles, nisi nigilantes, co boni, co fortes, co misericordes erunt, ij hominibus, in quibus hac erunt, or namenta sua concedant, necesse est . qua propter desinant aliquando dicere, male aliquem locutum effe, si quis uere, ac libere locueus fit : definant fuam carffam cum Chryfogo no communicare : definant, si ille la sus sit, de se aliquid de eractum arbitrari : uideant , ne tur pe miferumq; fit , eos , qui equestrem flendorem pati non potuerunt, serui nequif simi dominationem ferre posse. qua quide dominatio, iudi ces, in alijs rebus antea uerfabatur; nunc uero quam uiam munitet, quo iter affettet, uidetu : ad fidem, ad iusurandum, ad indicia uestra, ad id, quod solum prope in aut tate sincerum, sanctumq; restat. Hic ne etiam sese pueat aliquid posse Chrysogonus? hic etiam potens esse uult? o rem miseram, atque acerbam. neque mehercules hoc indigne fero, quod uerear , ne quid possit : uerum , quod ausus est, quod sperauit sese apud tales uiros aliquid ad

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO.

int.doidn

m impro

affer di-

hoc decre

. hoc tudt

aris dum

arat.qui po

ir fus chique

PENMETE NO.

runt obtinere.

amq: profuses

en eos gravius

sum has dico:

or fortes, or

hac erunt or

oter definant

liquis mere, in Chrylogo

se aliquid de

mq; fit, eos,

ferui nequi

manatio, judi

quam wiam ad insuran-

prope in aut

m sese putat

esse unle? o

ules hocin-

um, quod

aliquid 18

perniaem posse innocentis, id ipsum quaror warco ne experrecta nobilitas, armis, asque ferro remp. recuperauit, ut ad libidinem suam liberti, seruulig; nobilium, bona, fortunas uestras , nostrasq; uexare possent ? si id actum est, fateor me errasse, qui hoc maluerim : fateor insanisse, qui cum illis senserim : tametsi inermis , indices , fensi . sin au tem uictoria nobilium ornamento, atque emolumento reip. populoq; R. debet effe: tum uero optimo, & nobilisimo cuique meam orationem gratissimam esse oportee. Q uod se quiseft, qui & fe, & cauffam lædi putet, cum Chryfogo nus uituperetur; is caussam ignorat, se ipsum prope non no uit . caussa enim splendidior fiet, si nequisimo cuique re sistetur ille improbissimus Chrysogoni fautor, qui sibi cum illo rationem communicatam putat, leditur, cum ab hoc Plendore caussa separatur. Verum hac omnis oratio, ut iam ante dixi, mea est: qua me uti resp. & dolor meus, & istorum iniuria coegit. sed Koscius horum mhil indignum putat: neminem accusat: nihil de suo patrimonio queritur: putat homo imperitus morum, agricola, go rusticus, ista omnia, qua uos per Syllam gesta esse dicitis, more, lege, iure gentium facta: culpa liberatus, & crimen nefario solutus cupit a nobis discedere si hac indigna suspicione careat, ant mo aquo se carere suis omnibus commodis dicit: rogat, oratq; te, Chrysogone, si nihil de patris fortunis amplissimis in fuam rem convertit; si milla in re te fraudavit; si tibi optima fide sua omnia concessit, adnumerauit, appendit; fi uestitum, quo ipse tectus erat, annulumq; de digito suum tibi tradidit; si ex omnib. reb. se ipsum nudu, neg; pratered quidqua, excepit; ut sibi p te liceat innoceti amicor u opibus witam in egiftate degere, pradia mea tu possides: ego aliena

quality.

a filis

trem cla

from hab

quanto 1

norailli

genter d

crede, 1

buius h

copiole

prog;e

omines

non lice

adverto

que don

ri iudici

qui frian

Rofaio di

etas, or

quem Jus

tate, con

cy nite e

permitter

maxima ci

les restituere

re Meffallar

miuria refi

quam in ex

dem loco no

Invidia mi

misericordia uiuo. concedo; or quod animus aquus est, or quia necesse est . mea donus tibi patet, mihi clausa est fero. familia mea maxima uteris : ego feruum habeo nullum. pa tior, or ferendum puto. quid uis amplius? quid inseque ris? quid oppugnas? qua in re tuam uoluntatem lædi a me put 15? ubi tuis commodis officio? quid tibi obsto? si spoliorum causa uis hominem occidere; poliasti, quid quæris amplius? si inimicitiarum; que sunt tibi inimicitie cum eo, cuius an tea prædia possedisti, quam ipsum cognosti? sin metuis: ab eo ne aliquid meruis, quem uides ipsum ab sese tam arrocem iniuriam propulsare non posse? sin, quod bona, que Roscii fuerune, eua facta sune, iccirco hunc illius filium studes perdere: non ne ostendis id te uereri, quod præter ceteros tu metuere non debeas, ne quando liberis proseriptorum bona patria reddantur? facis iniuriam Chryfogone, si maiorem spem emptionis tua in huius exitio ponis, quam in ijs rebus, quas L. Sylla gesit. quod si tibi caussa nulla est, cur hunc miserum tanta calamitate affici uelis; si tibi omnia sua præ ter animam tradidit, nec sibi quid quam paternu, ne monumenti quidem caussa, reservauit : per deos immortales, que ista tanta crudelitas est? que tam fera immanisq; natu ra? quis umquam prædo fuit tam nefarius, quis pirata ta barbarus, ut, cum integram prædam fine sanguine habere posset, cruenta spolia detrahere mallet? scis hunc nibil ha bere, nihil audere, nihil posse, nihil umquam contra rem euam cogitasse: & tamen oppugnas eum: quem neque me euere potes, neque odisse debes, nec quidquam habere iam reliqui uides, quod ei detrahere possis : nisi hoc indignum putas, quod nestitum sedere in indicio nides, quem eu e patrimonio, tamquam e naufragio, nudum expulistis

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. quali uero nescias hunc er ali, et uestiri a Cacilia Baleari a filia, Nepotis sorore, spectatissima femina: qua cum pa erem clarisimum, amplisimos patruos, ornatisimum fra erem haberet, tamen, cum effet mulier, uirtute perfecit, ut, quanto honore ipfa ex illorum dignitate afficeretur, non mi nora illis ornamenta ex sua laude redderet. An, quod diligenter defenditur, id tibi indignum facinus uidetur? mihi crede, si pro patris eius hossitis, & gratia uellent omnes huius hospites adesse, et auderent libere defendere, satus copiose defenderetur : sin autem pro magnitudine iniui ia, prog; eo, quod summa reip. in huius periculo tentatur, hac. omnes uindicaret; consistere mehercule nobis isto in loco non liceret. nunc ita defenditur, non sane ut moleste ferre aduersary debeant, neque ut se potentia superari putent, que domi gerenda sunt, ed per Caciliam transiguntur. fo ri iudicija; rationem Meffalla, ut uidetis iudices, suscepit. qui si iam satutis, atque roborus haberet ipse pro sex. Roscio diceret. quoniam ad dicendum impedimento est atas, or pudor, qui ornat atatem; caussam mihi tradidit. quem sua caussa cupere ac debere intelligebat.ipse asiduitate, consilio, auctoritate, diligentia perfecit, ut sex. Roscij uita erepta de manibus sectorum, sententijs iudicum permitteretur. Nimirum, judices, pro hac nobilitate pars maxima civitatis in armis fuit, hac acta res est, uti nobiles restituerentur in civitatem, qui hoc facerent, quod facere Messallam uidetis, qui caput innocentis defenderent, qui iniuria resisterent, qui, quantum possent, in salute alterius, quam in exitio, mallent oftendere. quod si omnes, qui eodem loco nati sunt, facerent: & resp. exillis, er ipsiex inuidia minus laborarent. Verum si a Chrysogono, iudi-

quus eff, en

aufaeft fero.

eo nulam, pi

quid in equ

tatem legiami

ofto? fi fodiorum

query on plans

CHIM ED, CHINS IN

tis in metuis d

le le tam atrocen

bond, que Roid

ius filium Audo

præter ceterus b

criptorum bons

ne, si maioren

am in its rebus,

left, cur hun

omnia (ua pre

Lernu, ne mo-

eos immortale, mmaniga; nau

, quis piratati

enquine haben

s hunc nihilhi

am contraren

uem nequem am habereian

miss hoc indi-

o uides, quem

dum expulifti

#### ORATIO WWINT! ces, non impetramus, ut pecunia nostra contentus sit, uitam fram ne petat; si ille adduci non potest, ut, cum ademerit nobis om COTHETT nia, qua nostra erant propria, ne lucem quoque hanc, qua immer communis est, eripe cupiat; si non satis habet auaritiam sua pro cri pecunia explere, nisi eriam crudelitate sanguinis perlitus factae sit: unum perfugium, tudices, una spes reliqua est Sex. Ro the Mic scio, eadem qua reip. uera pristina bonitas, & misericorcompan dia que si manet, salui etiam nunc esse possumus. sin ea cru wero, delicas, que hoc tempore in rep. uerfata est, uestros quoque cumabi animos, id quod fieri profecto non potest, duriores, acerbio namit resq; reddidit: actu est, iudices:inter feras satius est atutem permen degere, quam in hac tanta immanitate uerfari. ad eam ne tate, rem uos referuati estis, ad eam ne rem delecti, ut eos condem naretis, quos sectores, ac sicarij ingulare non potuissent? so maxin lene hoc boni imperatores facere, cum præliu committune, memo e ftes len ut in eo loco, quo fugam hostium fore arbitrantur, milites litate la colloænt, in quos, si qui ex acie fugerint, de improuiso inci nolite di dant nimiru similiter arbitrantur isti bonorum emptores, in femal nos hic tales uiros sedere, qui excipiatis eos, qui de suis ma nibus effugerine. dy prohibeant, tudices, ut hoc, quod hominib maiores consilium publicum uocari uoluerunt, prasidium inomm ter fieri sectoru existimetur. An uero, iudices, uos non intelligitis, nihil aliud agi, nisi ut proscriptorum liberi quanis ratione Jumus, tollantur? O eius rei initium in uestro iureiurando, atque latis ex a in Sex. Roscij periculo quari? dubium est, ad quem male ficium pertineat, cum uideatis ex altera parte fectorem,ini micum, sicarium, eundemas accusatorem hoc temporesex altera egentem, probatum suis filium, in quo non modo cul pa nulla, sed ne suspicio quidem potuit consistere?numquid hic aliud uidetis obstare Roscio, nisi quod patris bona uenie

PRO. SEX. ROSCIO. AMERINO. 48

45 struitan

he hanc, qua

uaritiam (us

ainis perlitus

nd eft Sex. Ro

o misericor.

mus. in each .

ariores, acerdio

latins of states

fari. adeamn

ti, sue eos conden

n potuissenis

antur, milit

improvi o ind

qui de fuis ma

we how , quod

int, prasidium

on intelligity,

quantity ations

iurando, asque ad quemmah

te sectorem,in noc tempore;es non modocul Pere?numquil eru bona uenii

runt? quod si id nos suscipitis, cor cadem in re operam ne stram profitemini ; si iccirco sedetis , ut ad uos adducantur eorum liberi, quorum bona uenierunt : cauete, per deos immoreales, indices, ne noua, & multo crudelior per uos proscripcio instaurata esse uideatur. illam priorem, que facta est in eos, qui arma capere potuerunt, tamen senaeus suscipere uoluit, ne quid acrius, quam more maiorum comparatum est, publico consilio factum uideretur . hanc uero, qua ad eorum liberos, atque infantium puerorum in cunabula pertinet, nisi hoc iudicio a uobis reijcitis, et asper namini: uidete, per deos immortales, quem in locum remp. peruenturam putetis . Homines sapientes, er ista auctoricate, & potestate præditos, qua nos estis, ex quibus rebus maxime resp. laborat, ijs maxime mederi conuenit.uestrum nemo est, quin intelligat populum R. qui quondam in ho ftes lenissimus existimabatur, hoc tempore domestica crude litate laborare . hanc tollite ex civitate, indices : hanc pati nolite diutius in hac rep. uerfari: que non modo id habet in se mali, quod tot ciues atrociffime sustulit; uerum etiam hominibus lenissimis ademit misericordiam consuetudine incommodorum. nam cum omnibus horis aliquid aeroci ter fieri uidemus aut audimus ; etiam qui natura mitißimi sumus, asiduitate molestiarum sensum omnem humani-Batis ex animis amittimus .

De sit fortasse quippiam.



ORATIO III.

Multa, quæ desunt, quærenda.

ALITIAM natura, crederetur. is scilicet uir optimus, or singulari side praditus, in suo iudicio tabulis suis testibus uti conatur. solent fere dicere qui per tabulas hominis honesti pecuniam expensam

tulerunt : ego ne talem uirum corrumpere potui, ut mea caussa falsum in codicem referret? exspecto, quam mox Cherea hac oratione utatur: ego ne hanc manum, plenam perfidia, er hos digitos meos impellere potui, ut falfum perscriberent nomen? quod si ille suas proferet tabulas, proferet suas quoque Roscius. erit in illius tabulis hoc nomen: at in huius non erit cur potius illius, quam huius. credetur? scripsisset ille, si non iussu huius expensum tulisset? non scripsisset hic, quod sibi expensum ferri iustisset? nam quemad modum turpe est scribere, quod non debetur: (ic improbumeft non referre, quod debeas. aque enim tabula condemnantur eius, qui uerum non retulit; er eius, qui falsum perscripsit. Sed ego, copia or facultate causse confisus, uide quo progrediar. si tabulas C. Fannius accepti & expensi profert suas, in suam rem, suo arbitratu scri peas: quo minus fecundum illum iudicetis, non recuso. quis hoc frater fratri, quis parens filio tribuit, ut, quodcumque retulisset, id ratum haberet? ratum habebit Ro-

scius

tea M

lis detre

tabula

CCC

ordina

deept

ne qu

refer

cem n

tet? q

tur?

re feh

tetur,

diligis,

theis taby

co recit

Litterar

eandem

faria, 9

(cribere

THIN WETH

accirco co:

nes leue, e

Sanctum!

THUS dayer

PRO. Q. ROSCIO. COM. fcius, profer. quod tibi fuerit persuasum : huic erit persuasum: quod tibi fuerit probatu, huic erit probatu. paullo an te a M. Perperna P. Saturi, tubulas poscebamus: nuc tuas, C. Făni Cherea, solius flagitamus: et, quo minus secundu eas lis detur, non recusamus. quid ita non profers? non conficie tabulas?immo diligentissime. non refert parua nomina in codices? immo omnes summas. leue, et tenue hoc nomen HS credereter. CCCIDDS sunt? quo modo tibi tanta pecunia extraingulari fiden ordinaria iace? quo modo HSCCCIDD in codice day is a fig daepti er expensi non sunt ? pro dij immortales, esse ne quemquam tanta audacia præditum, qui quod nomen referre in tabulas tineat, id petere audeat? quod in codire polul, ulm cem iniuratus referre noluit, id iurare in litem non dubitet? quod sibi probare non possie, id persuadere alteri cone dnum, plener tur? Nimium cito ait me indignari de tabulis: non habere se hoc nomen in codice accepti & expensi relatum confi potici, ut fally roferet tabula tetur, sed in aduersarys patere contendi. V sque eo ne te tabulis hoc no diligis, & magnifice circumsticus, ut pecuniam non ex , quam hutu tuis tabulis, sed aduersarijs petas? suum codicem testis loexpensum tulis co recitare, arrogantia est : suarum perscriptionum, & ferri iuffiffet liturarum aduersaria proferre, non amentia est? quod si eandem uim, diligentiam, auctoritatemq; habent aduer uod non debetta saria, quam tabulæ: quid attinet codicem instituere, coneque en mi scribere? ordinem conservare? memoria tradere literaetulit; or eiu rum uetustatem? sed si, quod aduersarijs nihil credimus, facultate can accirco codicem scribere instituimus: quod etiam apud om Fannius acc nes leue, & infirmum est, id apud iudicem graue, & uo arbitratu (c sanctum esse ducetur? quid est, quod negligenter scribaeis, non recu mus aduersaria? quid est, quod diligenter conficiamus taibuit, ut, quo bulas ? qua de caussa ? quia hec sunt menstrua, illa sune m habebit Ro (ci46

## OR AT IOOR

Mit a

11985,5

bitrin

quan

form

TWM

hic,

Yi,

tun

DA

tur;

tur.i

Int,

IDD

nami

miu

C. Pi

eidem

mang

umqua

lit? men

940 701

ceteri ci

ad arbin

eft dufi

THE WA

aterna: hac delentur flatim,illa feruantur fancte: hac par ui temporis memoriam, illa perpetua existimationis fidem O religionem amplectuntur: hac funt deiecta, illa in ordi nem confecta. ita que aduersaria in iudicium protulie nemo: codicem protulit: tabulas recitauit.tu, C. Pifo, tali fide, uirtute, grauitate, auctoritute ornatus, ex aduerfarijs pecu niam petere non auderes. ergo, que clara funt confuetudine, dintius dicere non debeo:illud nero, quod ad rem nebe menter pertinet, quaro: Q nam pridem hoc nomen, Fanni, in aduersaria retulisti? erubescit : quid respondeat, nescit: quid fingat extemplo, non habet. funt duo menfes iam, dices: tamen in codicem accepti or expensiveferri debuit.am plius junt sex menses: cur tam din iacet de hoc nomen in ad uerfarijs?quid, si tandem amplius triennium est? quo modo, cum omnes, qui tabulas conficiant, menstruas pane rationes in tabulas tranferant, tu hoc nomen triennium amplius in aduerfarijs iacere pateris?utrum cetera nomina in codicem accepti er expensi digesta habes, an non? si no, quo modo tabulas conficis? si etiam: quamobrem, cum cetera nomina in ordinem referebas, hoc nomen triennio amplius, quod erat in primis magnum in aduersarijs relinquebas? nolebas sciri, debere tibi Roscium: cur scribebas? rogatus eras; ne referres: cur in aduersarijs scriptum habebas? sed hæc quamquam firma effe uideo: tamen ipfe mihi satisfacere non possum, nisia C. Fannio ipso testimonium sumo, hanc pecuniam ei non deberi.magnum est, quod conor:diffi eile eft, quod polliceor: nifi eundum er aduerfarium, er te stem habuerit Roscius, nolo uincat. Pecunia tibi debebatur certa, qua nunc petitur per indicem, in qua legitima parzis fonfio facta eft. hic tu fi amplius HS, nummo petifti,

icte: hee ba ationis fidem zille in ordi n protulit ne-Pilo, tali fide. ier arus pecu mt con luetudiand adrem webe oc nomen, Fanni, condess, refeut o men es iam, di referri debuit.an boc nomen in 4 um est? quo mo. nstruds paners n triennium an cetera nominal in non? I noqui n,cum ceterino riennio ampun rus relinguou rebas? rogalini m habebas? Sil ple mihi fatifi imonium um quod conoridi ner farium, o: nia tibi debebata a legicime par nummo petifti

PRO. Q. ROSCIO. COM. quam tibi debitum eft; auffam perdidifti: propterea quod aliud est indicium, aliud est arbitrium. indicium est pecunia certa, arbitrium incerta. ad iudicium hoc modo uent mus, ut totam litem aut obtineamus, aut amittamus: ad ar bierium hoc animo adimus, ut neque nihil, neque tantu, quantum postulauimus, consequanur. eius rei ipsa uerba formulæ testimonio sunt. quid est indicio? directum, asperum, simplex: SI. PARET: HS. 1999. DEBERI. hic, nisi planum facit HS. 1000. ad libellam sibi deberi, caussam perdit quid est in arbitrio? mite, moderaeum, QVANTVM. AEQVIVS. MELIVS. SIT. DARI. ille tamen confitetur plus se petere, quam debea tur; sed satis supera; habere dicit, quod sibi arbitro tribua tur.itaque alter caussa confidit, alter diffidit. Que cum ita sint, quero abs te, quid ita de hac pecunia, de his ipsis HS. 1000, de tuarum tabularum fide compromissum feceris, arbitrum sumpseris, quantum æquius melius sit dari, re promitti ue; si pateret, quis in hanc rem fuit arbiter? utinam is quidem Roma effet. Roma eft. iam utinam adeffet in iudicio; adest utinam sederet in consilio C. Pisonis: ipse C. Piso est. eundem ne tu arbitrum, & iudicem sumebas? eidem & infinitam largitionem remittebas, & eundem in angustissimam formulam sponsionis concludebas? quis umquam ad arbierum, quantum petije, tantum abstulit? nemo: quantum enim aquius effet sibi dari, petitt. de quo nomine ad arbitrum adisti, de eo ad iudicem uenisti. ceteri cum ad iudicem caussam labefactari animaduereut, ad arbitrum confugium: hic ab arbitro ad iudicem uenire est ausus: qui cum de hac pecunia, de tabularum fide arbieru sumpsie, indicanie sibi pecuniam non deberi. Iam dua

#### ORATIO

tut; et

ita int

derem

tram |

du'no

tur,

(ima

huic

plus

lidet

nem,

artifi

minen

omnu

quam.

ralior

existim

huiusin

or homo

(imo , d)

culeesui

landares

muesse

hirum p

partes caussa sunt confecta : adnumerasse sefe negat : expensum tulisse non dicit, cum tabulas non recitat. reliquim est, ut stipulatum se esse dicat: praterea enim quem admodum certam pecuniam petere posit, non reperio. Stipula:us es?ubi?quo die?quo tempore?quo prafente? quis sponpondisse me dicit?nemo. Hic ego si finem faciam dicen di, satu fidei, et diligentia mea, satu caussa, controuersia, satis formula, co sponsioni, satis etiam iudici fecisse uidear, cur secundum Rosciu iudicari debeat. Pecunia petita est certa, cum tertia parte sposio facta est. hac pecunia, necesse est, aut data, aut expensa lata, aut stipulata sit. da tam non effe, Fannius confitetur: expensam latam non efse, codices Fannij confirmant:stipulată no esse, taciturnitas testiu concedit. Q nid ergo est? quod & reus is est, cui O pecunia leuißima, O existimatio san Etißima fuit sem per; er iudex est is quem nos no minus bene de nobis existimare, quam secundum nos iudicare uelimus; or aduocatio ea est, quam propter eximium splendorem, ut iudicem unu uereri debeamus: perinde ac si in hac fornulam omnia iudi cia legitima, omnia arbitria honoraria, omnia officio dome stica conclusa, or comprehensa sint, perinde dicemus. illa superior fuit oratio necessaria, hac erit uoluntaria: illa ad iudicem, hac ad C.Pisonem:illa pro reo, hac pro Roscio: illa uictoria, hac bona existimationy causa comparata. Pe cuniam petis, Fanni, a Roscio: quam? dic audacter, es aperte:utrum, que tibi ex societate debeatur, an, que ex liberalitate huius promissa sit, & oftentata? quorum alteru est granius, & odiosius; altern lenius, & facilius . que ex societate debeatur? quid ais? hoc iam non leuiter ferendum est ne que negligenter defendendum si qua enim sune



PRO. Q. ROSCIO. COM.

egat : ex-

itat . relia

nim quem

n reperio.

e ente? qui

aciam dicen

COMETONET.

ici eci e vi

. Pecunia pu

hec pecunia,

ipulata sit, da

latam none

le, taciturni.

eus is est, cui

ima fuit em

nobis existi.

r advocatio

udicem unu

:omnisiudi

officio dome

dicemus, ils

aria: illa ad

pro Rofcio:

imparata.Pt

dacter, or

an, que a

norum alte-

icilius. que

citer feren-

व दराजार विराह

51

14

prinata indicia summa existimationis, & pane dicam ca pitis, tria hac funt, fiducia, tutela, societatis: aque enim perfidiosum, & nefarium est fidem frangere, que continet uitam; pupillum fraudare, qui in tutelam peruenit; et socium fallere, qui se in negotio coniuxit. que cum ita sint: qui sit, qui socium fraudarit, & fefellerit, consideremus.dabit enim nobis iam tacite uita acta in alterueram parce firmu & grave cestimoniu. Q. Roscius? quid au?non ne, ut ignis in aquam coniectus continuo restingui tur, or refrigeratur: sic reservens falsum crimen in purissimam & castisimam uitam collatum statim concidit, To extinguitur? Roscius socium fraudauit. potest hoc homini huic harere peccatum? qui medius sidius ( audacter dico) plus fidei, quam artis, plus ueritatis, quam disciplinæ pof sidet in se: quem populus R. meliorem uirum, quam histrio nem, esse arbitratur: qui ita dignissimus est scena propter artificiu, ut dignissimus sit curia propter abstinentiam. sed quid ego ineptus de Roscio apud Pisonem dico?ignotum ho minem scilicee pluribus uerbis commendo. est ne quisquam omnium mortaliu, de quo melius existimes tu? est ne quifquam, qui tibi purior, pudentior, humanior, officiosior, libe ralior uideatur? Quid tu, Saturi, qui contra hunc uenis, existimas aliter?non ne, quoties cunque in caussa in nomen huius incidisti, toties hunc & uirum bonum esse dixisti, Thonoris caussa appellasti? quod nemo nisi aut honestis simo, aut amicisimo facere consueuit. qua in re mihi ridi cule es uisus esse inconstans, qui eundem & laderes, & laudares; & uirum optimum, & hominem improbisimu esse diceres, eunde eu & honoris caussa appellabas, & nirum primarium effe dicebas. & focium fraudaffe arque

#### ORATIO bas. sed, ut opinor, laudem ueritati tribuebas? crimen gratia concedebas: de hoc, ut existimabas, pradicabas; Che ra arbieratu caussam agebas. Fraudauit Roscius. est hoc quidem auribus ; animiisq; hominu absurdum. quid , si tandem aliquem timidum, dementem, divitem inertem na-Etemms Etus effet, qui experiri non posset? tamen incredibile effet. qua de uerumtamen, quem fraudarie, uideamus. C. Fannium Che tur: dit ream Roscius fraudauit. oro, atque obsecro, uos, qui utrum ipfa HS que nost is; uitam inter se utrius que conferte; qui non nostis, tibi, M faciem utriusque considerate, non ne ipsum caput & suocium percilia illa penitus abrafa olere malitiam, co clamitare quiro calliditate uidentur? non ne ab imis unquibus usque ad Humm uerticem summum, si quam coniecturam affert hominibus locupli tacita corporis figura, ex fraude, fallacijs, mendacijs consta pro de re totus uidetur? qui iccirco capite, & Supercilis semper est CCC rasis, ne ullum pilum uiri boni habere dicatur cuius perso certe H nam præclare Roscius in sæna tractare consueuit. (neque rere go tamen pro beneficio ei par grana refertur) nam Ballionem שנננ îllu improbissimu, et periurissimu lenonem cu agit, agit malitian Cherea. persona illa, lutuleta, impura, inuisa, in huius mo pecunia ribus, natura, uita'q; est expressa. qui quamobrem Rosciu illaing similem sui in fraude et malitis existimarit, nihil uidetur: m india nisi forte, quod præclara huc imitari se in persona lenonis honefil animaduereit. Quamobrem etiam atque etiam considera, pit, que C.Piso, quis quem fraudasse dicatur : Roscius Fannium? deftitit, f quid est hoc? probus improbum, pudens impudete, per Fanni fac iurum castus, callidum imperitus, liberalis auidum. in todem ten credibile est. quemadmodu, si Fannius Roscium fraudasse nunc te di diceretur, utrum que ex utriufque persona uersinule uide Lines, 8 retur, & Fannium per malitia feciffe, & Rofau per imupor in fed

PRO. Q. ROSCIO. COM. prudentiam deceptu effe: sic, cum Roscius Fannium frau daffe arquatur, uer umque incredibile eft, er Rosciu quid quam per auaritiam appetisse, & Fannium quidquam per suam bonitate amisisse. Principia sunt huius modi: spe Elemus reliqua. HS. IDDD Q. Roscius fraudauit Fanniu: qua de caussa? subridet Saturius neterator, ut sibi nideeur: ait, propter ipfa HS. IDDD. uideo: fed tamen, cur ipsa HS. IDDD tam wehementer concupierit, quero . nam tibi, M. Perperna, C. Pifo, certe tanti non fuisset, ut socium fraudaretis. Roscio cur tanti fuerit, caussam re quiro. egebat? immo locuples erat. debebat? immo in suis nummis uersabatur. auarus erat? immo etiam ante, qua locuples, semper liberalissimus, munificentissimusq; fuit. pro deum hominumg; fidem, qui HS. CCCIDDD. CCCIDDO CCCIDDO quastus facere noluit, (na certe HS CCCIDDO.CCCIDDO.CCCIDDO.me nere or potuit, or debuit, si potest Dionysia HS. CCCI 333 CCC 1333 merere) is per summam fraudem, eg malitiam, or perfidiam HS. I > > appetie? or illa fuit, pecunia immanis, hac paruula: illa honesta, hac sordida: illa iucunda, hac acerbarilla propria, hac in caussa, co in iudicio collocata. decem hu annis proximis HS sexagies honestissime consequi potuit, noluit : laborem quastus rece pit, quastus laboris rejecit : populo R. adhuc servire non destitit, sibi servire iam pridem destitit. hoc tu umquam Fanni faceres ? sed si hos quastus recipere posses, non eodem tempore & gestum, & animam ageres? die nunc te ab Roscio HS. I > > circumscriptum esse: qui tantas, er tam infinitas pecunias non propter merciam laboris, sed propter magnificentiam liberalitatis repudiarit. 1114

s? crimen

cabas; Che

15 . est hoc

a. quid, si

mertem na -

edibile effet.

innium Che

os, qui utrum

que non notic

व्यवस्था हो ॥

or clamiture

bus ulque ut

at hominibus

adacijs confa

ijs sempered

anius per la

uit. (neque

Ballionem

u agie, agie

n huius mo orem Rosciú

ihil wideturt

Gna Lenonia

n considera

Fannium?

oudere, pet

uidum.in

n fraudasse

simile uide

in per int-

## ORATIO

THE COMO

demnan

EM TUT

Elatione

inquit,

quastus

th cum

eft scilic

ens, Fan

lifter,

gum ti

Roscij

Roccy!

parte et

Rocy,

erunco

nam il

decim er

minus H

ubi alter

tem affer

exarca

pao Roll

attulit Par

bant hunc

probabant

ditum, es

tate pawas

Make ani

Quid ego nunc illa dicam, que uobis in mentem uenire certo scio? Fraudabatte in societate Roscius. sunt iura, sunt formulæ de omnib. reb. costieuta, ne quis aut in genere iniuria, aut ratione actionis errare possit. expressa sunt enim ex uniuscuius que damno, dolore, incommodo, cala mitate, iniuria publica a pratore formula, ad quas prina ta lis accommodatur. que cum ita fint; cur no arbitru pro socio adegeris Q. Roscium, quaro formulam non noras? notissima erat . iudicio graui experiri nolebas? quid ita? propter familiaritatem ueterem ? cur ergo lædis? propter integritatem hominis? cur igitur insimulas? propter magni sudine criminis? ita ne uero; quem arbitrum circuuenire non posses: cuius de ea re propriu erat iudicium: hunc per iudicem condemnabis, cuius de ea re nullum est arbitrium? quin en hoc crimen aut obijce, ubi licet agere : aut iacere noli, ubi non oportet . tametsi iam hoc tuo testimonio crimen sublatum est . nam quo tu tempore illa formula uti no luisti, nihil hunc in societatem fraudis fecisse oftendisti. Fe cit pactionem: num tabulas habet, an nonesi non habet, quemadmodum pactio eft? si habet, cur non nominas? Dic nunc, Roscium abs te petisse, ut familiarem suum sumeres arbitrum: non petij. die pactionem fecisse, ut absoluere eur : no pepigie . quære, quare sie absolutus : quod erat sum ma innocentia, & integritate . quid enim factum est ? ue nisti domum ultro Rosciy? satisfecisti: quod temere commissi ses in iudicium ut denunciares, rogasti ut ignosceret : te af futurum negasti: deberi tibi ex societate nihil, clamitasti.iu > dici hic denunciauie : absolutus est . tamen fraudis, ac furti mentionem facere audes? Perstat in impudentia. pa Etionem enim , inquit , mecum fecerat . iccirco uidelicet,

PRO. Q. ROSCIO. COM.

em uentre

unt iurd,

e in genere

pre 2 June

modo, cald

a quas priva

o arbitru pro

im non norse

pas quid its

ledis? proper

propret magn

n circunenine

um: hunc per est arbitrium?

e: aux ident

imonio ci-

rmula utino

ostendisti. Fe

non habet.

ominas? Dic

uum ume.

us ab Colucte

uod erat (um

Etum est? ne

ere commili

(ceret: tea

lamitasti.in

Francis, ac

dentis, ps

o widelicely

ne condemnaretur ? quid erat causse, cur metueret ne condemnaretur? res erat manifesta : furtum erat apertum. cu ius rei furtum factum erat? exorditur magna cum exfe-Etatione ueteris histrionis exponere societatem . Panurgus, inquit, fuit Fanny. is fuit ei cu Roscio communis. hic primu quastus est no leuiter Saturius, communem factum esse gra tis cum Roscio, qui pretio proprius fuisset Fanni. largitus est scilicet, homo liberalu, & dissolutus, & bonitate afflu ens, Fannius Roscio. sic puto quoniam ille hic constitte paul lisper, mihi quoque necesse est paullum commorari. Panur gum tu, Saturi, proprium Fannij dicis fuisse : at ego totum Roscij fuisse cotendo. quid erat enim Fannij? corpus : quid Roscie? disciplina. facies non erat, ars erat pretissa: ex qua parte erat Fanny, non erat HS. IDDD: ex qua parte erat Rosci, amplius erat HS. CCCIDDD. nemo enim illum ex erunco corporis spectabat, sed ex artificio comico astimabat. nam illa membra merere per se non amplius poterant duodecim æris: disciplina, quæ erat ab hoc tradita, locabat se no minus HS. CCCIDDO o societatem captiosam, eg idignam, ubi alter HS. 1000, alter . CCCIDDO quod sie, in societatem affere. nisi iccirco moleste pateris, quod HS. 1000 tu ex arca proferebas, HS. CCCIDDD ex disciplina or arei ficio Roscius promebat. quam enim rem, er exspectatio nem , quod studium , & quem fauorem secum in scenam attulit Panurgus? quod Roscij fuit discipulus. qui dilige bant hunc, illi fauebant: qui admirabantur hunc, illum probabant : qui denique huius nomen audierant, illum eru ditum, & perfectum existimabant. sic est uulgus ; ex uert tate pauca, ex opinione multa aftimat. quid sciret, ille, per Pauci animaduer gebant : ubi didicisses, omnes quarebant:

## ORATIO

decidift

fed hanc

licet, re

tis. acces

na pradi

la parte

thit . ne

如tes om

mortal

erat ag

time ul

es, 7/67

Juum n

abstulie

dum u

Ye mon p

Ergo hu

Flanio de

ego Rofci

Hare debi

tundum

plius a fe

liquis inte

git fatifda

wio (ibi can

mirgum fu

cio effe foc

amhabeb

ninem am

nihil ab hoc prauum & peruersum produci posse arbiera. bantur si ueniret ab Statilio, tametsi artificio Roscium supe raret, aspicere nemo posset. nemo enim, sicut ex improbo. patre probum filium nasci, sic ex pessimo histrione bonum comædum fieri posse existimaret. quia ueniebat a Roscio, plus etiam scire, quam sciebat, uidebatur. quod item nuper in Erote comædo usu uenit: qui postea quam e scena non modo sibilis, sed etiam connicio explodebatur, sicue in aram confugit in huius domum, disciplinam, patrocinium, nomen. itaque perbreui tempore, qui ne in nouissi mis quidem erat histrionibus, ad primos peruenie comœdos . qua res extulit eum? una commendatio huius : qui ta men Panus gum illum non solum, ut Roscij discipulus fuisse diceretur, domum recepit, sed etiam summo cum la bore, stomacho, miseriaq; erudije. nam quo quisque est. solertior, ingeniosior, hoc docet iracundius, & laboriosius. quod enim ipse celeriter arripuit, id cum tarde percipiui det discruciatur Paullo longius oratio mea prouecta est hac de caussa, ut condicionem societatis diligenter cognosceretis . que deinde consecuta ? Panurgum , inquit , hunc ser uum communem, Q. Flauius Tarquiniensis quidam inter fecit . in hanc rem , inquit , me cognitorem dedisti : lite contestata, iudicio damni iniuria constituto, tu si ne me cum Flauio decidifti : uerum pro dimidia parte, an pro tota fo cietate? planius dicam : utrum pro me, an pro me, er pro te? pro me? potui. exemplo multorum licitum est: iure fece runt multi: nihil in ea re tibi miuria feci: pete tu tuum:exi ge, or aufer quod debetur : suam quisque partem iuris pof sideat, ac persequatur. at enim tu tuum negotium gesisti be ne: gere & tu tuum bene, magno tuam dimidiam partem

PRO. Q. ROSCIO. COM. decidifti: magno et tu tua partem decide. HS. CCCIDDO tu abstulisti: si fit hoc uero, H5. CCC 1333 tu quoque aufer. fed hanc decisionem Roscij, oratione, & opinione augere licet, re, o ueritate mediocrem o tenuem effe inuenietis . accepit enim agrum temporibus ijs , cum iacerent pre tia pradiorum: qui ager neque nillam habuit, neque ex ul la parte fuit cultus: qui nunc multo pluris est, quam tunc fuit . neque id est mirum . tum enim propter reip. calamitates omnium possessiones erant incerta: nunc, deum im mortalium benignitate, omnium foreuna funt certa. tum erat ager incultus, sine tecto, nunc est cultissimus, cum op tima uilla. Veruntamen, quoniam natura tam maleuolus es, numquam ista te molestia, & cura liberabo. Praclare fuum negotium gestit Roscius, fundum fructuosisimum abstulit : quid ad te ? tuam partem dimidiam, quemadmodum uis, decide. Vertit hic rationem, & id, quod proba re non potest, fingere conatur. de tota re, inquit, decidifit. Ergo huc universa caussa deducitur, utrum Roscius cum Flauio de sua parce, an de tota societate fecerit pactione.na ego Roscium, si quid communi nomine tetigit, confiteor præ ftare debere societati. societatis, non suas lites redemit, cum fundum a Flauio accepie. quid ita satis non dedie, amplius a feneminem petiturum? qui de sua parte decidit, re liquis integram relinquit actionem : qui pro socijs transigit, satisdat neminem eorum postea petiturum, quid ita Fla uio sibi cauere non uenit in mentem? nesciebat uidelicet Pa nurgum fuisse in societate : sciebat. nesciebat Fannium Ro scio esse socium: præclare. nam iste cum eo litem contestatam habebat . cur igitur decidit, or non restipulatur, ne minem amplius petiturum? cur de fundo decidit, & iudi

ex improbo

tone bonun

odt d Ro ao,

od item nupa

me cena non

ather, sicut in

iam, patricia

we the in novi

eruenit coma

בל חוו סתו מינו

o quilquet

r laboriofius,

rde percipiui

weeta est has

cognoscere-

nie, hunc fer s quidam in-

m dedisti: lite

Ti ne me cum

n protote lo

o me, 65 010

est: iure fect

tu tuwm:ext

em iuru po

um gesistibe

iam pathems

#### ORATIO cio non absoluitur? cur tam imperite facit, ut nec Roscium fet, eins stipulatione alliget, neque a Fannio iudicio se absoluat? est eu noexi hoc primum & ex condicione iuris, & ex cosuetudine can re debes : tionis grauissimum, & firmissimum argumentum : quod fuil, ind ego pluribus uerbis ampletterer, si non alia certiora & cla Quid, riora testimonia in caussa haberem. Er ne forte me hoc fru Rojcy, stra pollicitum esse prædices, te, te, inquam, Fanni ab tuis CCIDO subsellijs contrate testem suscitabo. Criminatio tua que est? liffe? tdi Roscium cum Flauio pro societate decidisse: quo tempore? Rocya abhinc annis quattuor. Defensio mea que est, Roscium pro ter ad re sua parte cu Flauio transegisse. repromittis tu abbinc trien lite face nium Roscio. quid? recita istam restipulationem clarius at queind tende queso, Piso: Fannium inuitum, & huc atque illuc Tum er tergiuersantem, testimoni u cotra se dicere cogo. quid enim ta re dec restipulatio clamat? QVOD. A. FLAVIO. ABSTVnio di fo LERO, PARTEM. DIMIDIAM. INDE. ROrecupio SCIO. SOLVIVRYM. SPONDEO. tua nox est, Fan DOD HON ni.quid tu aufere potes a Flauio, si Flauius nihil debet?quid stulisse? hic porro nunc restipulatur, quod iampridem ipse exegit? rat? nulla quid uero Flauius tibi daturus est, qui Roscio omne, quod TO . Omnin debuit, di soluit? cur in re tam ueteri, in negotio tam confe neque Pa Eto, in societate dissoluta, noua hac restipulatio interponicio, post h eur? quis est huius restipulationis scriptor? testis? arbiter? a Flavio te quis? tu, Piso: tu enim Q. Roscium pro opera pro labore, do abeas en quod cognitor fuisset, quod uadimonia obisset, rogasti ut faciam? ner Fannio daret HS. CCCIDDD, hac condicione, ut, si quid il quis erat per le exegisset a Flauio, partem eius dimidiam Roscio dissolue dex! Clunis ret. satis ne ista restipulatio dicere tibi uidetur aperte, Roscium prose decidisse? At enim forsitan hoc tibi ueniat in pecunism d CONTROUBT | menie, repromisisse Fanniu Roscio, si quid a Flauio exigif gum igitu

PRO. Q. ROSCIO. COM. fet, eius partem dimidiam; sed omnino exegisse nihil. Q uid? eu no exitum exactionis, sed initium repronussionis specta re debes : neque, sille persequi noluit, non, quod in se fuit, iudicauit Roscium suas, non societatis lites redemisse. Quid, si tandem planum facio, post decisionem ueterem Roscij, post repromisionem recentem hanc Fannij HS. CCCIDDD Fannium a Q. Flauio Panurgi nomine abstu lisse? tamen diutius illudere uiri optimi existimationi Q. Roscij audebit? paullo ante quærebam, id quod uehemen ter ad rem pertinebat, qua de caussa Flauius, cum de tota lite faceret pactiorem, neque satis acciperet a Roscio, neque iudicio absolueretur a Fannio. nunc uero, id quod mi rum & incredibile est, requiro, quamobrem, cum de to ta re decidiffet cum Roscio, HS. CCCIDDD separatim Fan nio di foluit . hoc loco , Saturi , quid pares respondere , sa re cupio ; utrum , omnino Fannium a Flauio HS. CCCI-DDD non abstulisse, an alio nomine, er alia de caussa ab stulisse? si alia de caussa; que ratio tibi cum eo intercesserat? nulla. ad dictus erat tibi? non frustra tempus contero. omnino, inquit, HS. CCCIDDD a Flauio non abstulit neque Panur gi nomine, neque cuiusquam. si planum fa cio, post hac recentem stipulationem Rosci HS. CCCIDDO a Flauio te abstulisse; numquid causa est, quin ab iudicio abeas turpissime uictus ? quo teste igitur hoc planum faciam? uenerat, ut opinor, hac res in iudicium? certe. quis erat petitor ? Fannius . quis reus ? Flauius . quis iudex? Cluvius . ex his usus mihi testis est produændus, qui pecuniam datam dicat . quis est ex his grauissimus ? sine controuersia, qui omnium iudicio comprobatus est, iudex. quem igieur ex hu tribus a me testem expectabis ? petito-

ec Roscium

b folkat ? ef

retudine can

ntum: quoi

rtiora Coch

te me hoc fru

Fanni ab tui

iotus que est?

es quo tempore ?

eft, Roscium pri is the abbine tria

tionem clarius

r buc siqueilla

cogo. quidenin

IO. ABITY.

INDE. RO.

end nox eft. Fi

ihil deberiqui

em ipse exegit

cio omne, quo

egotio tam con

vlatio interpon testis ? arbito

pera pro labore

Met, rogastin

ne, ue, si quidi. Roscio dissolu

er aperte, Ro

ctibi wenist in

s Flavio exigi

#### ORATIO dum, vem? Fannius est: contra se num quam testimonium dicet. iurato reum? Flauius est: is iampridem est moreuus: si uiueret, uer indicio ba eius audiretis. iudicem? Cluvius est. quid is dicit? HS. Lulcio CCCIDD. Panurgi nomine Flauium Fannio dissoluisse. dentia quem tu si ex censu spectas, eques R. est: si ex uita, homo bariteei clarisimus est: fi ex te, iudicem sumpsifti: fi ex ueritate, flyadi id, quod scire poeuie, & debuit, dixit. nega, nega nunc, ereligion quiti R. homini honesto, iudici euo, credi oportere. circumcem, T Picit, astuat, negat nos Cluuis testimonium recitaturos. re hender citebimus: erras: mani, & tenui fe te confolaris. recita O'M testimonium T. Manily, & C. Lusciy Ocrea, duorum semter 1 natorum, hominum ornatissimorum, qui ex Cluuio auonfue dierunt. Verum dicis, Luscio, & Manilio, an & Cluret, exc uio non esse credendum? planius atque apertius dicam: uhic no erum Luscius, & Manilius nihil de HS. CCCIDD. ex ciu, pe Cluuio audierunt, an Cluuius falfum Lufcio, & Manilio conficien dixit? hoc ego loco, soluto or quieto sum animo: or quorimmore fum recidat responsum tuum, non magnopere laboro: firmißimis enim, & fanctißimis testimony uirorum optinon enin preheno morum causa Roscij communita est. si iam tibi deliberatendun tum est, quibus abroges fidem iurisiurandi: responde. Mant cenfere. lio et Luscio negas esse credendum? dic, aude. est tua contu effet auc macia, arrogatia, uitaq; univerfa uox. quid ex fectas, qua cum dicis mox ego Lusciu, & Manilium dică ordine esse senatores, pidus via ætate grandes natu, natura fanctos & religiofos, copijs rei nunc omy familiaris locupletes, or pecuniofos? non faciam nihil mihi ti simus e detraham, cum illis exacte ætatis seuerissime fructum, que meruerune, retribuam. magis mea adolescentia indiget illo til. Die nu rum bona existimatione, qua illorum seuerissima senectus le mentits desiderat meam laudem. Tibi uero, Piso, din deliberan-14 injecis

PRO. Q. ROSCIO. COM. dum, & concoquendum est, utrum potius Chereæ iniurato in fua lite, an Manilio, & Lufcio iuratis in alieno iudicio credas. Reliquum est, ut Cluvium falsum dixisse Luscio, & Manilio contendat. quod si facit, qua impudemia est ? eum ne testem improbabit, quem iudicem probarit?ei negabit credi oportere, cut ipse crediderit ? eius teflis ad iudicem fidem infirmabit, cuius propter fidem & religionem iudicis testes comparabat? quem ego si ferre iudi cem, refugere non deberet; cum testem producam, reprehendere audebit? Dixit enim, inquit, iniuratus Luscio, er Manilio . si diceret iuratus , crederes ? at quid interest inter periurum, or mendacem? qui mentiri folet, peierare consueuit. quem ego, ut mentiatur, inducere possum; ut peie ret, exorare facile potero.nam qui senul a ueritate deslexit, hic non maiore religione ad periurium, quam ad mendaciu, perduci consueuit. quis enim deprecatione deorum, non conscientiæ side, commouetur? propteres, quæ pæns ab dijs immortalibus periuro, hac eadem mendaci constituta est. non enim pactione uerborum, quibus iusiurandum comprehenditur, sed ex perfidia, er malitia, per qua insidia tenduntur alicui, dij immortales hominibus irasci, or sue censere consuerunt. At ego hoc ex contrario cotendo. leuior effet auctoritas Cluuy, si diceret iuratus, quam nunc eft, cum dicit iniuratus. tum enim forsitan improbis nimis cu pidus uideretur, qui qua de re index fuisset; testis effet: nunc omnibus inimicis, necesse eft, castissinus, & constan eisimus esse uideatur, qui id, quod scie, familiaribus suis di cit. Die nune, si potes, si res, si caussa patitur, Cluvium esse mentitum. mentitus est Cluuius? ipfa mihi ueritas manu iniecie, & paullisper cosistere, et commorari cogie. vn इस्तिरंग्य

nium dice.

uiveret, un

is dicit? in

o dissoluisso

with home

ex veritate,

ega munc, e.

mere circum-

a recitaturos, ye

ton Glary, recis

rea duorum !

cien Clusio 44

io, ango Chi

rtius dicamin.

CCCI)),a

io, or Marili

mo: or, quot

relaboro: fir.

nirorum opti-

m tibi delibera

re bonde. Min

de, est the com

dex fectas, qui

e esse senatora

riofos, copusniam nihil m

e fructum,qu

itid indigetil

i Sima senectu

din deliberan

## ORATIO

de hoc toeum ductum, er conflaeum mendaaum est? Ro Saus est uidelicet homo callidus, er uerfueus : hoc initio cogitare copit: quoniam Fannius a me petit HS. 1999, petam a C. Cluuio, equite R. ornatisimo homine, ut mea caussa mentiatur; dicar decisionem factam esse, que facta non est; HS. CCCIDD a Flauio data esse Fannio, qua data non sunt. est hoc principium improbi animi, miseri ingeni, nullius consilij. quid deinde? Postea quam se præclare confirmauit uenit ad Cluuium, quem hominem? leuem? immo grauißimum: mobilem? immo constantisimum : familiarem ? immo alienisimum. hunc postea quam salutauit, rogare copit, or blande or concinne saliæt: mentire med caussa; uirus optimis, tuis familiaribus, prasentibus dic Flauium cum Fannio de Pa nurgo decidisse, qui nihil transegit: dic HS. CCCIDD dedisse, qui assem nullum dedit. Quid illa? ego uero cu pide or libenter mentiar eua caussa: or, si quando meuis peierare, ut paullulum eu compendy facias, paratum fore scito. non fuit caussa, cur tantum laborem caperes, er ad me uenires : per nuncium hoc, quod erat tam leue, tran sigere potuisti. Pro deum hominum'a; fidem : hoc aut Roscius umquam a Clunio periffet, si HS millies in indiaum haberet: aut Clunius Roscio petenti concessisset, si uniuer se prædæ particeps effet ? uix mediusfidius tu, Fanni, a Ballione, aut aliquo eius simili hoc postulare auderes, & impetrare posses: quod cum est ueritate falsum, tum ratio ne quoque est incredibile . obliviscor enim Roscium & Clu uium uiros esse primarios : improbos, temporis caussa esse fingo falsum subornauit testem Roscius Cluvium cur tam fero ? cur, cum altera penfio foluenda effet, non tum, cum primas

METE

con

Si po

tur,

reft ale

Panur

ni miu

CHPTE

PRO. Q. ROSCIO. COM. prima ? nam iam antea HS. 1000 dissoluerat. deinde, si iam persuasum erat Cluuio ut mentiretur; cur potius HS. CCCIDDO, quam CCCIDDO.CCCIDDO.CCCI )), data dixit Fannio a Flauio, cum ex restipulatione pars eius dimidia Roscij esset Iam intelligus, C.Piso, sibi foli, societati nihil Roscium petisse. hoc cu sentis Saturius ef se apertum, resistere, cor repugnare contra ueritatem no audet: aliud fraudis, & insidiarum in eodem uestigio di uerticulum reperit. petisse, inquit, suam partem Rosciu a Flauio confiteor : uacuam, er integram reliquisse Fanny, concedo: sed, quod sibi exegit, id commune societatis factu esse contendo. quo nihil captiosius, neque indignius potest dici. Quaro enim, potuerit ne Roscius ex societate suam par tem petere, nec ne? si non potuit, quemadmodum abstulit? si potuit, quemadmodum non sibi exegit? nam quod si peti tur, certa alteri non exigitur. an ita est? si, quod uniunersa societatis fuisset, petisset? quod tum exactum effet, aqua liter omnes partirentur : nunc , cum petierit quod suæ partis effet, non, quod abstulit, soli sibi exegit? Q uid interest inter eum, qui per se litigat, er qui cognitor est datus? qui per se litem contestatur, sibi soli petit: alteri nemo potest nisi qui cognitor est factus. ita ne uero? cognitor si fuisse tuus; quod nicisset indicio, ferres tuum : suo nomine petij; quod abstulit, tibi, non sibi exegit? quod si quisqua petere po test alteri, qui cognitor non est factus: quaro, quid ita, cum Panurgus effet interfectus, er lis cotestata cu Flauio dam ni miuria effet, tu in eam litem cognitor Roscij sis factus? cu prasertim ex tua oratione, quodcuque tibi peteres, huic peteres; quod cunque tibi exigeres, id in societatem recideret.quod si ad Rosciu nihil perueniret, quod tu a Flauio ab

um eft? Ro

4: hoc initio

H5. 1000

mine, ut mes

e, que fatta

Fannio, que

animi, mile.

Posted quan

n, quem ho-

obilem? immo alienissimum,

er blande er

y optimis, this

n Fannio de Pa

S. CCCIDD

e ? ego uerocu quando menis

paratum to-

m caperes, eg

iam leve, tran

hocaut Ro-

iniudiaum

t, si univet

Fanni, a

deres, O'

cum ratio

mer Clu

caussaesse

n curtam

tum,cum rima?

## ORATIO DIV Stuliffes, nisi te in suam litem dediffet oognitorem: ad te per uenire nihil debet, quod Roscius pro sua parte exegit, quo-SI niam tuus cognitor non est factus. quid enim huic rei respondere poteris, Fanni? cum de sua parte Roscius transegit cum Flauio, actionem tibi tuam reliquit, an non ? si non reliquit, quemadmodum H-S. CCCIDDD ab eo postea exe gifti? si reliquit, quid ab hoc petis, quod per te persequi @ petere debes? simillima enim, & maxime gemina societas hereditatis est. quemad modum socius in societate habet par tem.ut heres sibi foli, non coheredibus, petit: sic socius sibi fo li, non socijs, petit: & quemadmodum uterque pro sua parte petit, sic pro sua parte dissoluit; heres ex sua parte, qua hereditatem adije; focius ex ea, qua focietatem coije. quemad modum suam partem Roscius suo nomine condocognos nare potuit Flauio, ut eam tu non peteres: sic cum exegit sua a proj partem, or tibi integram petitionem reliquit, tecum partiri non debet. misi forte tu peruerso more, quod huius est, ab aprouin lio extorquere non potes, huic eripere potes. Perstat in seneurnam gentia Saturius; quodeunque sibi petat socius, id societatis factu ef fieri. quod si ita est: qua, malum, stultitia fuit Roscius, qui ex iuris peritorum consilio & auctoritate restipularetur dibittd a Fannio diligenter, ut, quod is exegisset a Flauio, dimidiam me put partem sibi diffolueret; siquidem sine autione, & remium a premissione nihilo minus id Fannius focietati, hoc est Rolicitum, scio, debebat? Jet, quo te the non a desideraneur non pauce. commoda MOETIN quos con etißima

# DIVINATIO. IN. C. VERREM SIVE. DE. CONSTITUENDO

te per

9400

rei reranse-

fled exe

locietas Societas

abet pay

us fibi fo

pro fua

d parte,

em cout.

e condocegit fuă

partir

t,ab a-

n sen-

ietatis

us, qui

aretur nidiam

17-16-

TRO-

## ACCVSATORE ORATIO IV.

I Q V I S uestrum, iudices, aut eorum, qui adsunt, forte miratur, me, qui tot annos in caussis, iudicijsq; publicis ita sim uer satus, ut defenderim multos, læserim neminem, subito nunc, mutata uoluntate, ad ac-

nem, subito nunc, mutata uoluntate, ad aceufandum descendere; is, si mei consilij caussam rationem as cognouerit, una & id, quod facio, probabit, & in hac caul sa profecto neminem mihi esse præponendum actorem pueabit. Cu quaftor in Sicilia fuissem, iudices, itaque, ex ea prouincia decessissem, ut siculis omnibus iucundam diueurnamq; memoriam quastura nominisq; mei relinquere; factu est, uti cu summu in ueteribus patronis multis, tu no nullum etiam in me prasidiu suis foreunis constitueum esse arbitrarentur. qui nunc populati, atque uexati, cuncti ad me publice sape uenerunt, ut suarum fortunarum omnium aussam defensionemq; susciperem. me sæpe esse pol licitum, sepe oftendisse dicebant, si quod tempus accidisset, quo tempore aliquid a me requirerent, commodis corum me non defuturum. uenisse tempus aiebant, non iam ut commoda sua, sed ut uitam salutema; totius prouincia defenderim : sese iam ne deos quidem in suis urbibus, ad quos confugerent, habere; qued eorum simulacra sanctissima C. Verres ex delubris religiosissimis sustulisses:

н й

#### DIVINATIO quas res luxuries in flagitijs, crudelitas in supplicijs, aud cilis Colum. ricia in rapinis, superbia in contumelis afficere potuisset, Rome dente eas omnes sese hoc uno pratore per triennium pertulisse: ro no Temus gare, or orare, ne illos supplices aspernarer, quos me incolu effet qui m mi nemini supplices esse oporteret. Tuli grauiter, & acer est pro deu be judices, in eum me locum adductu, ut aut eos homines pore prode Bes falleret, qui opem a me, atque auxilium exfectassent; effe debeat aut ego, qui me ad defendendos homines ab ineunte adolescentia dedissem, tempore arque officio coactus ad accusan fut, dut (it? popu dum traduærer. Diæbam, habere eos actorem Q. Caciliu. qui praserim quastor in eadem provincia post me quasto stipendia spem, se rem fuiffer. quo ego adiumento sperabam hanc a me molestia posse dimoueri, id mihi erat aduersariu maxime. na apud ord illi multo mihi hoc facilius remisissent, si ist u non nossent, idoneos n aut si iste apud eos quastor non fuisset.adductus sum, iudi tate defid ces, officio, fide, misericordia, multorum bonoru exemdis diffic plo, ueteri consuetudine, institutoq; maiorum, ut onus hoc atqueillen laboris, atque officij non ex meo, sed ex meorum necessario indicioru rum tempore mihi suscipiendum putarem. quo in negotio cioru leuit tamen illa me res, indices, consolatur, quod hac qua videtur . indie tur effe accusatio mea, non potius accusatio, quam defensio quod after est existimanda. desendo enim multos moreales, multas tur, ia ia ciuitates, prouinciam Siciliam totam . quamobrem si mihi bidine hon unus est accusandus, propemodum manere in instituto diana quer meo uideor, er non omnino a defendendis hominibus sub fensione, a leuandug; discedere . quod si hanc caussam tam idoneam, e arbierare tam illustrem, tam grauem non haberem; si aut hoc a me leguma; fu Sici i non petissent, aut mihi cum Siculis causa tanta neeam partem ce Bitudinis non intercederet, or hoc, quod facio, me reip. taret nunc. caussa faceret profiterer, ut homo singulari cupiditate, au sce ferim

#### IN. VERREM.

iffet,

e: Yo

incolu

J' deer

omines

ent;

adole.

ecculan

izciliù, questo

ne mo -

ne na ossene,

n, iudi

exem-

us hoc

Mario

gotio

uide-

fensio

muleas

mihi

ituto

s sub

am,

a me

712-

reip.

,416

dacia, scelere præditus, cuius furta, atque flagitia non in Si cilia solum, sed in Achaia, Asia; Cilicia, Pamphylia, Roma denique ante oculos omnium maxima turpisimag; nossemus, me agense in iudicium uocaretur : quis tandem effet, qui meum factu, aut cosiliu poffet reprehedere? quid est, pro deu hominumq; fidem, in quo ego reip. plus hoc tem pore prodesse posimiquid est, quod aut populo R. gratius esse debeat, aut socijs exterisq; nationibus optatius esse pos sit, aut saluti fortunisq; omnium magis accommodatum sit? populata, uexata, funditus euersa prouincia: soci, stipendiarija; populi R. afflicti, miseri, iam non salutis spem, sed exitif solatium quærunt. qui iudicia manere apud ordinem senatoriu uolunt, queruntur accusatores se idoneos no habere qui accusare possunt, indiciorum seueri tate desiderant. populus R. interea, tametsi multis incomo dis difficultatibusq; affectus est, tamen nihil aque in rep. atque illam neterem indicioru um granitatema; requirit. indicioru desiderio eribunicia potestas essagitata est. iudicioru leuitate ordo quoque alius ad res indicandas postula tur . iudicum culpa, atque dedecore etia cenforium nomen, quod asperius antea populo uideri solebat, id nunc poscieur, id iam populare; atque plausibile factum est, in hac li bidine hominum nocentissimorum, in populi R. quotidiana querimonia, indiciorum infamia, totius ordinis of fensione, cum hoc unum his tot incommodis remedium es se arbitrarer, ut homines idonei, atq; integri caussam reip. legumq; susciperent; fateor me salutis omnium caussa ad eam parcem acce siffe reip. subleuanda, qua maxime labo raret nunc, quoniam, quibus rebus adductus ad caussam accesserim, demonstraui; dicendum necessario est de conten 14

\*Xerare wid

minto: dro

da first, ap

DEME THE

clus: ctt

linus; quoi

tur, quod

adiuncta

ita ape, e

bi suscipi

dum fer

obscura

qui pre

recaula

(crepet.o

Preter di

क्षामान भर

C. Verri

hoc prefic

presidius

id its per

CHT hoch

me potis

dices, ex

opinione q

mis elle præ

Halrendini

emper ha

noc maller

zione nostra, ut in constituendo accusatore, quod sequi? positis, habeatis. Ego si intelligo, iudices: cum de pecunijs repetundis nomen cuiuspiam deferatur, si certamen in inter aliquos sit, cui potissimum delatio detur, hac duo in primis spectari oportere; quem maxime uelint actorem esse i, quibus factæ effe dicantur iniuriæ; or quem minime ue lit is, qui eas iniurias fecisse arguatur. in hac caussa, iudi ces, tametsi utrumque esse arbitror perspicuum, tamen de utroque dicam, & de eo prius. quod apud uos plurimum debet ualere , hoc est de noluntate corum , quibus iniuria facta sunt, quorum caussa iudicium de pecunijs repetun dis est constitutum. Siciliam provinciam C. Verres per eriennium depopulatus effe, Siculorum civitates uaftaffe, domos exinanisse, fana spoliasse dicitur. adsunt, queruntur Siculi universi: ad meam fidem, quam habens se Etatam iam, & diu cognitum, confugiunt: auxilium sibi per me a nobis, atque populo R. legibus petunt. me defen forem calamitatum suarum, me ultorem iniuriarum, me cognitorem iuris sui, me actorem caussa totius esse uoluerunt Verum, Q. Cacili, hoc dices, me non Siculorum ro gatu ad caussam accedere, an optimorum fidelissimorum sociorum uoluntatem apud hos grauem esse non oportere? sid audebis dicere, quod C. Verres, cui te inimicum effe simulas, maxime exstimari uult, Siculos hoc a me non pe tisse: primum caussam inimici tui subleuabis; de quo non præiudicium, sed plane iudicium iam factum putatur, quod ita percrebuit, Siculos omnes actorem sua caussa contra illius miurias quasiffe. hoc si tu, inimicus eius, factum negabis, quod ipfe, cui maxime hac res obstat, negare no audet : uideto, ne nimiu familiariter inimicias

equi

ech-

en in

40 in

melle

me we

men de

num

niuria

epetun

res per

staffe,

que-

m fee

m sibi defen

, me

luea

mro

OTUM

rteres

esse

m pe

71011

WY,

ussa

45,

at 2

ida

exercere uideare. deinde funt testes uiri clarissimi nostra co witatis: quos omnes a me nominari non est necesse : eos, que adfunt, appellabo : quos, si mentirer testes effe im puden tie mee minime wellem . sais, qui est in consilio, C. Mar cellus : scit is, quem adesse uideo, Cn. Lentulus Marcellinus; quorum fide, atque prasidio Siculi maxime nituntur, quod omnino Marællorum nomini tota illa provincia adiuncta est. hi sciunt, hoc no modo a me petitum esse, sed ita sepe, or ita uchementer esse petitum, ut aut caussa me bi suscipienda fuerit, aut officium necessitudinis repudian dum . sed quid ego his testibus utor? quasi res dubia, aus obscura sie. adsunt homines ex tota prouincia nobilisimi, qui prafentes uos orant atque obsecrant, indices, ut in acto re caussa sue deligendo nestru indiciu a suo indicio ne discrepet.omnium ciuitatu totius Sicilia legationes adsum, præter duas ciuitates : quarum duarum si adessent, duo cri mina uel maxima minuerentur, qua cum his ciuitatibus C. Verri communicata sunt. At enim cur a me potisimum hoc præsidium petinerum? si effet dubium, petissent a me prasidium, nec ne; dicerem, cur petissent:nunc uero, cum id ita perspicuum sit, ut oculis iudicare positis; nescio, cur hoc mihi detrimento effe debeat, si id mihi obijciatur, me potisimum esse delectum uerum id mihi non sumo, in dices, er hoc no modo in orazione mea non pono, sed ne in opinione quidem cuiusquam relinquo, me omnibus patro nis effe præpositum.non ita est; sed uniuscuiusque, temporis, ualetudinis, facultatis ad agedum, ducta ratio est mea fuit semper hac in hac re volumes, or sententia, quemuis ut hoc mallent, de ijs, qui effent idonei, suscipere, quam me; me ut mallent, quam neminem, Reliquum est, ia ut illud que H iiy

Te fortundry

inuiti (imis t

eos defendes,

defensos este

ouite neque

tur! CUT COY

habent in le

anary? (41

consultu e

es meritus

YESCHY US

rande cal

rum affut

fed ut per

Colum ide

do obscurn

quy umqu

lute sua con

hi delatio d

tur, que

utroquen

tantum id

Yem in me e

pertine cat

tibi Horten i

bus petit, wi

ullamuidia

inquit, ill w

impetrare;

ramus; cum hoc constet, Siculos a me petisse, ecquid hanc rem apud uos, animosq; uestros ualere oporteat, ecquid auctoritatis apud uos in suo iure repetudo socij populi R. supplices uestri habere debeant de quo quid ego plura com memorem ? quasi uero dubiu sit, quin tota lex de pecunijs repetu dis socioru caussa constituta sit. na ciuibus cu sunt erepta pecunia, civili fere actione, er privato iure repetun tur : hac lex socialy est : hoc ius nationum exterarum est : hanc habent arcem, minus aliquanto nunc quidem munitam, quam antea; uerumtamen, si qua reliqua spes est, qua sociorum animos consolari possit, ea tota in hac lege posita est. cuius legis non modo a populo R. sed etiam ab ul timis nationibus ia pride seueri custodes requirutur. quis igitur, est qui neget oportere eoru arbitratu lege agi, quo rum caussa lex sit constituta? Sicilia tota, si una noce loqueretur, boc diceret: quod auri, quod argenti, quod or namentorum in meis urbibus, sedibus, delubrus fuit, quod in unaquaque re beneficio senatus populiq; R.iuris habui, id mihi tu, C. Verres, eripuisti, atque abstulisti. quo nomine abs te sestertium millies ex lege repeto. si universa, un dixi, prouincia loqui posset, hac noce uteretur. quoniam id non poterat, harum rerum actorem, quod idoneum effe arbitrata est, ipsa delegit. in huiusmodi re quisquam tam impudens reperietur, qui ad alienam caussam innitis ijs, quorum negocium est, accedere, aut aspirare audeat? Si tibi, Q. Cacili, hoc Siculi dicerent; te non nouimus; nesci mus, qui sis; numquam te antea uidimus; sine nos per eu nostras foreunas defendere, cuius fides est nobis cognita: no ne id dicerent, quod cuiuis probare deberent? nunc hoc dicunt, utrumque se nosse, alterum se cupere defensorem ef

## IN. VERREM.

hane

cyuid

uli R.

dcom

cuniis

u sunt

repetun

um est: muni-

fpes eft,

odc lege

m ab ul

er. quis

gi, quo

Loce lo-

quod or

t, quod

habui,

nomi-

a, un

oniam

meste

m tam

5 45,

ut? Si

nesci

er en

1:10

· hoc

em ef

se fortundrum sudrum, alterum plane nolle. cur noline, etiam fi tacent, fatis dicunt . uerum non tacent . tumen his inuitissimis te offeres?tamen in aliena caussa loquere?tamen cos defendes, qui se ab omnibus desertos potius, quam abs te defensos esse malunt ? tamen his operam tuam pollicebere, qui te neque uelle sua caussa, nec, si cupias, posse arbitran tur? cur eoru fpem exiguam reliquarum fortunarum, qua habent in legis & indicij seueritate positam, ni extorquere conaris? cur te interponu inuitissimis ijs, quibus maxime lex consultu esse uult ? cur, de quibus in prouincia non optime es meritus, eos nunc plane fortunis omnibus conaris euerte re? cur ijs non modo persequendi iuris sui, sed etiam deploranda calamitatis adimis potestatem?nam, te actore, que eo rum affuturum putas, quos intelligis, non ut, per te alium, sed ut per aliquem te ipsum ulciscantur, laborare? At enim folum id est, ut me Siculi maxime uelint: alterum illud cre do obscurum est, a quo Verres minime se accusari uelit. ec quis umquam tam palam de honore, tam uchementer de sa lute sua contendit, qua ille, atque illius amici, ut ne hac mi hi delatio detur? funt multa, qua Verres in me effe arbitra tur, que scit in te, Q. Ceali, non esse : que cuius modi in utroque nostrum sunt, paullo post commemorabo: nunc tantum id dicam, quod tacitus tu mihi affentiare; nullam rem in me esse, quam ille contemnat; nullam in te, quam pertimescat . ita que magnus ille defensor, co amicus eius, tibi Hortensius suffragatur, me oppugnat : aperte ab iudici bus petit, ut tu mihi anteponare : & ait, hoc se honeste, sine ulla inuidia, ac sine ulla offensione contendere . non enim, inquit, illud peto, quod soleo, cum uehementius contendi, Empetrare: reus ut absoluatur, non peto: sed ut ab hoc po-

lum feaffi?

fam publican

confecting; o

doroumcid

fendere?cogn

dinactus es

accuset: ex q

ribi ipfe iftw

mum integr

enim, quoc

wita repolce

plura non o

se ad huc at

hoc dicere.

eis, sefe tam

negent, ext

ceffeeft. illi

o Sufficios

tare welle ar

ra, or that cilia literas

rumq; esse o

intelligo este

firmare non p

gratiam redif

jamliarem tu

cum th decede

delle, requi

potius, quam ab illo accusetur, id peto. da mihi hoc: con cede, quod facile est, quod honestum, quod non inuidiosum: quod cum dederis, sine ullo tuo periculo, sine infamia illud dederis, ut is absoluatur, cuius ego aussa laboro. or ait ide, ut aliquis metus adiuctus sit ad gratia, certos ef se in cosilio, quibus ostedi tabellas uelit : id esse perfacile: no enim singulos ferre sententias, sed universos costituere: cera tă unicuique tabellam dari cera legitima, non illa infami ac nefaria. atque is non tam propter Verrem laborat, quam quod eu minime res tota delectat uidet enim, si a pueris no bilibus, quos adhuc elusit, si a quadruplatoribus, quos non sine caussa cotepsit semper, ac pro nihilo putauit, accusadi uolutas ad uiros fortes, fectatosq; homines traslata sit, se in iudicijs dominari no posse.huic ego homini ia ante denucio si a me caussam hanc uos agi uolueritis, rationem illi defen dendi totam effe mutadam, or ita tamen mutandam, ut me liore, or honestiore condicione sit, quam qua ipse esse uult; ut imitetur homines eos, quos ipse uidit, aplissimos, L. Craf sum, or M. Antoniu, qui nihil se arbitrabantur ad iudicia caussasq; amicoru, præter fide, et ingeniu, afferre oportere. nihil erit, quod me agente arbitretur iudicium sine magno multoru periculo posse corrumpi.ego in hoc iudicio mihi si culorum caussam receptam, populi R. susceptam esse arbieror:ut mihi no unus homo improbus opprimendus sitzid quod Siculi petinerut, sed omnino omnis i probitas, id quod populus R. iam din flagitat, extinguenda, atque delenda sit. in quo ego quid eniti, aut quid efficere possim, malo in alio rum se relinquere, quam in oratione mea ponere. Tu uero, Cacili, quid potes? quo tempore, aut qua in re non modo speciem ceteris aliquod dedisti, sed tute tui pericu-

## IN. VERREM.

oc : con

widio.

infa-

aboro.

ertos ef

icile: no

ere: cerd

a infami

at, quam

puerisno

1405 NOW

accusadi

a sit, se in

denucio

illi defen

m, ut me

le unit;

L.Cra

iudicia

portere.

magno

mibi si

earbi-

s fit, id

l quod

in alio

14 We-

e 1018

rich.

lum fecisti? in mentem tibi non uenit, quid negotif sit, cauf fam publicam sustinere? uitam alterius totam explicare? at que eam non modo in animis iudicum, sed etiam in oculis, conspectuq; omnium exponere? sociorum salutem, commo da prouinciarum, uim legum, grauitatem iudiciorum de fendere?cognosce ex me, quonia hoc primum tempus discen di nactus es, quam multa effe oporteat in eo, qui alterum accuset: ex quibus si unum aliquo in te cognoueris, ego ia tibi ipse istuc, quod experis, mea uoluntate concedam. pri mum integritate, atque innocentiam singularem : nihil est enim, quod minus ferendum sit, quam rationem ab altero sitæ reposcere eum, qui non possit suæ reddere hic ego de te plura non dicam: unum illud credo omnes animaduertere, te ad huc ab millis, nifi a Siculis, potniffe cognosci: Siculos hoc dicere, cum eidem sint irati, cui tu te inimicum esse de cis, sefe tamen, te actore, ad indicium non affuturos. quare negent, ex me non audies: hos patere id suspicari, quod ne ceffe eft . illi quidem, ut eft hominum genus nimis acutum, o sufficiosum, non te ex Sicilia literas in Verrem deportare welle arbitrantur, fed, cum ifdem liter is illius prætura, & tua quastura consignata sit, asportare te uelle ex St cilia literas sospicantur. Deinde, accusatorem firmum, uerumq; effe opor tet. eum ego si te putem cupere effe, facile in intelligo esse non posse. nec ea dico, quæ si dicam, tamen in firmare non posi: te, ante quam de Sicilia decesseris, in gratiam redisse cum Verre: Potamonem , scribam , @ familiarem tuum, retentum effe a Verre in provincia, cum tu decederes : W. Cacilium, fratrem tuum, lectistimum, atque ornatisimum adolescentem, non modo non adeffe, neque tecum tuas iniurias persegui, sed effe cum

#### DIVINATIO 14m? non, 1 Verre . cum illo familiarissime , at que amicisime uiuere. THE O'huice funt hac, or alia in te falfi accufatoru figna permulta : qui og debuiftis. bus ego nunc non utor : hoc dico, te, si maxime cupias, tame in indiao (110 uerum accusatorem esse non posse. uideo enim permulta esse defen fut us e crimina, quorum tibi societas cum Verre eius modi est, uz dio posita sun ea in accusando attingere no audeas. Queritur sicilia tota C. Verrem ab aratoribus, cum frumentum sibi in cellam ourille, uti imperauisset, & cum esset eritia, modius HS I I, pro fru cum que to mento in modios singulos duodenos sestertios exegisse. ma ad mee el e di gnum crimen, ingens pecunia, furtum impudens, iniuria ligent, nobi non ferenda. ego hoc uno crimine illum condemnem, necef Etam, led feeft. eu, Caali, quid facies?urrum hoc tantum crimen præ propter 1t termittes, an obijcies? si obijcies; id ne alteri crimini dabis, fecerit: con quod eodem tempore in eadem prouincia eu ipfe fecisti? au tione dicim debis ita accufare alterum, ut, quo minus tute condemnare, impedium recufare non possis? si prætermittes; qualis erit ista tua ac-Int . Acui cusatio? que domestici periculi me tu, certisimi & maximi que tuam do criminis non modo suspicionem, uerum etiam mentionem militi, Ver ipsam pereimescat. Emptum est ex S. C. frumentum ab Si rit, cu fumm culis pratore verre, pro quo frumento pecunia omnia solu lequidem ta non est. graue est hoc crimen in Verrem, graue me agen eoreperian te, te accusante nullum. eras enim tu quastor: pecuniam dentur effe publicam tu tractabas : ex qua, etiam si cuperet prator, ta nulla modo men, ne qua deductio fieret, magna ex parte tua potestas consuetudo, erat. huius quoque igitur criminis, te accufante, mentio exercitatio . i nulla fiet. silebitur toto judicio de maximis, & notisimis il (er. nam cum lius furtis or iniurijs. mihi crede, Cacili, non potest in ac dique eloques cufando, socios uere defendere is, qui cum reo criminu socie hil dico de m cate coiun Etus est. Mancipes a ciuitatibus pro frumento pe neque fielles cuniam exegerunt . quid? hoc Verre prætore factum est so de me opinio

## IN. VERREM. 36

winere)

ulta: qui

ids, tame

multaelle

odi eft, w

sicilia tou

im cellan

I, profru

egisse.ma

ns, miuris

inem, nece

crimen pre

nini dabiy, fecifti šau

ndemnare

fatua ac-

r maxim

entionen

um ab Si

mnia (olu

e meden

pecunian

rator, #

potesta

mentio

ißimüit test in ac

inu socie

mento pe

um est o

lum? non, sed etiam quastore Cacilio . quid igitur? daturus es huic crimini, quod & potuisti prohibere ne fieret, er debuisti? an totum id relinques ? ergo id omnino Verres in judicio suo non audier, quod cum faciebat, quemadmodu defensurus effet, non reperiebat. atque ego hac, que in me dio posita sunt, commemoro: sunt alia magis occulta furta; qua ille, ut iftius credo animos, atque impetus retardaret, cum quastore suo benigni sime communicavie . hac tu scis ad me effe delata: que si uelim proferre, facile omnes intel ligent, nobis inter nos non modo noluntatem fuisse coniun Etam, sed ne prædam quidem adhuc esse divisam. Qua propter si tibi indicium postulabas dari, quod tecum una fecerit: concedo, si id lege permittitur. sin autem de accusa tione dicimus: concedas oportes ijs, qui nullo suo peccato impediuneur, quo minus alterius peccata demonstrare pof fint . Ac uide , quantum inter futurum sit inter meam , at que tuam accusationem. ego, etiam que tu sine Verre com missti, Verri crimini daturus sum, quod te non prohibue rit, cu summam ipse haberet potestate. tu contra, ne qua il le quidem fecit, obijcies, ne qua ex parte coniunctus cum eo reperiare. Quid illa, Cacilli? contemnenda ne tibi uidentur esse? sine quibus caussa sustineri, prasertim tanta, nulla modo potest. aliqua facultas agendi, aliqua dicendi consuetudo, aliqua in forro, iudicis, legibus aut ratio, aut exercitatio. intelligo, quam scopuloso, difficiliq; in loco uer ser. nam cum omnis arrogantia odiosa est, tum illa ingeni, aique eloquentia multo molestissima. quamobrem nihil dico de meo ingenio; neque est, quod possim dicere; neque si effet, dicerem. aut enim id mihi satis est, quod est de me opinionis , quidquid est : aut , si id parum est , ego

and fiego h

mtm affequ

longeth te do

tranquan

prederis, que

out omnes c

qui omne te

in his studi

forenjem, p

propittos,

atato reo, n

fed etiam to

qitatione p

(us futuri)

(it allatura

tamia cona

mee moro

ameo, quin

fensig; sund

Verum dig

hil cogitas

tione; Ioue

lem, fifier

edicere potue

Tum arbitrar

ipfam cduffa

micillud ne

O addicend

maius id commemorando facere non possum. de te, Cacili, Sam mehercule hoc extra hanc contentionem certamena; no Arum familiariter tecum loquar . tu ipfe quemadmodum existimes uide etiam atque etiam : & tu te collige : er, qui sis, & quid facere possis, considera. putas ne te posse de ma ximis, acerbissimisq; rebus, cum caussam sociorum, foreu nasa; prouincia, ius populi R. granitatem iudicij, legumas susceperis, tot res, tam graves, tam varias, voce, memoria, consilio, ingenio sustinere? putas ne te posse, que C. Verres in quastura, qua in legatione, qua in pratura, qua Roma, que in Italia, que in Achaia, Asia, Pamphiliaq; patrarit, ea quemadmodu locis, temporibusq; divifa fint, fic crimi nibus, er oratione distinguere? putas ne posse, id quod in eiusmodi reo maxime necessarium est, facere,ui, que ille li bidinose, qua nefaria, qua crudeliter fecerit, ea aque acer ba, er indigna uideantur esse ijs , qui audient , atque illis uisa sunt, qui senserunt? magna sunt ea, que dico.mihi cre de, noli hac contemnere dicenda, demonstranda, explican da sunt, omnia: caussa non solum exponenda, sed etiam gra uiter copioseq; agenda est : perficiendum est, si quid agere, aut perficere uis, ut homines te non solum audiant, nerum etiam libenter, studioseq; audiant.in quo si te multum natu ra adiuuaret; si optimis a pueritia disciplinis, atque artibus studuisses, or in hu elaborasses; si literas gracas Athenis, non Lilybæi, latinas Romæ, non in Sicilia didicisses:tamen esset magnum, tantam caussam, tam exspectatam & diligentia consequi, & memoria completti, & oratione expo nere, or noce, or niribus sustinere. Fortasse dices : quid?er go hac in te sunt omnia?utinam quidem effent: ueruntame us esse possent, magno studio mihi a pueritia est elaboratum

IN. VERREM. quod fi ego hac propter magnitudinem rerum, ac difficul mtem affequi no potui, qui in omni uita nihil aliud egi:qua longe tu te ab his rebus abesse arbitrare, quas non modo an tea numquam cogitafti, sed ne nunc quidem, cum in eas in grederis, qua, or quanta fint, suspicari potes? ego. qui, si cut omnes sciunt, in foro iudicijsq; ita uerfor, ut eiusdem atatu aut nemo, aut pauci plures caussas defenderint, coqui omne tempus, quod mihi ab amicorum negotijs datur, in his studies, laboribus q; consumam, quo paratior ad usum forensem, promptior q; esse possim; tame, ita deos mihi uelim propitios, ut, cum illius diei mihi uenit in mentem, quo die citato reo, mihi dicendum sit, non solum commoueor animo, fed etiam toto corpore perhorresco. iam nunc mente, co- cogitatione prospicio, que tum studia hominum, qui concurfus futuri fint, quantam exfectationem magnitudo iudicij sit allatura, quantam auditorem multitudinem C. Verrus in famia concitatura, quantam denique audientiam orationi meæ improbitas illius factura sit. quæ cum cogito, ia nunc simeo, quinam pro offensione hominum, qui illi inimici, in fensig; sunt, & exspectatione omnium, or magnitudine rerum dignum eloqui posim . zu horum nihil metuis , ni hil cogitas, nihil laboras: o, si quid ex uetere aliqua ora tione; Iouem ego Optimum Maximum, aut, Vellem, si fieri potuisset, iudices; aut aliquid einsmodi edicere potueri; præclare te paratum in iudicium uenturum arbitraris. ac, si nemo tibi responsurus esset, tamen ipsam caussam, ut ego arbitror, demonstrare non posses: nuc illud ne quidem cogitas, tibi cum homine diferti simo, Taddicendum paratissimo futurum esse certamen? quicum modo differendum, modo omni ratione pugnandum,

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

e, Cetil

meng; to

modum

1: 65, qui

offe de ma

um, forth

y, leguma

memoria

C. Verro

we Rome

d; patraria, t, sic crimi

id quodin

que ille li

æque deet

atqueilli mihicu

explican

tiam ord

id agere,

WEYWIT

tum nath

e artibu

thenis,

s:tamen

o dili

one expo

quider

untame

oratum

THE PO

educt at

aluenit

tis, eft to

enim Te

or para

le widea

sed un

mor , t

in dice

quiden

hoc fee

totum

det in

existim

aliquan

भा वार्

cundar

rius die

ille pri

biserui

quam po

in tanto

facultate

lienus mi

deo, nifi

certandumq; sit. cuius ego ingenium ita laudo, ut non per timescam; ita probo, ut me ab eo delectari facilius, quam decipi putem posse. mmquam ille me opprimet consilio, numquam ullo artificio peruertet: numquam ingenio me suo labefactare, atque infirmare conabitur: noui omnes ho minis petitiones, rationes q; dicendi : sape in iffdem, sape in contrarijs caußis uersati sumus.ita cotra me ille dicet, qua uis sit ingeniosus, ut non nullum etiam de suo genio iudicium fieri arbitretur . te uero , Cæcili , quemadmodum fit elusurus, quam omni ratione iactaturus, uidere iam uideor : quoties ille tibi potestatem optionem q; facturus sit,ut eligas uerum uelis; factum esse, nec ne; uerum esse, an fal sum : utrum dixeris, id contra te futurum . qui tibi aftus, qui error, que tenebre, dij immortales, erunt, homini me nime malo. quid, cum accusationis tua membra dividere coperit, or indigitis suis singulas caussa constituere? quid cum unumquodque transigere, expere, absoluere? ipse pro fecto metuere incipies , ne innocenti periculum facesseris. quid, cum commiserari, conqueri, cor ex illius inuidia deonerare aliquid, co in te traijære cæ perit ? commemorare quastoris cum prætore necessitudinem constitutam? morem maiorum? fortis religionem? poteris ne eius orationis subi re inuidia? uide modo, etiam atque etiam considera. mihi enim uidetur periculum fore, ne ille non modo uerbis te obruat, sed gestuipso, ac moeu corporis præstringat aciem ingenij tui, teq; ab institutis tuis, cogitationibusq; abducat . atque huiusce rei indicium iam continuo uideo futurum. si enim mihi hodie respondere ad hæc, quæ dico, po tueris; si ab isto libro, que tibi magister ludi nescio quis ex alienis orationibus compositum dedit, uerbo uno discesseris: pof-

IN. VERREM. ris: poffe te & illi quoque indicio non deeffe, & cauffe at que officio tuo satis facere arbitrabo. sin mecum in hac pro lusione nihil fueris, quem te in ipsa pugna eum acerrimo adversario fore putemus? Esto: ipse nihil est, nihil potest: at wenit paratus cum subscriptoribus exercitatis, or difer tis . est tamen hoc aliquid, tametsi non est satis. omnibus enim rebus is, qui princeps in agendo est, ornatissimus, or paratissimus esse debet . uerumtamen L. Apuleium efse uideo proximum subscriptorem, hominem non ætate, sed usu forensi atque exercitatione tironem. deinde, ut opi nor, habet Allienum, hunc tamen a subsellis: qui quid in dicendo possit, numquam satis attendi: in clamando quidem uideo en effe bene robust u, asque exercitatum. in hoc spes tue funt omnes. hic, situeris actor constitutus, totum iudiaum sustinebie. ac ne is quidem tantum contendet in dicendo, quantum potest; sed consulet laudi, co existimationi tua, & ex eo, quod ipse potest in dicendo, aliquantum remittet, ut tu tamen aliquid effe nideare. ut in auctoribus Gracis fieri uidemus; [ape illum, qui est fecundarum, aut tertiarum partium, cu poffit aliquato clarius dicere, quam ipfe primarum, multum fummittere, ut ille princeps quammaxime excellat: sic faciet Allienus: ti bi serviet : tibi lenocinabitur : minus aliquanto contendet, quam potest, iam hoc considerate, cuius modi accusatores in tanto iudicio simus habituri, cum & ipse Allienus ex ea facultate, si quam habet, aliquantum detracturus sie, & Cealius tum denique se aliquid futurum putet, si Allienus minus uehemens fuerie, & sibi primas in dicendo partes concesserit. quartum quem sit habiturus, non uideo, nisi quem forte ex illo grege oratorum, qui subscripcio

t non per

is, quan

confilio,

ngeniome

i omnes no

em, spein

e dicet, qui

genio judi.

modum

ere idm vi

turus film

este, an fa

hi tibi estu. homini m

ra dividere

tuere quio

resiple pro

facesseris,

ruidia de.

memorate

m? moren

ionis [ubi

era. mi

uerbisu

at acien

q; abdu.

eo futua

dico, po

quis ex liscesses

pof-

mark,

12, 419

ri folere

utrum.

20,101

QUOD

potet

zibi C

77105

id que

tur,

1716:1

THEY

ne, es

classe

omnium

DETALLET

obijcere questos

nem sibi postularunt, cui cumque uos delationem dediffetis. ex quibus alienisimis hominibus ita paratus uenis, ut tibi hospes aliquis sit recipiendus. quibus ego non sum tantum honorem habiturus, ut ad ea, qua dixerine, certo loco, aut singulatim unicuique respondea. sic breuiter, quoniam non confulto, sed casu in corum mentionem incidi, quast prateriens satisfaciam universis. tunta ne uobis inopia uideos effe amicorum, ut mihi non ex his, quos mecum adduxerim, sed de populo subscriptor addatur? uobis autem tanta inopia reorum est, ut mihi caussam præripere cone mini potius, quam aliquos a columna Menia uestri ordinis reos reperiatis? Custodem, inquit, Tullio me apponite. quid? mihi quam multis custodibus opus erit, si te semel ad meas causas admisero? qui, non solum ne quid enuncies, sed etiam ne quid auferas, custodiendus sis. sed de isto custode toto sic nobis breuisime respondebo: numquam ef fe hos tales uiros commiffuros, ut ad cauffam tantam, a me susceptum, mihi creditum, quisquam subscriptor, me inuito, aspirare posit: etenim fides mea custodem repudiat, diligentia speculatorem reformidat. Verum ut ad te, Cæ cili, redeam quam multa te deficiant, uides: quam multa fint in te, te quereus noces in accufatore suo cupiat effe, pro fecto iam intelligis . quid ad hac dici potest?non enim qua ro, quid en dicturus sis. nideo, mihi non te, sed hunc librum effe responsurum, quem monitor tuus hic tenet. qui si recte monere wolet, sua debit tibi, ut hinc discedas, ne que mihi uerbum ullum respondeas. quid enim dices? an id, quod dictitas, iniuriam tibi fecisse verre? arbitror : neque enim esse uerisimile, cum omnibus Siculis faceret iniurias, te illi unum eximium, cai consuleres, fuisse. sed

Tetig.

4t tibi

ntum

low,

oniam

,quali

pid ui-

mad-

dutem

re come

ordinis

conite.

e semul

enunldeisto

idm e

, ame

uin-

diat.

, Ca

e, pro

que

lia

ret.

ds,

ces ?

or :

eree

fed

66

ceteri Siculi ultorem fuarum iniuriarum inuenerunt : tu, dum tuas iniurias per te ; id quod non potes , persequi conaris, id agis, ut ceterorum quoque iniuria fint impunita, atque inulta. O hoc te praterit, non id solum specta ri folere, qui debeat, sed etia illud, qui possit ulcisci; m quo utrumque sit, eum superiorem esse; in quo alterum, in eo, non quid is uelit, sed quid facere possit, quari solere. Quod si ei potisimum censes permitti oportere accusandi potestatem, cui maximam C. Verres iniuriam fecerit: utru tandem censes hos indices gravius ferre oportere, te ab illo effe lasum, an provinciam Siciliam effe uexatam, ac perditam? opinor, concedis, multo hoc effe grauius, & ab omnibus ferri grauius oportere. concede igitur, ut tibi an reponatur in accusando provincia.nam provincia accusat, cu is agit caussam, quem sibi illa defensorem sui iuris, ulto rem iniuriarum, actorem totius caussa adoptauit. At cam tibi C. Verres fecit iniuriam, qua ceterorum quoque animos posset alieno incommodo commouere . Minime. nam id quoque ad rem pertinere arbitror, qualis iniuria dicaeur, que caussa inimicitiarum proferatur. cognoscite ex me : nam iste eam profecto, nisi plane nihil sapit, numquam proferet. Agonis est quædam Lylibætana, liberta Veneris Erycinæ, que mulier ante hunc questorem copiosa pla ne, & locuples fuit. ab hac præfectus Antonij quidam symphoniacos seruos abducebat per iniuriam, quibus se in classe uti uelle dicebat. tum illa, ut mos in Sicilia. est omnium Venereorum, & eorum, qui a Venere se liberauerunt, ut præfecto illi religionem Veneris nomenas obigeret, dixit & se, or omnia sua Veneris effe. ut hoc quastori Cacilio, uiro optimo, er homini aquisimo, nun 4

darum

fitudin

etenim

eas fer

METO 1

tu ini

in di

lands

men,

line

iniur

HITHP

rebus

12,91

rem a

reperin

inveen

mero

riam |

ciatum est ; nocari ad se Agonidem inbet ; indicium dat sta eim, si pareret eamse, co sua Veneris effe dixise. iudicant recuperatores id, quod necesse erat. neque enim erat cuiquam dubium, quin illa dixisset. iste in possessionem bonorum mulieris mutit : ipfam V eneri in feruitutem adiudicat: deinde bona uendit: pecuniam redigit. ita, dum pau ca mancipia V eneris nomine Agonis, ac religione retinere nule, foreunas omnes, libereatemq; suam istius iniuria per didie. Lilybaum. Verres uenie postea. rem cognoscie: fa-Etum improbat : cogit quaftorem suum pecuniam, quam ex Agonidis bonis redegisset, eam mulieri omnem adnumerare, or reddere est adhuc, id quod uos omnes admirari uideo, no Verres, sed Q Mucius . quid enim facere poruit elegatius ad hominum existimationem, aquius ad leuada mulieris calamicatem, uehementius ad quastoris libidinem coercendam? summe hac omnia mihi uidentur esse laudan da, sed repente e uestigio ex homine, tamquam aliquo Cir cao poculo, factus est verres: redit ad se, atque ad mores suos:nam ex illa pecunia magnam partem ad se auertit: mulieri reddidit, quantulum uisum est. Hic tu si lasum te a Verre esse dices, patiar, & concedam: si iniuriam tibi fa Etam querery, defendam, & negabo. Deinde, de iniuria, quæ eibi facta sie, neminem nostrum grauiorem uindicem effe oportet, quam te ipfum, cui facta dicitur. si tu cum illo postea in gratiam redisti; si domi illius aliquoties fuifti; frille apud te postea coenauit:utrum, te perfidiosum, an pranaricatore existimari manistuideo esse necesse alterutrum. fed ego tecum in eo non pugnabo, quo minus, utris uelis, eligas. Quid, si ne iniuria quidem, qua tibi ab illo facta sit, caussa remanet? quid habes, quod possis dicere,

fa

di-

Yde

1,077

ad-

pau

mere

d per

1 14-

quam

dnu-

nirari

potuit

linem

udan

o Cit

pores

rtit:

m te

bi fa

iniu-

uin-

fith

oties

um,

alte-

ur 14

illo

ery

67

quamobrem non modo mihi, sed cuiquam anteponare? ni si forte illud, quod dicturum te effe dudio : quaftorem illius fuisse. que caussa grauis effet, si certares mecum, uter nostrum illi amicior esse deberet : in contentione suscipiendarum inimicitiarum ridiculum est putare, caussam neces situdinis ad inferedum periculum iustam uideri oportere. etenim si plurimas a tuo pratore iniurias accepisses; tamen, eas ferendo, maiorem laudem, quam ulciscendo merere : cu uero nullum illius in uita rectius factum sit, qua id, quod en iniuriam appellas; hi statuent, hanc caussam, quam ne in alio quidem probarent, in te instam ad necessitudine uio landam uideri? qui si summă iniuriam ab illo accepististamen, quoniam quastor eius fuisti, non pores eum sine ulla uituperatione accusare. si uero nulla tibi facta est iniuria: sine scelere eu accusare non potes. quare, cu incertum sit de iniuria; quemqua esse horum putas, qui non malie te sine uituperatione, quam cum scelere discedere? At uide, quid differat inter meam opinionem, ac tuam.tu cum omnibus rebus inferior sis, hac una re te mihi anteferri putas oporte re, quod quaftor illius fueris ego, si superior ceteris rebus esses, te hac unam ob caussam accusatorem repudiari puta re oportere. sic enim a maioribus nostris accepimus, prato rem quaftori suo parentis loco esse oportere, nullam neque iustiorem, neque grauiorem caussam necessitudinis posse reperiri, quam coniun etionem soreis, quam prouincia, qua offici, quam publica muneris societatem. quamobrem si iure eum possis accusare, tament, cum is tibi parentis numero fuisset, id pie facere non posses. cum uero neque iniu riam acceperis, & pratori tuo periculum crees : fatearis, necesse est, te illi iniustu impium'q; bellum inferre conari. in

exligit

TOM Cas

mum!

gitur e

wien,

rum,

dr. A

um d

deren

CAN

fuer!

optin

clarif

quos

M.S

gisan

mount

reperti

minem

eorum.

hoctim

etenim ifta quastura ad eam rem ualet, ut elaborandum tibi in ratione reddenda sit, quamobrem, eum, cui quastor fueris, accuses; non ut ob eam ipsam caussam postulandu sit, ut tibi potissimu accusatio detur neque fere umqua uenit in contentione de accusando qui quastor fuisset, quin repudiaretur. itaque neque L. Philoni in C. Seruilium no minis deferendi potestas est data, neque M. Aurelio Scauro in L. Flaccum, neque Cn. Pompeio in T. Albutium : quorum nemo propter indignitatem repudiatus est, sed ne libi do uiolanda necessitudinis auctoritate indicum coprobare tur . atque ille ita cum C. Iulio contendit, ut tu mecum. quaftor enim Albuty fuerat, ut tu Verrig. Iulius hoc fecum auctoritatis ad accusandum afferebat, quod, ut hoc tempore nos ab siculis, sic tum ille ab sardis rogatus ad caussam accesserat semper hæc caussa plurimum ualuie : seper hac ratio accusandi fuit honestissima, pro socijs, pro salute provincia, pro exterarum nationum commodis inimicitias suscipere, ad periculum accedere, opera studiu, la borem interponere. etenim si probabilis est eorum caussa, qui iniurias suas persequi nolune, qua in re dolori suo, no reip. commodis seruiunt: quanto illa caussa honestior, quæ no solum probabilis uideri, sed etia grata esse debet, nulla prinatim accepta iniuria, socioru atq; amicoru populi R. dolore atque iniurijs comoueri? nuper cum in P. Gabiniu uir fortissimus & innocentissimus L. Piso delatione nomi nu postularet, or contra Q. Cacilius peteret, isq: se ueteres inimicitias, iam diu susceptas, persequi diceret: cum au-Moritas, & dignitas Pisonis nalebat plurimu tu illa erat caussa iustissima, quod en sibi Achai patronn adoptarant. ecenim cu lex ipsa de pecunijs repetundis sociorum, atque

ntia

estor

dan-

nqua

quin

m 7.0

cauro

ne libi

robare

cum.

oc fea

at hoc

us ad

luit:

, pro

inia

ű, la

sta,

que

iR.

niu

mi

res

68

emicorum populi R. caussa coparata sit; iniquum est, non en legis indicija; actore idonen maxime putari, que actorem caussa sua socij, defensorem'q; fortunarum suaru potis simum effe uoluerut. an quod ad commemorandu est honestius, id ad probandu non multo uideri debet aquius ? utra gitur est spledidior, utra illustrior commemoratio: Accusa ui eu, cui questor fuera, quicu me sors consuetudoq; maio rum, quicu me deorum hominumq; iudiciu coniunxerat: an, Accufaui rogatu sociorum atque amicorum , delectus sum ab universa provincia, qui eius iura formnasq; defen derem? dubitare quifquam potest, quin honefitus sit, eorum caussa, apud quos quastor fueris, qua eum, cuius quastor fueris, accufare? Clari ßimi uiri nostræ ciuitatis, temporibus optimis, hoc sibi amplissimum pulcherrimug; ducebant, ab hospitibus clientibus q; suis, ab exteris nationib. qua in ami citiam populi R. ditionema; effent iniurias propulfare, co rumq; fortunas defendere.M. Catonem illum sapientem, clarifimum uirum, & prudentisimum, cum multis gra mes inimicitias gesisse accepimus propter Hispanoru, apud quos consul fuerat, iniurias. nuper Cn. Domitium scimus M. Silano diem dixisse propter unius hominis Egritomari, paterni amici, atque hospitis, iniurias. neque enim ma gis animos hominum nocentium res umquam ulla commouit, quam hac maiorum consuetudo longo internallo repertita, atque relata. Sociorum querimonia delata ad ho minem non inertisimum : susceptæ ab eo, qui uidebatur corum fortunas fide, diligentiaq; sua posse defendere. hoc timent homines hoc laborant : hoc institui, atque adeo institutum referri, ac renouari moleste ferunt . putant fore, mi, si paulatim hac consuetudo serpere, ac prodire cape-214

# DIVINATIO

fueris, mulat

neque, ut all

liqui temports

Sam levere, no

THM, habet ex

parpisime Ha

ornamentis T

R. quos ut 1

sicuperare p

bet honorem

nobis haben

wigilyig; co

ac diligenti

populum R

offen um,

mlecta, li

pter, iudia

lime pollem

diligentia, c

antepo nerit

populus R.

acculatione

placere arbi

rit, per homines honestisimos, uirosq; fortissimos, non imperitos adolescentulos, aut illius modi quadruplatores, le ges iudiciag; administreneur. cuius cosuceudinis, arque instituti patres maioresq; nostros non ponitebat, tum, cum P. Lentulus, is, qui princeps sendeus fuit, accusabat M. Aquil liu, subscriptore C. Rutilio Rufo; aut cum P. Africanus, ho mo uirtute, fortuna, gloria, rebus gestis amplissimus, posted qua bis conful, & cenfor fuerat, L. Cottam in indicin noca bat.iure tum florebat populi R. nomen:iure auctoritas huius imperij, ciuitatis q; maiestas grauis habebatur. nemo mi rabatur in Africano illo, quod in me nunc, homine paruis opibus, ac facultatibus pradito, simulant fese mirari: cum moleste ferat, Quid sibi iste uult? accusatorem ne se existima ri, qui antea defendere consueuerat?nunc prasertim, ea ia ætate, cum ædilitatem petat. ego uero ætatis non modo meæ, sed multo etiam superioris, & honoris amplissimi puto ef se, or accusare improbos, or miseros calamitososq; defen dere. er profecto aut hoc remedium est agrota, ac prope desperata reip. iudicijsq; corruptis, ac contaminatis pauco rum uitio, ac turpitudine, homines ad legum defensione, iudiciorum'q; auctoritatem quam honestissimos, & integerrimos, diligenti simos q; accedere: aut, sine hoc quidem prodesse poterit, profecto nulla umquam medicina his tot incommodis reperietur . nulla salus reip. maior est , quam cos, qui alterum accufant, non minus de laude, de honere, de fama sua, quam illos, qui accusantur, de capite, ac fortunis suis pertimescere. itaque semper ij diligentissime, laboriosissimeq; accusarunt, qui se ipsos in discrimen existi mationis uenire arbitrati sunt. Quamobrem hoc statuere, indices, debetis, Q. Caciliu, de quo nulla umquam opinio

### VERREM. IN. fuerie, mullay; in hoc ip so indicio exspectatio fueura sit, qui non neque, ut ante collectam famam conseruet, neque, uti re res, le ue inliqui temporis frem confirmet, laborat, non nimis hanc cauf um P. sam seuere, non nimis accurate, non nimis diligenter actu Aquil rum . habet enim nihil, quod in offensione deperdat, ut eurpißime flagitiosißime'q; discedat : nibil de suis neteribus nus, ho pofted ornamentis requiret. a nobis multos obsides habet populus R. quos ut incolumes conservare, tueri, confirmare, ac N Hoca recuperare posimus, omni ratione erit dimicandum. ha las his bet honorem, quem petimus : habet spem, quam propositam emo mi nobis habemus : habet existimationem multo sudore, labore, parkis uigilijsq; collectă: ut, si in hac caussa nostrum officium, i: cum ac diligentiam probauerimus, hac, que dixi, retinere per xistima populum R. incolumia, ac falua possimus: sin tantulum , edia offensum, titubatumq; st, ut ea, que singulatim ac diu o mee, collecta, sunt, uno tempore universa perdamus. Quapro nuto es peer , iudices , uestrum est , deligere quem existimetis facil defen lime posse magnitudinem caussa, ac iudicij sustinere fide, prope diligentia, consilio, auctoritate. uos, si mihi Q. Cacilium auco anteposueritis? ego me dignitate superatum non arbitrabor; ione, populus R. ne tum honestam, tum seueram, diligentem'q; · inaccusationem neque uobis placuisse, neque ordini uestro aidem placere arbitretur, prouidete. vis tot Mam one ite, de ime, existi vere, inio



IN. C. VERREM

ORATIO V.

VOD erat optandum maxime, iudices, Er quod unum ad inuidiam uestri ordinis, imfamiam'q; iudicior u sedandam ma xime pertinebat, id non humano consilio, sed prope diuinitus datum, at'q; oblatum ribitemqi per j cium potins i

fator reo defut) dices, cum much ele (nat, quas

amicorum Aus

move tank with

untopere perti

africtatio do

dinis, quibus

mouet; quat

pore mihi, u

nationibus,

natur . qui il

fis folis facis

id multis fatis

uiolari, nihil

mis poßit. qu

effet obscurus

felliffet : wer

cum in credit

Etaeft, nam

in secorrum

tui q; omnibus

cum primum re

ac dinturna flag

eempu dienum inquirendi pere

in majoria as

nobis summo reip. tempore uidetur inueterauit enim ia opi nio, perniciosa reip uobisq; periculosa, quæ non modo Ro ma, sed er apud exteras nationes omnium sermone percre buit, his iudicijs, quæ nunc sint, pecuniosum hominem qua uis sit nocens, neminem posse danari. nunc in ipso discrimi ne ordinis iudiciorumq; uestrorum, cum sint parati qui con cionibus et legibus hanc inuidiam senatus inflammare cone eur, reus in iudicium adductus est C. Verres, homo uita, at que factis, omnium ia opinione, damnatus, pecuniæ magni endine, sua spe, ac prædicatione absolutus. Hinc ego caus sa, indices, cum summa noluntate, & exspectatione popu li R. actor accessi; non ut augerem inuidiam ordinu; sed ut infamia communi succurrerem.adduxi enim hominem,in quo reconciliare existimationem iudiciorum amissam, redi re in gratiam cum populo R. satisfacere exteris nationibus possetis, depeculatorem arary, uexatorem Asia, atque Pam phylia, pradonem iuris urbani, labem atque perniciem proumcia sicilia. de quo si nos seuere, religiose'q; indicane ritis: auctoritas ea, que in nobis remanere debet, hærebit . sin istius ingentes divitia indiciorum religionem ue-

### IN. VERREM. ritatemq; perfregerint : ego hoc tamen affequar, ut iudicium potius reip. quam aut reus indicibus, aut accufator reo defuisse uideatur . equidem , ut de me confitear,iu dices, cum multa mihi a C. Verre insidia terra mariq; fa-Eta sint, quas partim mea diligentia deuitarim, partim ime, indian amicorum studio, officioq; repulerim; numquam tamen uestri ordi neque tantum periculum mihi adire uisus sum, neque edandamni tantopere pertimui, ut nuc in ipfo iudicio. neque tantu me dno confi exfectatio accufationis mea, concursusq; tanta multituarq; oblation dinis, quibus ego rebus nehementisime perturbor, comit enimian mouet; quantum istius insidia nefaria, quas uno temion moders pore mihi, uobis, M'. Glabrioni pratori, focis, exteris mone percu nationibus, ordini, nomini denique senatorio facere coominem qui natur . qui ita dictitat, is effe metuendum, qui, quod ip ipso discrimi Is folis facis effet, surripuissent; se tantum rapuisse, ue ratiquica id multis satis effe posit; nihil effe tam sanctum, quod non nmare con uiolari, nihil tam munitum, quod non expugnari pecumo uita, a mis posit. quod si, quam audax est a conandum, tam nie magn effet obscurus in agendo: fortasse aliqua in re quando feac ego can fellisset: uerum hoc adhuc percommode cadit, quod tione popul cum in credibili eius audacia singularis siultitia coniunlinis; sedu Eta eft . nam ut apertus in corripiendis pecuniis fuit, sic ominem, in in spe corrumpendi indicij perspicua sua consilia, cona-Mam, red zus q; omnibus fecit. femel dit fe in uita pertimuisse, tum, ationibu cum primum reus a me factus sit: quod, cum e provincia tque Pan recens effet, inuidiaq; & infamia non recenti, fed wetere pernicien ac diuturna flagaret, tum ad indicium corrumpendum indican zempus alienum offenderez. itaque cum ego diem in Sicilia et, hares inquirendi perexiguam postulauissem, inuenit iste qui sibi THE WAS in Achaiam biduo breniorem diem postularet : non ut die

### DIVINATIO andas facile p conficeret diligentia, co industria sua, quod ego meo labo perficere poffs re, or nigilys confecutus fum : etenim ille Achaicus inqui possum unum sitor ne Brundisium quidem peruenit : ego Siciliam totam ne indicium inc quinquaginta diebus sicobi, ut omnium populorum, pri um rationem uatoruma; literas, iniuriasa; cognoscerem ue perspicuu cui dout nullam uis effe possie, hominem ab isto quasien effe non qui reum quadest ingent fuum adduceret, fed qui meum tempus obfideret nuc homo opis, que ist audicissimus, arque amentisimus hoc cogitat: intelligit me midem omniv ita paratum, atque instructum in indicium uenire, ut no parte po Sie de modo in auribus uestrus sed in oculis omnium sua furta, at miniasy; pr que flagitia defixurus sim : uidet senatores multos esse testes quid alived he audacia sua: uider multos equites R. frequentes praterea ci tore no pech ues, atque socios, quibus ipse insignes iniurias fecerit: ui det etiam tot graves ab amicissimis civitatibus legationes lem? de ertu cum publicis auctoritatibus, ac testimony convenisse. a situdinem. que cum ita sint ; usque eo de omnibus bonis male existifuit Afia toti mat; usque eo senatoria indicia perdita profligata q; eseas domos, se arbieraeur? ut hoc palam dictitet, non sine caussa se cu cum in Cn. D pidum pecuniæ fuisse, quoniam tantum in pecunia prasi wanit, or in dium experiatur effe : fefe , id quod difficillimum fuerit , E pro qual tempus ipsum emissa iudici sui, quo cetera facilius emere duxit, or in posset, ut, quonia criminum um subterfugere millo modo oppugnauit, poterat, procellam temporus deuitares, quod si non modo in crarum fuit. caussa, uerum in aliquo honesto prasidio, aut in alicuius elo sure dicendo quentia aut gratia stem aliquam collocasset: profecto non instituta addie hac omnia colligeret, at que aucuparetur; non usque eo de Yum Juorum of spiceree, contemneretg; ordinem fenatorium, ut arbitratu o indicid in pr eius diligeretur ex senatu qui reus fieret, qui, dum hic; wexauit, ac per qua opus essent, compararet, caussam interea ante eum di nwla mode pol ceret . quibus ego rebus quid ifte fperet; & quo animu m in Reso Pratores



### ACTIO. PRIMA Homineme eur . hoc prætore Siculi neque suas leges, neque nostra S.C. rit, quin fac neque communia tura tenuerunt. tantum qui que habet in Sicilia, quantum hominis auarisimi, & libidinosissimi ut mibi mag b tere, quam aut imprudentiam subierfugit, aut satietati superfuit nulla enim mihi wio res per triennium, nisi ad nutum istius, iudicata est : nulla res cuiusquam tam patrita, atque auita fuit, que non ab wently coomo imperio istius, abiudicarecur. innumerabiles pecunia ex MICHM YECOS aratorum bonis nouo nefariog instituto coacta: foci fidelis acperditus, fimi in hostium numero existimati: ciues Romani seruilem chius eloque in modum cruciati, & necati: homines nocentisimi protate chin qu pter pecuniam iudicio liberati, onestissimi, atque integerconfidere. rimi, absentes rei facti, indicta caussa damnati, & eiecti: sime: propo portus munitissimi, maxima tutissimaq; urbes piratis, pra rogantium, donibusq; patefacta: nauta, militesq; Siculorum, focij no biles funt; qu stri, atque amici fame necati: elasses optima, atque opor prasidio con tunisima cum magna ignominia populi R. amissa, & netur.quan perdita. idem iste prator monumenta antiquissima partim tur, breuiter regum locupletissimorum, que illi ornamento urbibus efad eo costieus se noluerunt, partim etiam nostrorum imperatorum, reductedem qua nictores cinitatibus Siculis aut dederunt, aut reddide man it in co runt, spoliauit, nudauitq; omnia. neque hoc folum in sta indices reies zuis publicis, ornamentisq; fecit: sed etiam delubra omnia, quod er in sanctissimu religionibus consecrata, de peculatus : est deum reijciendis iu denique nullum siculis, qui ei paullo magis affabre, aeque Wicerat; remu antiquo artificio factus uideretur, reliquit. In stupris ne bebat: libelli n ro, & flagitis nefarias eius libidines commemorare, pudo nibus erant om re deterreor: simul illorum calamitatem commemorando des widebaneur augere nolo, quibus liberos, coniugesq; suas integras ab diacri, atque la istius petulantia conservare non licitum est . At enim hac modo populo B ita comissa sunt ab isto, ut non cognita sint ab omnibus. BUT , WE duter



### DIVINATIO deminal W sularibus factus, eadem illa uetera consilia pecunia maiore eft factus repetuntur, ea edem'q; uestræ famæ fortunisq; omnium in omnes Sia sidia per eosdem hommes comparantur. qua res primo,iu MO LITTE dices, percinui nobu argumento, iudicioq; patefacta est: onfile de post aperto suspicionis introitu ad omnia intima istorum co non exiti silia sine ullo errore peruenimus. nam ut Hortensius, con unius pot sul designatus, domum reducebatur e campo, cum maxima frequentia, a multitudine; fit obuiam casu ei multituindices, w dini C. Curio . quem ego hominem honoris potius, quam quiquei consumelia caussa nominatum uolo. etenim ea dicam, que mon terre ille si commemorari noluisset, non tanto in conuentu, tam absoluto aperce, palamq; dixisset : quæ tamen a me pedetentim, can molestw req; dicentur, ut amicitia nostra, er dignitatis illius habi hominis ta ratio esse intelligatur. Videt ad ipsum forniæm Fabiabam dis num in turba Verrem : appellat hominem, & ei uoce ma lorem w xima uictoriam gratulatur : ipsi Hortensio, qui consulerat lisipfiso factus, propinquis necessarija; eius, qui eum aderant, uer Metello bum nullum facit : cum hoc consistit , hunc amplexatur , nunaath hunc iubet sine cura esse . renuncio, inquit, tibi, te hodier ut u quoi nis comitiis esse absolutum. quod cum tam multi homines lane ne h honestissimi audissent, statim ad me defertur, immo uetantoper ro, ut quisque me uiderat, narrabat. alijs illud indignum bam: ut alijs ridiculum uidebatur , ridiculum ijs , qui istius caufcomperi sam in testium fide, in criminum ratione, in iudicum poaliensia testate, non in comitijs consularibus positam arbitrabanhisqualiz eur : indignum ijs, qui altius perspiciebant, co hanc gra Tum meor zulationem ad indicium corrumpendum spectare arbitraadistumu bantur . etenim sic ratiocinabantur , sic honestissimi home auffa debe nes inter se, er mecum loquebantur, aperte jam er perdemonstra spicue mulla esse indicia: qui reus pridie iam ipse se condem istum, 9 natum

### IN. VERREM. unid major demnatum putabat, is, postea quam defensor eius consul ; omnium eft factus, absoluitur. Quid igitur? quod tota Sialia, quod res prima omnes Siculi, omnes negotiatores, omnes publica prinalatefacta d tag; litera Roma sunt, nihil ne id ualebit? nihil, inuito ma istorum consule designato. Quid iudices? non crimina, non testes, ortensus, a non existimationem populi R. sequentur? non: omnia in , cum mai unius potestate, ac moderatione nertentur. Vere loquar, a su ei mulio iudices uehementer me hac res commouebat, optimos enim potius, que quisque ita loquebatur : ifte quidem tibi eripietur, sed nos nea dicamou non tenebimus iudicia diunus . etenim quis poterit, Verre absoluto, de transferendu iudicijs recusare? erat omnibus conventu in edetentim. i molest um: neque cos tam istius perditi subita latitia, quam tatis illius ha hominis amplissimi noua gratulatio commouebat. Cupierniam Fabil bam disinulare, me id moleste ferre: cupiebam animi do et woce m lorem uultu tegere, Or ta citurnitate calare. ecce autem il rui consula lis ipsis diebus, cum prætores designati sortirentur, er M. n aderant, u Metello obtigisset, ut is de pecunis repetundis quæreret, amplexatu nunciatur mihi, tantam isti gratulationem esse factam, ibi, te hodi ut u quoque domum mitteret, qui uxori sua minairent. alti homin Sane ne hac quidem res mihi placebat : neque tumen, quid tantopere in hac forte metuendum mihi effet, intellige-, immo W bam : unum illud ex hominibus certu, ex quibus omnia ud indigm istius car comperi, reperiebam, fiscos complures cum pecunia Siciliensi a quodam senatore ad equitem R. esse translato: ex udicum his quasi X fiscos ad senatorem illum relictos esse comitioerbieraba rum meorum nomine: divisores omnium tribuum noctu o hancy ad istum uocatos. ex quibus quidam, qui se omnia mea re arbiti caussa debere arbitrabatur, eadem illa nocte ad me uenit: isimi hom demonstrat, qua iste oratione usus esset : commemorasse im or po istum, quam liberaliter eos tractasset, & iam antea, e fe condu MATHT.

### ACTIO. PRIMA sum ipfe praturam petiffes, or proximis confularibus, pra beratile! torijsq; comitijs: deinde effe pollicitum quantum uellent fil aliga, peanie, si me ædilitate deieassent : hic alios negasse andedies, hec re; alios respondisse, non putare perfici posse: inuentum व्यव्याम १ tamen effe fortem amicum, ex eadem familia, Q. Verrem pratorem Romilia, ex optima diniforum discaplina, paeris istius di M. Metell fapulu, aeque amicu, qui, HS quingetis millibus depositis, no folum, id se perfecturum polliceretur: & fuisse tamen nonnullos attendite ! qui se una facturos esse dicerent: que cum ita essent: sane modi, ut beneuolo animo me, ut magnopere cauerem, pramoneme tacitu bat. Solicitabar rebus maximu uno, atque eo perexiguo reip.ext tempore. urgebant comitia: his ipsis oppugnabar grandi tim, qui pecunia. instabat indicium: ei quoque negotio fisci silignatus cilienses minabantur. agere, que ad iudicium pertine-Metellus bant, libere, comitiorum metu deterrebar: petitioni toto confulen animo servire, propter iudicium non licebat. minari deni obtinere que divisoribus, rationon erat, propterea quod eos intelli Verrine gere uidebam, me hoc iudicio districtum, atque obligatu Quidest futurum. atque hoc ipfo tempore Siculis desunciatum effe eft, teftes, audio, primum ab Hortensio, domum ad illum ut uenirent: Etos, non Siculo sane in eo liberos fuisse; qui, quamobrem accersemetu, go rentur, cum intelligerent, non uenissent . intered comitid mine int nostra, quorum iste se, ut ceterorum hoc anno comicioditiffinu rum, dominum effe arbitrabatur, haberi coepta funt curcedis, es fare ifte, homo potens, cum filio blando, er gratiofo cir-Vat, ueru e cum eribus: paternos amicos, hoc est divisores, appellare omnes, er conuenire. quod cu effet intellectu, er animad le non fato intern faction uersu, fecit animo libetisimo populus R.ut, cuius divitie me de fide deducere non pouissent, ne einsdem pecunis de this wolar honore deijærer. postea quam illa petitionu magna cura li tem in que Mi exili

IN. VERREM. ribus, pre beratus fum, animo co pi multo magis nacuo, ac foluto ne m we let hil aliud, nisi de iudicio, agere, & cogiture. reperio, iu affe ander dices, hac ab iftis confilia inita, er constituta, ut, quacun muentum que opus effet ratioe, res ita duceretur, ut apud M. Metellu 2. Verrem pratorem aufa diceretur: in eo effe hac commoda, primis ru istima M. Metellum annicisimum, deinde Hortensium consulem, us depolitic no folum, sed etiam Q. Metellum: qui quam isti sit amicus, n nonnulu attendite : dedit enim prarogatiuam sua uoluntatis eiufeffent: fou modi, ut isti pro prærogativis iam reddidisse uideatur. An pramone. me taciturum tantis de rebus existimauistis? er in tanto a perexigu reip.existimationisq; mea periculo cuiqua consulturu pobar grand tius, qua officio, or dignitati mea? Accersit alter conful de otto ficisia signatus Siculos ueniunt non nulli, propterea quod L. m pertine. Metellus effet prator in Sicilia : cum ijs ita loquitur, se etationi toto consulem esse, fracrem suum alterum Siciliam prouincia minarl den obtinere, alterum effe quasiturum de pecunijs repetundis: d eos intell Verrinenoæri posit, multis rationibus esse prouisum. e obligati Quid est, que so, Metelle indicium corrumpere, si hoc non istum elle est, testes, prasertim Siculos, timidos homines, or affliuenirent: Etos, non solum auctoritate deterrere, sed etiam consulari accer emetu, or duorum prætorum potestate? quid faceres pro ho ed comitis mine innocente, or propinquo, cum propter hominem per comitioditissimum, atque alienisimum de officio. ac dignitate decedis, or committis, ut, quod ille dictitat, alicui, qui te igno mt.curiofo cirrat, ueru esse uideatur? nam hoc Verrem dicere aiebant: ppellare ce non fato, ut ceteros ex uestra familia, sed opera sua con animaq sulem factum. Duo igitur consules, & quasitor erunt ex divitie illius uoluntate. non solum effugiemus, inquit, hominem in queredo nimium diligete, nimium servientem pouniis de puli existimationi , M'. Glabrionem : accedet nobis etia il-CHTA & K й

# ACTIO. PRIMA

egohom

quissem.

pretere,

iniurato a

NOS CON W

mihi pro

piendum

pore: m

grexd

חונותות ווו

dicium

TEMS THE

quod f

sum.

buly,

ACCH en

aperte.

hac can

dique !

THATE.

ex tha

litio/e:

re.tuar

Pe incipi

pet, utt

LIAM TRECE

re, mihi

Cauffam T Prac

lud: index est M. Casonius collega nostri accusatoris, homo in rebus iudicandu spectatus, & cognitus: quem minime expediat effe in eo consilio, quod conemur aliqua ranone corrumpere: propterea quodiam antea, cum iudex in Iuniano consilio fuisset, turpissimum illud facinus non solu graniter tulit, sed että in mediu protulit. huc indicem ex kal. Ian.no habebimus. Q. Maliu, & Q. Cornificiu, duos seuerissimos, atque integerrimos iudices, quod tribu ni pl.tum erunt, iudices non habebimus. P. Sulpicius, iudex triftis, er integer, magistratum in ea necesse est nonis Dec. M. Crepereius, ex acerrima illa equestri familia, or disciplina; L. Cassius, ex familia tum ad ceteras res, ru adiudicandum seuerissima; Cn. Tremellius, homo sum ma religione, & diligeria; tres hi, homines ueteres, tribuni militares sunt designati, ex Cal. Ian. no iudicabunt. subsor tiemur etia in M. Metelli locum; quoniam is huic ipfi qua stioni præfuturus est . ita secundum Cal. lan. or prætore, Or prope toto confilio commutato, magnas accufatoris mi nas, magnamq; iudicij exfectationem ad nostru arbitriu, libidinem'q; eludemus. Nona sunt hadie Sextiles: hora nona conuenire cœpistis. hunc diem iam ne numerant quide.de ce dies sunt ante ludos notinos, quos Cn. Pompeius facturus est. hi ludi dies quindecim auferent, deinde cotinuo Ro mani confequentur:ita prope X L diebus interpositis, tum denique se ad ea, que a nobis dicta erunt, responsuros esse arbitrantur: deinde se ducturos er dicendo, er excusando facile ad ludos Victoria: cum his plebeios effe coniunceos, secundum quos aut mulli, aut pauci dies ad agendum futuri sunt : ita , defessa , ac refrigerata accusatione , rem in tegram ad M. Metellum prætorem effe uenturam . quem

IN. VERREM. ego hominem, si eius fidei diffisus essem, iudicem non reti muissem. nunc tamen eo animo sum, ut eo iudice, quam pratore, hanc rem transigi malim, er iurato fram, quam iniurato aliorum tabellas committere. Nunc ego, iudices, ia nos consulo, quid mihi faciendum putetus. id enim consilis mihi profecto raciti dabitis, quod egomet mihi necel jario ca piendum intelligo. si utar ad dicendum meo legicimo tempore: mei laboris, industria, dillgentiaq; capiam fructu, er ex accufatione perficiam, ut nemo umquam post hominum memoriam paratior, uigilantior, compositior ad its dicium uenisse uideatur. sed in hac laude industria mea, reus ne elabatur, summum periculum est . quid est igitur, quod fieri posit? non obsarum, opinor, neque abscondisum . fruceum istum laudu, qui ex perpetua oratione per cipi potuit; in alia tempora referuemus : nunc hominem ta bulis, testibus, prinatis, publicisq; literis, auctoritatibusq; accusemus. Resomnis mihi tecum erit, Hortensi dicam aperte. si te mecum dicendo, ac diluendis criminibus in hac caussa contendere putarem : ego quoque in accusando, acque in explicandis criminibus operam consumerem . nunc , quoniam pugnare contra me instituisti non tam ex tua natura, quam ex istius tempore, & caussa, ma litiofe: necesse est istiusmodi rationi aliquo consilio obsistere. tua ratio est, ut secundum binos ludos mihi responde re incipias? mea, ut ante primos ludos comperendinem.ita fiet, ut eua ifta ratio existimetur astuta, meum hoc consilium necessarium. uerum illud, quod institueram dicere, mihi rem tecum esse, huiusmodi est. Ego cum hanc caussam Siculorum rogatu recepissem, idq; mihi amplu, G praclarum existimassem, cos uelle mea fidei, diligen-214

toris, how

quem mi.

aliqua ra-

cum index

acinus non

ouc indicon

Cornificia

quod tribu

ulpicius, iu

resself no.

tri familia,

ceteras res,

shomo fum

res, tribuna

unt. Jubson

icipsi qua

- prætore,

latory mi

arbitriu,

pord nond

e quide de

ns factua

otinuo Ro

luis, tum

uros elt

xcusando

iunctos,

um tu-

, Tem VA

quem

#### ACTIO. PRIMA 970di 181 diligentieg; periculum facere, qui innocentie, abstinen -R. 9744, tieq; fecissent: tum, suscepto negotio, maius mihi quidda THE MINUS proposui, in quo meam in remp. uoluntatem populus R. 247 , 077.70 perspicere posset . nam illud mihi nequaquam digmum in polity cert dustria, conatuq; meo uidebatur, istum a me in iudiciū. judicia do ta omniu iudicio condemnatu, uotari, nisi ista tua intolera flagitio [e bilis poreria, er ea cupiditas, qua p hosce anos in quibusda Eudicijs usus es, etia in istius hominis desperati caussa inter quamou poneretur. nunc uero, quonia hac te omnis dominatio, re quinqu gnumq; iudiciorum tantopere delectat; & funt homines, ne tenu quos libidinis, infamiæq; suæ neque pudeat, neque tædeat; diand ordine! qui quasi de industria in odium offensionema; populi R. irruere uideantur : hoc me profiteor suscepisse, magnum noftru fortasse onus, er mihi periculosum, uerumtamen dignum tricies p in quo omnes neruos ætatis, industriæq; meæ contenderem. It.quo quoniam totus ordo, paucorum improbitate, & audacia, Te, de pe premieur, er urgetur infamia iudiciorum: profiteor, huie Elle ob H generi hominum me inimicum, accufatore, odiosu, afidu, Herenni acerbum aduersarium. hoc mihi sumo hoc mihi deposco, culatus quod aga in magistratu, quod agam ex loco, ex quo me pote damn pulus R. ex kal. Ian. secum agere de rep. ac de hominibus Tem inc improbis uoluit. hoc munus ædilitatis meæ populo R. am C. Ver plissimum, pulcherrimuma; polliceor. moneo, prædico, quem in ante demuncio: qui aut deponere, aut accipere, aut recipere, enator, aut polliceri, aut sequestres, aut interpretes corrumpendi mia accipe sudicij solent esse, quiq; ad hanc rem aut potentiam, aus te, ut ten impudentiam suam professi sunt, abstineant in hoc iudi-Ignominic cio manus, animosq; ab hoc scelere nefario. erit tum consul hocfattu Hortensius cu summo imperio, & potestate:ego aute adi ticaret, lis, hoc est paullo amplius, qua prinatus, tame hac huinf-DOLL RIOL

### IN. VERREM.

bstinena

n quidda

pulus R

19mum in

s iudicių

ua intolers

n quibuldi

zuffa inter

minatio, 18

it homines

que tededi

populi R.

magnum

en dignun

stenderem,

- audacia,

fiteor, bute

in asidu

depo co,

wo me poa

hominibus

ulo R. dm

predico,

e recipere,

rumpendi

iam, au

noc india

m con w

anceat

huins =

modi res est, quam me acturum effe polliceor, ita populo R. grata, atque incunda, ut ipfe coful in hac cauffa præ me minus etiam, si fieri posit, quam priuatus esse widea zur .omnia non modo commemorabuntur, fed etiam, ex positis certis rebus, agetur, que intradece annos, postea que iudicia ad senatu traslata sunt, in rebus iudicandis nefarie flagitiofeq; facta funt. cognofcet ex me populus R. quid fit, quamobrem, cum equester ordo iudicaret, annos prope quinquaginta continuos nullo indice equite R. indicante ne tenuissima quidem suspicio accepta pecunia ob re indi dicandam costituta sit: quid sit; quod, iudicijs ad senatorin ordine translatis, sublataq; populi R. in unumquemque nostru potestate, Q Calidius damnatus dixerit, minoris 145 ericies pratoriu hominem honeste non posse damnari: quid (it. quod, P. Septimio fenatore damnato, Q. Hortenfio præto re, de pecunijs repetundis, lu ashmata sit eo nomine, quod ille ob rem iudicandam pecuniam accepiffet : quod in C. Herennio, quod in C. Popilio senatoribus, qui ambo peculatus damnati sunt, quod in M. Atilio, qui de maiesta ze damnatus eft, hoc planum factum eft, eos pecuntam ob rem iudicada accepiffe: quod inuenti funt fenatores, qui C. Verre prætore urbano fortiente, exirent in eum reum, quem incognita caussa condemnarent : quod inuentus est fenator, qui cum iudex effet, in eodem iudicio ab reo pecus nia acciperet, quam iudicibus dividerez, or ab accufatore, ut reum damnaret. Iam uero quo modo illam labem ignominiam, calamitatemq; totius ordinis conquerar ? hoc factum effe in hac ciuitate, cum senatorius ordo iudicaret, ut discoloribus signis, iuratorum hominum sem tentia notarentur . Hac omnia me diligenter , seuereq iiu

### ACTIO. PRIMA acturum effe polliceor . quo me tandem animo fore putes coq; id, eis, si quid in hoc ipso indicio intellexero simili aliqua ratio CHIMITIN ne effe uiolatum, aique commissum?cum prasertim planum dine total facere multis testibus possim, C. Verrem in Sicilia, multis au mularel dientibus, sape dixisse, se habere hominem potentem, cuius fiducia proumciam foliaret; neque sibi soli pecuniam qua itaque a rere, sed ita trienium illud pratura Siciliensis distributum turnaq; habere, ut fecum praclare agi diæret, si unius anni quaob can ftum in rem suam converteret, alterum patronis, & defen dioregi foribus suis eraderee, tertium illum uberrimum quastuosissi debatus mum'q; annum totum iudicibus reservaret.ex quo mihi uehomin nit in mentem illud dicere, quod apud M'. Glabrionem me Ch. Po per cum in reijaiendis iudicibus commemorassem, intellexi cid pote uehementer populum R. commoueri; me arbitrari fore, initio e un nationes exteræ legatos ad populum R. mitterent, ut lex ptos 14 de pecunijs repetundis indicium'a; tolleretur. si enim iudicandis cia nulla sint, tant um unumquemque ablaturum putant, coperel quantum sibi ac liberis suis satis effe arbitretur: nunc, quod tos . 10 eiusmodi iudicia sint, tantum unumquemque auferre, qua dd wrbi eum sibi parronis, aduocatis, prætoribus, iudicibus satus fu me ex fo eurum sie: hoc profecto infinitum esse: se auarissimi homi tem re nis cupiditati satisfacere posse, noæntisima nictoria non cionis d posse .o commemoranda iudicia, praclarum'q; existimatio fet, pop nem nostri ordinis, cum socij populi R. iudicia de pecunije turpia. repetundis fieri nolunt, que a maioribus nostris sociorum lere welle eaussa comparata sunt. An iste umquam de se bonam spem fram pop habuisset, nisi de uobis malam opinionem animo imbibissets mines in f quo maiore etiam , si fieri potest , apud uos odio esse debet , quam est apud populum R. cum in auaritia, scelere, periurio nos fui similes esse arbitretur, cui loco, per deos im-

IN. VERREM. mortales, iudices consulite, ac providete. moneo, pradirog; id, quod intelligo, tempus oportuni simum uobis hoc divinitus datum effe, ut odio, invidia, infamia, turpitus dine totum ordinem liberetis. nulla in iudicis seueritas, mulla religio, mulla denique iam existimamur esse iudicia. itaque a populo R. contemnitur, despicimur : grani, diuturnaq; iam flagramus infamia. neque enim ullam aliam ob caussam populus R. tribuniciam potestatem tanto studio requisiuit : quam cum poscebat, uerbo illam possere ui debatur, re uera indicia poscebat. neque hoc Q. Catulum, hominem sapienti simum, atque ampli simum, fugit: qui, Cn. Pompeio, uiro fortisimo, & clarissimo, de tribunt cia potestate referente, cum effet sententiam rogatus, hoc initio est, summa cum auctoritate, usus: parres conscriptos indicia male or flagitiofe tueri : quod fi in rebus indicandis populi R. existimationi satisfacere uoluissent, no tan copere homines fuisse tribuniciam potestatem desideraturos. ipfe denique Cn. Pompeius, cum primum concionem ad urbem conful designatus habuit, ubi, id quod maxime exfectari uldebatur, oftendit se tribuniciam potestacem restituturum; factus est in eo strepitus, & grata con cionis admurmuratio. idem in eadem concione cum dixifset, populatas, nexatasq; esse provincias, indicia autem eurpia, o flagitiosa fieri, ei rei se prouidere, ac consulere uelle: tum uero non strepitu, sed maximo clamore suam populus R. significauit uoluntatem. nunc autem ho mines in speculis sunt: observant, quemadmodum se unus quifque uestrum gerat in retinenda religione, conseruandisq; legibus: uident, adhuc post legem tribuniciam unum senatorem uel tennissimum esse damnatum, quod tamets

and ratio

r planun

multigan

em, quin

niam que

Aribusum

anni qua

mæstuosi

o mihi uk

n, intellect

rari fore,

retit, welex

nim iudi

n pulant

unc, quo

ette, qua

s acus w

imi homi

toria non

istimation

decuny

ciorum

em spem

bibi Tets

e debet

e, pera

OS 11184

# ACTIO. PRIMA

populo R.

可以的 外行

[equendam

Tichlis, 1711

decus fever

en tha api

tes prouted

feneritati

fenatus,

lande, c

auid da

factibi p

pulus R

rißimig

vitates ,

dies noch

rißimum

brionis po

dum hom

ad profi

comparat

de werd,

ronsilio, no

momenti ad

tin mihi cert

for mobile, cos

bit quanti.

confulum no

non reprehendunt, amen magnopere, quod laudent, non habent : nulla est enim laus , ibi esse integrum , ubi nemo est, qui aut possie, ant conetur corrumpere. hoc est iudicium in quo uos de reo, populus R. de nobis indiarbit. in hoc homine statuetur, possie ne, senatoribus indicantibus, homo nocentissimus, pecuniosissimusq; damnari. deinde est huius modi reus, in quo homine nihil sit, prater summa pee cata , maximam'q; pecunia: ut , si liberatus sit mulla alia su spicio, nisiea, que turpissima est, residere posit.non gra na, non cognatione, non alijs recte factis, non denique aliquo mediocri nitio tot tunta q; eius nitia sublenata esse existimabuntur. postremo ego caussam sic agam, indices, eiusmodires, ita notas, ita testatas, ita magnas, ita manifestas proferam; ut nemo a uobis, ut istum absoluaeis, per gratiam conetur contendere. habeo autem certam uiam, atque rationem, qua omnes illorum conatus inuestigare, er consequi possim . ita res a me agetur, ut in eo rum consilijs omnibus non modo aures hominum, sed etiam oculi populi R. interesse uideantur. uos aliquot iam per annos conceptam huic ordini turpitudinem, atque infamiam delere, ac tollere potestis. constat inter omnes, post hac constitute indicia, quibus nunc utimur, nullum hoc splendore, asque hac dignituse consilium fuisse. hic fi quid erit offensum; omnes homines no iam ex codem ordine alios magis idoneos, quod fieri non potest, sed alium omnino or dinem ad res indicandas quærendum arbitrabuntur. Q ua propter primum ab dijs immortalibus, quod sperare mihi uideor, hoc idem, iudices, peto, ut in hoc iudicio nemo improbus prater eum, qui iampridem inuentus est, repe riatur, deinde, si plures improbi fuerint, hoc uobis, hoc

## IN. VERREM.

nt, non

nemo

dicium

in hoc

bus, ho-

emdeeft

mma pee

la alia fu

non ors

denique

Hatte effe

, indi-

enas, its

ab folya-

deligible a

H MILL .

nt in eo

ot ism

que in-

um hoe

si quid

re alios

inost

Qua

e mi =

nemo

, repe

, hoe

populo R. indices confirmo, uitam mehercule mihi prius, quam uim perseuerantiamq; ad illorum improbitatem per sequendam, defueuram. Verum quod ego laboribus, periculis, inimicitissq; meis tum, cum admissum erit, dedecus seuere me persecuturum effe polliceor; id ne accidat, en tua sapientia, auctoritate, diligentia, M'. Glabrio, po tes providere suscipe aussam iudiciorum : suscipe caussam feueritatis, integritatis, fidei, religionis: suscipe caussam senatus, ut ishociudicio probatus cum populo R. & in laude, & in gratia effe possite . cogita, qui sis, quo loco sis, quid dare populo R. quid reddere maioribus euis debeas . factibi paternælegis Acilia ueniat in mentem : qua lege po pulus R. de pecunijs repetundis, optimis iudicijs, seuerißimig; indicibus ufus eft. circumftant te summa aucto ritates, que te oblinifei laudis domestica non finant, que te dies noctesq; commoneant, fortißimum tibi patrem, sapien tißimum auum, granißimum socerum fuisse. quaresi Gla brionis patris uim , & acrimoniam ceperis ad resistendum hominibus audacissimis; si aui Scauole prudentiam ad prospiciendas insidias, qua eua, atque horum fama comparameur ; fi foceri Scauri constantiam , ut ne quiste de uera er certa possit sententia dimouere : intelliget populus R. integerrimo, atque honestissimo pretore, delectoq; ronsilio, nocenti reo magnitudinem pecunia plus habuisse momenti ad suspicionem criminu, quam ad rationem salu eis. mihi certum eft non committere, ut in hac cauffa præ tor nobis, consiliumq; mutetur. non patiar rem in id tempus adduci, ut Siculi, quos adhuc ferui designatorum confulum non mouerune, cum eos nouo exemplo univer fos arcesserent, eos tum lictores consulum nomne, ut homines

### ACTIO. PRIMA Boc tabuli miferi, antea foci, atque amici populi R. nunc ferui, ac fup qui facient plices, non modo ius suum fortunasa; omnes corum impe ftro commin rio amittant, uerum etiam deplorandi iuris sui potestatem longanihi non habeant : non sinam profecto, caussa a me perorata, X L diebus interpositis, sum nobis denique respondeant, cum accusatio nostra in obliuionem diuturnitate adducta ACT sit . non committam, ut tum res indicetur, cum hac frequentia totius Italia Roma discesserit, qua conuenit uno tempore undique, comitiorum, ludorum, cenfendiq; cauf Sa . huius indicij & laudis fructum, & offensionis pericu lum, uestrum ; laborem, solicitudinemque, nostram, scien siam quid agatur, memoriamq; quid a quoque dictum fit, omnium puto effe oportere, faciam hoc non nouum, sed ab ijs , qui nunc principes noftre ciuitatis funt , ante factum, ut testibus utar statim. illud a me nouum, iudices, cogno scetis; quod ita testes constituam, ut crimen totum explicem: ubi id interrogando, argumentis, atque oratione firmane que fam ro, tum testes ad crimen accommodem, uz nihil inter illam Tat, ac del usitatam accusationem, atque hanc nouam intersit, nist quemqua quod in illa tunc , cum omnia dicta funt , testes dantur, bic ore arbiti in singulas, res dabuntur, ut illis quoque eadem interteftibus ex rogandi facultas, argumentandi, dicendiq; sit. si quis R. oftend erit , qui perpetuam orationem , accusationemq; desideret; ut ad audi altera actione audiet . nunc id , quod facimus , ea ratione prestoeft, re facinus, ut malitiæ illorum consilio nostro occuranus, qui fecit, u necessario fieri intelligat . hac prima actionis erit asireticeat, cusatio. Dicimus C. Verrem cum multa libidinose, mul-EXITUM QUE za crudeliter in ciues R. atque in socios, multa in deos, fero, me lab hominesq; nefarie fecerit, eum præterea quadringenties Tos , mam ( sestertium ex Sicilia contra leges abstulisse . hoc testibus, de fet; m

IN. VERREM.

hoc tabulis, priuatis publicisq; auctoritabus ita nobis pla
nu faciemus, ut hoc statuatus, etiam si spatiu ad dicendu no
stro commodo, uacuosq; dies habuissemus, tamen oratione
longa nihil opus fuisse. Dixi.

ii, ac fug

m impe

otestatem

perorata, ondeant, e adducta

n hac fremenis um medig: cauf onis perica

ram, scien

dietum sie

ium, sed ab

te factum,

ces, cogno

explicent

e firman

nter illam

rsie, nisi

antur, his

em inter-

se. si qui

de fideret;

CHT ATTHIS,

erit 46

ofe, mula

in deos,

ringenties testibus,

# ACTIONIS. II. IN. VERREM

L I B. I.

ORATIO VI.

EMINEM uestrum ignorare arbitror, iudices, hunc per hosce dies sermonem uul gi, atque hanc opinionem populi R. fuis-se, C. Verrem altera actione responsurum non suisse, neque ad iudicium affuturum.

qua fame non iccirco solum emanarat, quod iste certe statue rat, ac deliberauerat, non adesse; uerum etiam, quod neme quemquam tam audacem, tam amentem, tam impudentem sore arbitrabatur, qui, tam nefariis criminibus, tam multis testibus euictus, ora iudicum aspicere, aut os suum populo R. ostendere auderet. est idem Verres, qui suit semper, ut ad audiendum proiectus, sic paratus ad audiendum: prasto est, respondet, defenditur: ne hoc quidem sibi reliqui secit, ut in rebus turpissimis, cum manisesso teneatur, si reticeat, or absit; tamen impudentia sua pudentem exitum qua sisse uideatur. patior, iudices, or non moleste sero, me laboris mei, uos virtutis uestra fructum esse laturos. nam si iste id secisset, quod primo statuerat, ut non adesset; minus aliquanto, quam mini opus esset cogno-

### ACTIONIS. II. CHILLIM P sceretur, quid ego in hac accusatione comparanda, condicius tran stituendaq; elaborassem : nestra nero laus tennis plane, as-MEGHE 10 E que obscura, indices, esset: neque enim hoc a nobis populus eis finguld R. exfectat, neque eo potest effe contentus, si condemnatu cur: mihi sit is , qui adesse noluerit , & si fortes fueritis in eo , quem quidem m nemo sit ausus defendere. immo uero adsit, respondeat, bomines in fummis opibus, summo studio potentissimorum hominum nis agitati defendatur: certet mea diligentia cum illorum omnium cu pracipite piditate, uestra integritas cum istius pecunia, testium con partim it flantia cum illius patronorum minis, atque potentia . tum tatis eg demum illa uicta uidebuntur, cum in contentionem certaplicium menq; uenerine . absens si ifte effet damnatus, non tam ipse parentur sibi consuluisse, quam inuidisse uestræ landi uideretur .ne que enim falus ulla maior reip. hoc tempore reperiri poseft, pratium quam populum R. intelligere, diligenter reiectis ab accufa carimon mulacra tore indicibus, focios, leges, remp. fenatorio confilio maxi-June, fed me posse defendi : neque tanta fortunis omnium pernicies dita, con l potest accidere, quam opinione populi R. rationem ueritatis, integritatis, fidei, religionis ab hoc ordine abiudicari. insing ne Jolum, ne itaque mihi uideor, iudices, magnam, & maxime agram, or prope depositam reip. partem suscepisse, neque in co ma teribus fe gis mea, quam nestra laudi existimationiq; seruisse . acces dam pan lideras . n fi enim ad invidiam indiciorum lenandam, nituperationemq; tollendam; ut cum hac res pro uoluntate populi R. tituantur effet iudicata, aliqua ex parte mea diligentia constituta au immortalin Etoritas indiciorum nideretur: postremo, ut effet hoc indi Tuma; innoc catum, ut finis aliquando indiciaria cotrouersia costituere enim furem eur . etenim sine dubio, iudices, in hac caussa ea res in ditorem pudici serimen adducitur . reus est enim homo nocentissimus : qui gionumo; si condemnatur, desinent homines dicere, his judicije pe-Willy, focior

IN. VERREM. LIB. I. 80 cuniam plurimu posse; sin absoluieur, desinemus non de su dicijs transferendis recufare. tametsi de absolutione istius neque ipseiam sperat, nec populus R. metuit, de impuden tia fingulari, quod adeft, quod respondet, sunt qui miren tur: mihi, procetera eius audacia, atque amentia, ne hoc quidem mirandum nidetur : multa enim er in deos, er in homines impie nefarieq; commiste : quorum scelerum pænis agitatur, & a mente confilioq; deducitur. agunt eum præcipitem pænæ ciuium R. quos partim securi percussit, pareim in uinculis necauit, pareim implorantes iura liber zatis & ciuitatis in crucem sustulit . rapiunt eum ad supplicium dij parrij, quod iste inuentus est, qui e complexu parentum abreptos filios ad necem duceret, or parentes prætium pro sepoltura liberum posceret religiones uero, carimoniag; omnium sacrorum, fanorumque, uiolata simulacraq; deorum, qua non modo ex suis templis ablata funt, sed etiam iacent in tenebris ab isto retrusa, atque abdiea, consistere eius animum sine furore aeque amentio non simme neque ifte mihi uidetur se ad damnationem offerre solum, neque boc auaritia supplicio communi, qui tot see leribus se obstrinxerit, contentus esse: singularem quandam pænam istius immanis, atque importuna natura de siderat . non id solum quaritur, ut, isto damnato, bona re flituantur ijs, quibus erepta sunt: sed & religiones deorum immortalium expianda, ex ciuium R. cruciatus, mulea ruma; innocetium sanguis istius supplicio luendus est. non enim furem, sed ereptorem; non adulterum. sed expugna torem pudicitie; non sacrilegum, sed hostem sacrorum reli gionumq; ; non sicarium , sed crudelissimum carnificem ci wium, socioruma in uestrum nidicium adduximus : us ego

, 20%4

ine, de

populus

demnary

eo, quem

bonded.

hominum

mnium cu

estium con

ntia, tun

certs ares

ntimiple

relut, ne

ritipotes?

ab accula

lio maxi-

permicies

weritd-

udicari.

egram,

in coma

Te . acce

peration

opuli R.

tuta an

200 indi

Aituere

es in di-

as: 948

HE PRA

# ACTIONISTIL

Dutetil, qu

babbantur

dique amico

culatus etas

accepta pec

quos meon

Tat, non

etiam que

e priore

co excita

noellepi

tur, eos di

potest, je

incolum

dum per

filiaisse

quoquee

populus

tate fein

confilia

exuestra

pulum R

qui ad nos

we R. qui c

crucem dia

ri graville

lente ciuem

populo R.

miliaren

hune unum eiu modi reum post hominum memoriam fuif se arbitrer, cui damnari expediret. nam quis hoc non intelligit,iftum absolueum dijs hominibusq; inuitis, tamen ex manibus populi R. eripi millo modo poffe ? quis hoc no per Picit, præclare nobiscum actum iri, si populus R.istius unius supplicio conteneus erit ? ac non sic statuerit, non istu maius in sese scelus concepisse, cum fana spoliarit, cum eot homines innocentes necarit, cum ciues R. morte, cruciatu, cruce affecerit, cum pradonum duces acceptu pecunia dimiferit; quam eos, si qui istum, tot, tantis, tam nefarij sceleribus coopertum, iurati sententia sua liberarent? non est, non est in hoc homine cuiquam peccandi locus, iudices: non is est reus, non id tempus, non id consilium; (meeno, ne quid arrogantius apud tales uiros widear dicere) ne actor quidem est is, cui reus tam nocens, tam perditus, tam uiclus aut occulte furripi, aut impune eripi possit. hu ego indicibus non probabo, C. Verrem contra leges pecunias cepiffe? sustinebunt tales uiri, se tot senatoribus, tot equitibus R. tot cluitatibus, tot hominibus honestisimis ex tam il lustri provincia, tot populorum, privatorum q; literu non eredidisse? tanta populi R. woluntati restitisse? sustineant. reperiemus, si istum uiuum ad aliud iudicium perducere potuerimus, quibus probemus, istum in quastura pecunia publicam, Cn. Carboni consuli datam, auertisse: quibus persuadeamus, istum alieno nomine a quastoribus urbanis. quod priore actione didiciftis, pecuniam abstulisse. erunt, qui & in eo quoque audaciam eius reprehendant, quod aliquot nominibus de capite, quantum commodum fuerit, frumenti decumani detraxerit. erunt etiam forta ffe, iudices, qui illum eius peculatum nel acerrime uindicandum putette,

IN VERREM. LIB. I. putent, quod iste M. Marælli, & P. Africani monumen ta, que nomine illorum, re uera populi R. & erant, & habebantur, ex fanis religiosissimis, ex urbibus sociorum, aique amicorum non dubitauerit auferre, emerferit ex pe culatus etiam iudicio: meditetur de ducibus hostium, quos accepta pecunia liberauit: uideat. quid de illis respondeat. quos in eorum locum subditos domi sua reservavit. querat, non solum quemadmodum nostro crimini, uerum etiam quo pacto sua confessioni possit mederi meminerit, se priore actione clamore populi R. infecto, arque inimiw excitatum, confessum esse, duces a se prædonum securi no esse per cussos: se ia tum esse ueritum, ne sibi crimini dare tur, eos ab se pecunia liberatus. fateatur id, quod negari non potest, se prinatum hominem prædonum duæs uinos, atque incolumes domi sua, postea quam Romam redierit, usque dum per me licuerit tenuisse. hoc in illo maiestatis iudicio si licuisse sibi oftenderit, ego oportuisse concedam. ex hoc quoque euaserit: proficiscar eo, quo me iam pridem uocat populus R. de iure enim libertatis, & ciuitatis suum putat effe iudiciu, & recte putat. confringatiste sane ui sua consilia senatoria; questiones omnium perrumpat; euoles ex uestra seueritate: mihi credite, arctioribus apud populum R. laqueis tenebitur. credet ijs equitibus R. pop. R. qui ad uos antea producti testes, ipsis inspectantib. ab isto ci ue R. qui cognitores homines honestos daret, sublatu esse in crucem dixerunt.credent omnes V & XXX tribus home ni grauissimo, atque ornatissimo M. Annio, qui se præ sente ciuem R. securi percussum esse dixit, audietur a populo R. uir primarius, eques R. L. Flauius, qui suum familiarem Herennium negotiatorem ex Africa, cum eum L

ridm full

on intel.

tamen ex

noc no per

is Risting

it, non iff

arit, cun

orte, cry.

eccepta bi

els, tam ne-

liberarent

locus, in

ium; (ma

r dicere) ne

rditus, sam

Bit. huego

cunids ce-

tot equiti-

sex tum i

iteru non

perductre

ra pecunia

le: quibu us urbanio

e. ethily

मह, व्यव

um therity

Te, judiicandum

DHIZTH

### ACTIONIS. II. Syracusis amplius centum ciues R. cognoscerent, lacry Tus labori mantesq; defenderent pro testimonio dixit, securi effe perfuit. Him cussum. probabit fidem, or auctoritatem, or religione lex dabat. fuam L. Suetius, homo omnibus ornamentus prædieus, quos ifte s qui iuratus apud uos dixit, multos ciues R. in Latumijs atque ifti istius imperio crudelissime per um morte esse multatos. (cemodi Hancego aussam cum agam beneficio populi R. de loco magna superiore, non uereor, ne autistum uis ulla ex populi R. probabo suffragijs eripere, aut a me ullum munus ædilitatis amqui que plius, aut gratius populo R. effe possit. Quapropter mines omnes in hoc iudicio conentur omnia: nihil est iam, quod NY WY in hac aussa pecare, iudiæs, quisquam, nisi uestro peri quy de culo, possit. mea quidem ratio cu in præteritis est rebus co ciendo gnita, tu in relique explorata, atque prouisa est. ego meum millos studium in remp. iam illo tempore ostendi, cum longo in inipla ternallo neterem consuetudinem retuli, er rogatu socioêla rei rum, arque amicorum populi R. meorum autem necessa PHINC riorum, nomen hominis audacisimi detuli. quod meum lum fu factum lectissimi uiri, aeque ornatissimi, quo in numero quicu enobis complures fuere, ita probarunt, utei, qui istius muit?et quaftor fuiffet, er ab isto la sus inimicitias iustas perseque Imos, retur, non modo deferendi nominis, sed ne subscribendi qui effet, Ti dem, cum id postularet, facerent potestatem. In Siciliam tentied sum inquirendi caussa profectus. quo in negotio indu-OTHE THE striam meam celeritas reditionis, diligentia multitudo litera notis, fed rum, & testium declarauit: pudorem uero, ac religiotram.quo nem , quod , cum uenissem senator ad socios populi R .que ta largin in ea prouincia quaftor fuissem, ad hospites meos, ac necessarios caussa communis defensor dinerti potius, quam pecunida ad eos, qui a me auxilium petinissent . nemini meus aduen apud fe

lacry

effe per-

religione

reditus.

Latumis

multatos

R. de loo

populi R.

itats on-

идрторы

iam, quoi

nestro perl

A rebus a

ego meum

n Longo in

ratu ono-

m necella

od neum

HATTLETO

jui istius perfeque

bendi qui

Sialism

io indu-

udo litera

religio

li R. qui

de nes , quam

aduers

tus labori, aut sumptui neque publice, neque prinatime fuit . uim in inquirendo tuntum habui , quantam mihi lex dabat, non quantam habere poteram istorum studio, quos ifte uexarat . Romam ut ex Sicilia redy , cum ifte , atque istius amici, homines lauti, et urbani, ser mones huiu scemodi dissipassent, quo animos testium retardarent, me magna pecunia a uera accusatione esse deductum : tametsi probabatur nemini, quod & ex Sicilia testes erant ij, qui quaftorem me in prouincia conouerat, & hinc homines maxime illustres, qui ut ipsi noti sut, sic nostrum unum quem que optime norunt ; tamen uf que eo timui , ne quis de mea fide, atque integritate dubitaret, donec ad reijciendos iudices uenimus. sciebam, in reijciendi, iudicibus no nullos memoria nostra pactionis suspicionem no uita se, cu in ipfa accufatioe eoru industria, ac diligentia probaretur. êta reieci iudiæs, ut hoc conftet, post hunc statum reip. quo ounc utimur, simili flendore, or dignitate consilium nultum fuiße. quam iste laudem communem ait sibi esse mecu: qui cum P. Galbam iudicem reiecisset, M. Lucretium rett muit?et, cu eius patronus ex eo quæreret, cur suos familiaris simos, Sex, Peduceu, Q. Considiu, Q. Iuniu reijci passus effet, respondit, quod eos in iudicando nimu sui iuris, sententiaq; cognosceret.ita que, iudicibus reiectis, sperabam, ia onus meum uobiscum esse commune: putabam, non solum notis, sed etia ignotis probatam meam fidem effe, go diligen tiam.quod me non fefellit.na comitis meis, cum iste infinita largitione coera me uteretur, populus R. iudicauit, istius pecuniam, que apud me corra fidem mea mhil poruisset, apud se cotra honorem meum nihil posse debere quo quide die primum iudices citati in hunc reum consedistis, quis ta 21

L

### ACTIONIS. II. positis. inimicus huic ordini fuit, quis tam nouarum rerum,iudiciorum, indicumq; cupidus, qui non conspectu, conse mary, que sud; uestro commoueretur? cum in eo uestra mihi dignitas cellett, fructum diligentia referret, id sum assecutus, ut una hora, nu, alque qua copi dicere, reo audaci, pecunioso, profuso, perdito levius ut spem iudicij corrumpendi præciderem : ut primo die testiu du, indic canto numero citato populus R. indicaret, ipso absoluto 01146 140 remp. stare no posse: ut alter dies amicis istius, er defensori westra, bus no modo spem uictoria, sed etiam uoluntatem de fensio teftas er nis auferret: ut tertius dies sic hominem prosterneret, ut, CHLOW morbo simulato, non quid responderet, sed quemad modu populi non responderet, deliberaret. demde reliquis diebus, his quod criminibus, his testibus, er urbanus, er provincialibus, sic tantui obrutus, atque oppressus est, ut, his ludorum diebus intertent, positis nemo istu comperedinatu, sed codemnatum iudica-470 7 ret. Qua propter ego, quod ad me attinet iudiæs, uici. non turpi enim spolia C. Verris, sed existimationem populi R. concu uerbig piui. meum fuit, cum caussa accedere ad accusandum: quæ Sed for caussa fuit instior, quam a tam illustri prouincia defenso indici rem constitui, & deligisreip consulere: quipiam reip hone failli stius, qua in canta inuidia iudicioru adducere hominum, queri cuius danatione totus ordo cum populo R. & in laude, & primi in gratia possit esse ? ostendere, ac persuadere, hominem culofu nocentem adductum effe: quis est in populo R. qui hoc no ex priore actione abstulerie. omnium ante damnatorum on ne a dicat, m scelera, furta, flagitia, si in unum locu coferantur, uix cum huius parua parte aquari, coferriq; posse? Vos, quod ad ue contrad stra sama, existimationem, salutemq; communem pertigeramin net, iudices, prospicite, atque consulite splendor uester fa-WETUM cit, ut peccare sine summo reip. detrimento, ac periculo no CHITE. egoho

IN VERREM. LIB. I. possitis . non enim potest sperare populus R. esse alios in fe natu, qui recte possint iudicare, uos si non potueritis. neceffe eft, cum de toto ordine desperarit, aliud genus homi nu, at que alia ratione indicioru requirat. hoc si nobis ideo leuius uidetur, quod putatis onus effe graue, er incommo du judicare:intelligere debetis, primu interesse, utrum id onus nosmet ipsi reiecerieis, no, quod probare populo R. fide uestra, or religionem non potueritis, eo uobis iudicandi po testas erepta sit. deinde etiam illud cogitate, quanto periculo uenturi simus ad eos iudices, quos propter odiu uestri populus R. de nobis noluerit indicare. neru nobis dica id, quod intellexi iudices. homines scitote effe quosdam, quos tantum odium uestri ordinis teneat, ut hoc palam iam dicti tent, se ist u, quem sciant effe hominem improbissimu; hoc uno nomine absolui uelle, ut ab senatu iudicia per ignomia eurpitudinemq; auferantur. Hæc me, iudiæs, pluribus uerbis uobiscu agere coegie non timor meus de uestra fide, sed spes illorum noua: quæ cum verrem a portæ subito ad iudiciu retraxisset: nonnulli suspicati sunt, non sine caussa illius consilium tam repente esse mutatu. nunc ne nouo querimonia genere uti possit Hortensius, er ea dicere, opprimi reu, de quo nihil dicat accusator; nihil esse tam periculosum fortunis innocentium, quam tacere aduersarios; or ne aliter, quam ego uclim, meum laudet ingeniu, cum dicat, me, si multa dixissem, subleuaturum fuisse eum, que contra dicerem; quia non dixerim, perdidisse: morem illi geram:utar oratione perpetua;non quonia hoc fit necesse; uerum ut experiar, utrum ille ferat molestius, me tunc tu cuisse, an nunc dicere. Hic tu forta se eris diligens, ne qua ego horam de meis legitimis horis remittam:nisi omni tem-14

m,ina

, confe

dignitus

na hora

perdito

die telli

absolute

defensori

n defensio

erat, w.

nadmodi

iebus, his

alibus, sic

866 MILT 4

indica-

uici. non

R. comen

um:quæ defenso

ip.hone

minum.

ende, or

ominem

i hoc no

1107 HM

x cum

ladue

perti-

er fa-

6 10

### ACTIONIS. II. pore, quod mihi lege concessium est, abusus ero, quere-מונדיק מסמי re, deum acque hominum fidem implorabis, circumueniri C. Verrem, quod accusator nolit tam diu, quam dies lapen dici liceat, dicere quod mihi lex mea caussa dedit, eo mihi non uti non licebit?nam accufandi mihi tempus mea caussa daereptu, dwi eum est, ut possem oratione mea crimina caussamq; expliaut in cet care.hoc si non utor, non tibi iniuriam facio, sed de meo iu actione, " re aliquid, & commodo detraho. Caussam enim, inquit, penties c cognosci oportet. Ea re quidem, quod aliter condemna-Gita na ri reus , quamus sie nocens , non potest . id igitur tu molefilio , pi ste tulisti, a me aliquid factum esse, quo minus iste condem ueni Be nari posset?nam, caussa cognita, possunt multi absolui: in-Verres cognita quidem, condemnari nemo potest. adimo enim com seras de perendinatum; quod habet lex in se molestissimum; bis ut appoli caussa dicatur. quod aut mea caussa potius est constitutum, mißan quam tua; aut nihilo tua potius, quam mea. nam fi, bis de rum.p cere, est commodum: certe utrius que commune est. sin eu, eremun qui posterius dixit, opus est redargui : accusatoris caussa, namil ut bis ageretur, constitutum est . Verum, ut opinor, Glau pratera cia primus tulit, ut comperendinaretur reus. antea uel gentiu iudicari primo poterat, uel amplius, pronunciari . utram hac nee igitur putas legem molliorem? opinor, illam ueterem; momen qua uel cito absolui, uel tarde condemnari licebat. ego tidexerie bi illam Aciliam legem restituo : qua lege multi semel accu Yet; cum sati, semel dicta caussa, semel auditu testibus condemnati fuissent, sunt, ne qua quam ta manifestis, neque tantis criminibus, ceret, res quantis tu conuinceris. puta te non hac tum atroci, sed illa exegille, lege mitissima caussam dicere. accusabo: respondebis. testibus editis, ita mittam in consilium, ut, etiam si lex am-Tum propliandi faciat potestatem, tamen isti turpe sibi existiment, Tent ei MY, CH &

IN. VERREM. LIB. I. mon primo iudicare. Verum, si caussam cognosci opus est , parum ne cognita est ? dissimulamus , Hortensi : quod sape in dicendo experti sumus. quis nos magnopere attendit umquam, in hoc quidem genere cauffarum, ubi aliquid ereptu, aut ablatum a quopia dicitur?no ne aut in tabullis, aut in testibus omnis exspectatio iudicum est? dixi prima actione, me planum effe facturum, C. Verrem HS quadrin genties contra legem abstulisse. quidéhoc planius egissem, fi ita narraßem. Dio quidam fuit Halesinus : qui, cum eius filio, pratore Sacerdote, hereditas a propinquo permagna uenisset, nihil habuit neque negotij, neque controuersiæ. Verres, simul ac tetigit provinciam, statim Messana li teras dedit, Dionem euocauit, calumniatores ex sinu suo apposuit, qui illam hereditatem Veneri Erycinæ commißam eße dicerent . hac de re oftendit se ipsum cogniturum.poßum deinceps totam rem explicare, deinde ad extremum id, quod accedit, dicere; Dionem its decies cente na millia numeraße, ut caußam certißimam obtineret; prætera greges equarum eius istum abigendos curase; ar genti uestuq; stragulæ quod fuerit, curasse auferendum. hac neque cum ego dicerem, neque cum tu negares, magni momenti nostra esset oratio. quo tempore igitur dures iudex erigeret, animumq; attenderet? cum Dio ipse prodiret; cum ceteri, qui tum in Sicilia negotijs Dionis inter fuissent, cum per eos ipsos dies, per quos caussam Dio de ceret, reperireeur, pecunias sumpsisse mueuas, nomina sua exegisse, prædia uendidisse; cum tabulæ uirorum benorum proferrentur; cum, qui pecunia Dioni dederunt, dice rent se ia tum audisse, eo nummos sumi, ut Verri dareneur, cu amici, hospites, patroi Dionis, homines honestissimi, L ily

querea

mueni.

am diu

ihi non

Mada.

expli-

meo in

inquit,

tu molea

condem

lui in-

sim com

es bis we

Firetum,

, bis di

fin eu,

du//1,

G11%

ted wel

utram

eterem;

egoti-

1 accu

mnali

sibus,

dilla

6.124

dm-

ento

#### ACTIONIS. populo R. hac eadem se audisse dicerent. opinor, cum hac fierent; tum uos audiretis, sicut audistis, tum caussa agi uideretur. iuria, alga sic a me sunt acta omnia priore actione, ut in criminibus and fultitu omnibus nullum effet, in quo quifquam uestrum perpetua redemerun accusationem requirat. nego esse quidquam a testibus dipostkal. I ctum, quod aut uestrum cuipiam effet obscurum, aut cuius quam oratoris eloquentiam quæreret. etenim sic meipsum mihi ad di egisse memoria tenetis, ut in testibus interrogandis omnia omnem es crimina proponerem, or explicarem; ut, cum rem totam in mum illu medio proposuissem, tum denique testem interrogarem. ita mum pr que non modo uos, quibus est indicandum, nostra crimina catuq; tenetis: sed etiam populus Rom. totam accusationem causquality samq; cognouit. Tametsi ita de meo facto loquor, quaprodux si ego illud mea uoluntate potius quam uestra iniuria turpid o adductus fecerim. interposuistis accusatorem, qui, cum uerum ego mihi C & X dies solos in Siciliam postulassem, C & lo, date VIII sibi in Achaiam postularet : menses mihi eres cu deistin eripuissetis, ad agendum maxime appositos; reliquum quod to omne tempus huius anni me uerbis remissurum putastis: dece fit. ut, cum horis nostris nos essemus usitu, binis ludis inter-Eturnig positis, quadragesimo post die responderes; ita deinde ita Tum, tempus duceretur, ut me a M'. Glabrione pratore & a queres magna parte horum iudicum ad prætorem alium, iudices q; lucretur alios ueniremus. hæc si ego no uidissem; si me no omnes noti me hanci ignotiq; monuissent, id agi, id cogitari, in eo laborari,ut Papirio c res in illud tempus reijceretur : credo, si meis horis in accu hanc diem sando uti uoluissem , uerrer , ue mihi crimina non sup THA & FUTT peterent, ne oratio deesset, ne uox uiresq; deficerent, ne, unt anni quem nemo prima actione defendere ausus esset, eu ego bis O pretu accusare non possem.ego meu cosilium tum iudicibus, tum dem erit

IN. VERREM. LIB. I. populo R. probaui . nemo est, qui alia ratione istorum in iuria, atque impudentia potuisse obsisti arbitretur . etenim qua stultitia fuissem, si, quam diem, qui istum eripiendum redemerunt, in cautione uiderunt, cum ita cauerent, si post kal. Ian. in consilium iretur; in eam diem ego, cum po euissem uitare, incidissem? nunc mihi temporis eius, quod mihi ad dicendum datur, quoniam in animo est caussam omnem exponere, habenda ratio est diligenter. itaque primum illum actum istius uitæ turpisimum, & stagitiosissi mum prætermittam: nihil a me de puerita fua flagitijs, pec catisq; audiet : nihil ex illa impura adolescentia sus : que qualis fuerit, aut meministis, aut ex isto, quem sui simillimu produxit, recognoscere potestis. omnia præteribo; que mihi turpia dietu uidebuntur; neque solum, quid istum audire, uerum etiam quid me deceat dicere, considerabo. uos, que To, date hoc, & concedite pudori meo, ut aliquam partem de istius impudentia reticere possim. omne illud tempus, quod fuit ante quam iste ad magistratus, rem'q; publicam accessie, habeat per me solutum, ac liberum. sileatur de no Eturnis eius bacchationibus, ac uigilijs: lenonum, aleatorum, perductorum nulla mentio fiat : damna, dedecora, qua res patrueius, atas ipsius pertulit, pratereantur: lucretur indicia neteris infamia: patiatur eius nita reliqua me hanc tantam iacturam criminum facere. Quaftor Cn. Papirio consul fuisti abbinc annos XIV. exea die ad hanc diem qua fecisti, in iudicium uoco . hora nulla uacua a furto, a scelere, crudelitate, flagitio reperietur. hi sunt anni consumpti in quastura, & legatione Asiatica, O pratura urbana, o pratura Sicilienfi. quare hac eadem erit quadripartita distributio totius accusationis mea .

fierent.

deretur.

minibus

perpetua

tibus di-

dut chin

meiplum

ars omnis

n totam in

earem, in

rd crimina

nem caul.

uor, qui

rd invirid

qui, cum

em, Co

hi tres cu

religuum

putaftis:

is inter-

leinde its

tore or a

indicog

nnes noti

pordri, 41

in accu

non sup

ent, ne,

ego bis

65, 64773

# ACTIONIS. II.

NAWNO

LEGATI

PRAETOR

CINTA.

CENTOS.

MINI.

tiones refer

dut qui q

impudent

minum

HS fexce

quibus e

bie reliqu

Eta Suns

meque in

minum .

pressum.

nunc sen

fium teste

140. P. ]

STOR

RELA

tiones refer

honos, O

line inanis

proditio con

emprobus, c

diys: tibi qu

rem frums

commission

Quaftor ex S. C. prouinciam fortitus es : obtigit tibi confolaris : ut cum confule Cn. Carbone effes , eamq; prouinciam obtineres.erat tum dissensio ciuium: de qua nihil sum dicturus, quid sentire debueris : unum hoc dico, in eiufmodi tempore ac forte statuere te debuisse, utrum malles sen tire, arque defendere. Carbo grauiter ferebat, sibi questo rem obtigisse hominem singulari luxuria, atque inertia; uerumtamen ornabat eum beneficijs, officijs q; omnibus.ne diutius teneam, pecunia attributa numerata est: profectus est quastor in provinciam: uenit in Galliam exspectatus ad exercitum consularem cum pecunia: simul ac primum ei oc casio uisa est, (cognoscite hominis principium magistratum gerendorum, & reip. administranda) auersa pecunia pu blica quastor consulem, exercitum, prouinciamq; deseruit. uideo, quid egerim: erigit se: sperat sibi auram posse aliquam afflari in hoc crimine uoluntatis, assensionisq; eorum, quibus Cn. Carbonis mortui nomen odio sie: quibus illam relictionem, proditionemq; consulis sui gratam sperat fore. quasi uero id cupiditate defenda nobilitatis, aut studio partium fecerit, ac non apertissime consulem, exer citum, prouinciamq; compilarit, & propter impudentissimum fureum aufugerit. est enim obsarum, aut eiuf modifactum eins, ut possit aliquis suspicari, C. Verrem, quod ferre nouos homines non potuerit, ad nobilitatem, hoc est ad suos, transisse, nihil fecisse propter pecuniam. uideamus, rationes quemadmodum retulerit: iam se ipse ostendet, quamobrem Cn. Carbonem reliquerit: iam se ip se indicabit . primum breuitatem cognoscite . A C C E P I, inquie, VICIES. DVCENTA. TRIGINTA QVIN QVE, MILLIA. QVADRINGENTOS XVII.

IN. VERREM. LIB. I. 86 NVMMOS. DEDI. STIPENDIO, FRVMENTO. LEGATIS. PRO. QVAESTORI. COHORTI. PRAETORIAE. HS MILLE. SEXCENTA TRI CINTA. QVINQVE. MILLIA. QVADRIN-GENTOS. XVII. NVMMOS. RELIQVI. ARI-MINI. HS. SEXCENTA. MILLIA. hoc est rationes referre? hoc modo aut ego, aut tu, Hortensi, aut quisquam hominum retulie? quid hoc est? que impudentia? que audacia? quod exemplum ex tos hominum rationibus relatis huiusmodi est? illa tamen HS sexcenta milia, que ne falso quidem potuit, quibus data effent, describere, que se Arimini scribie reliquisse, que ipsa HS sexcenta millia reliqua fa-Eta sunt, neque Carbo attigit, neque Sylla uidit, neque in erarium relata sunt . opidum sibi elegit Ari minum, quod tum, cum iste rationes referebat, oppressum, direpeumq; erat. non suspicabatur id, quod nunc sentiet, satis multos exilla calamitate Ariminensium testes nobis in hanc rem reliquos esse. recita denuo. P. LENTVLO. L. TRIARIO QYAE STORIBUS, VRBANIS. RATIONUM RELATARVM. recita. EX. S.C. ut hoc pacto ra ziones referre liceret, eo Syllanus repente factus est, non uz honos, & dignitas nobilitati restitueretur. quod si illine inanis profugisses; tamen ista tua fuga, nefaria proditio consulis tui, scelerata indicaretur. malus ciuis, improbus, consul sediciosus homo Cn. Carbo fuit. fuerie alijs: tibi quando esse cœpit? postea quam tibi pecuniam, rem frumentariam, rationes omnes suas, exercitumqs commiste, nam si tibi antea displicuisset, idem fecisses

tibi con

prouin

nihil fum

e, in eigh.

malleslen

sibi questo

he inertia;

mnibus.ne

: profectus

bechatus a

rimum cia

agistratum

pecunia pu G: defervie.

n possedia

onisq; eo-

it: quibus

atam fre-

tatis, aut

lem, exer

mpuden-

, all ein

Verrem,

ilitatem.

cuniam.

m se ipse

am leip

EPI,

QVIN

WII.

### ACTIONIS. rebal; reper quod anno post M. Piso quastor, cum L. Scipioni consuli ob o (celus: op tigisset: non attigit pecuniam: non ad exercitum profectus enim potelt est: quod de rep. sensit, ita sensit, ut nec fidem sua, nec more hoc uno cele maiorum, nec necessitudinem sortis læderet. etenim si hæc modi molia perturbare omnia, or permiscere uolumus, totam uitam per etur , it periculosam, infestamq; reddemus, si nulla religionem sors Malleolo oc habebit, nullam focietatem coniunctio fecunda, dubiag; for ior etiam h euna, nullam auctoritatem mores, acque instituta maioplus indic rum. omnum est communis inimicus, qui fuit hostis suoidem in C rum. nemo umquam sapiens proditori credendum puta quemip uit . ipfe Sylla, cui aduentus istius gratissimus esse debuit, ab se hominem, atque ab exercitu suo remouit, Beneuen-Samo illis ti esse iusit apud eos, quos suis partibus amaissimos esse le in eum intelligebat, ubi iste summa rei, caussaq; nocere nihil pos (imum , d set. ei postea pramia tamen liberaliter tribuit: bona quaer cum e dam proscriptorum in agro Beneuentano diripienda con-60,00 æßit: habuit honorem ut proditori, non ut amico fidem. parte iftin nunc, quamuis sint homines, qui mortuum Cn. Carbowit. Qui nem oderint : tamen hi debent , non quid illi accidere uofidiofum, luerint, sed quid ipsis in talire metuendum sis cogitare. Carbone commune est hoc malum, communis metus, commune per? wiolarit. culum. nulla sunt occultiores insidia, quam ea, qua latent derit, ato in simulatione offici, aut in aliquo necessitudinis nomine. orationis; nam eum, qui palam aduersarius, facile cauendo uitare pos crimina pi sis: hoc vero occultum, intestinum, ac domesticum malum ut omnid w non modo no existit, uerum etiam opprimit ante quam per re, quamob spicere, aeque explorare potueris. Ita ne nero? tu, cum que SILLATING GA for ad exercitum missus sis, custos non solum pecunia, sed an quibusi etiam consulis; particeps omnium rerum, consilioruma PINATHONIO fueris, habitus sis in liberum loco, sicut mos maiorum fe BUMIN COLAT

IN. VERREM. LIB. I. rebat; repente relinquas? deseras? ad adversarios transeas? o scelus: o portentum in ultimas terras exportandum. non enim potest ea natura, que tantum facinus commiserit, hoc uno scelere effe contenta: necesse est semper aliquid eius modi moliatur : necesse est, in simili audacia, perfidiag; uersetur. ita que idem iste, quem Cn. Dolabella postea, C. malleolo occiso, pro questore habuit, (haud scio, an ma ior etiam hac necessitudo fuerit, quam illa Carbonis. ac plus iudicium uoluntutis ualere, quam sortis, debeat) idem in Cn. Dolabellam, qui in Cn. Carbonem, fuit. nam, que in ipsum ualebant crimina, contulit in illum, caufsamo; illius omnem ad inimicos, acccusatoresq; detulit : ip se in eum, cui legatus, cui pro quastore fuerat, inimicissimum, atque improbissimum testimonium dixit. ille mi ser cum esset; tum proditione istius nefaria, tum improbo, of falso eiusdem testimonio, tum multo ex maxima parte istius furtorum, ac flagitiorum inuidia conflagrauit . Q uid hoc homine faciatis? aut ad quam spem tam per fidiofum, tam importunum animal reservetis? qui in Cn. Carbone forcem, in Cn. Dolabella uoluntatem neglexerit, ac uiolarit, eosg; ambos non solum deserverit, sed etiam prodi derit, atque oppugnarit. Nolite, quaso, iudices, breuitate orationis meæ potius, quam rerum ipsarum magnitudine crimina poderare. mihi enim properandum ne cessario est, ut omnia uobis, qua mihi constituta sunt, possim exponere. quamobrem. quastura istius demonstrata, primig; ma giftratus & furto, & scelere perspecto, reliqua attendite. in quibus illud tempus Syllanarum proscriptionum, ac ra pinarum pratermittam: neque ego istum sibi ullam ex com muni calamitate defensionem sinam sumere : suis eum cer-

i confulid

n profeely

a, nec moi

tenim fihr

totam vitan

ligionem fon dubisato

Aitute mois

eit hoftis fra

dendumous

us esse debini.

it, Beneven.

mia Timos elle

ocere nihil pol

t: bone que-

ripiends con-

amico fiden.

CM. Carbo-

i acadere no-

su cogitare.

omnume on

e, que aim

in is nomine

do nitare po

cum malu

te quampo

u, cum que

ecunia, lo

filioruma

sajor wm

### ACTIONIS. II. Bis proprijsq; criminibus accusabo. quamobrem, hoc omni anity at rempore Syllano ex accusatione circumscripto, legationem Beroum to zius praclaram cognoscite. Postea quam Cn. Dolabella pro bellam 10 1 uincia Cilicia constituta est, odij immortales, quanta iste cu maxima, 14 piditate, quibus allegationibus illam sibi legationem expu bella non p gnauit ? id quod Cn. Dolabella principium maxima cala-Ausenciet religiosis, mitatis fuit. nam ut ifte profectus eft, quacunque iter fecit, eiusmodi fuit, non ut legatus populi R. sed ut quædam cala iona illa mitas peruadere uideretur . In Achaia ( prætermittam mi tur : tem mora omnia, quorum simile forsitan alius quoque aliquid dubito,9 aliquando fecerit: nihil dicam, nisi singulare, nisi quod, si Tatio un in alium reum diceretur, incredibile uideretur) magistra que, tuo Rum Sycionium nummos poposcit.ne sit hoc crimen in Ver la spes fa rem : fecerunt alij. cum ille non daret, animaduertit.impro mortales bum, sed non in auditum . genus animaduer sionis uidete: Apollin quæretis ex quo genere hominum istum iudiætis. ignem ex tum ant lignu uiridibus, atque humidis in low angusto fieri iussi: crilegas ibi hominem ingenuum, domi nobilem, populi R. fociu, at disciplin que amicum, fumo excruciatum, seminium reliquit. Iam difares que ifte signa, quas tabulas pictas ex Achaia suffulerit, no ip a loca dicam hoc loco: est alius mihi locus ad hanc cupiditatem de morie, monstrandam seruatus. Athenis, audistis, ex æde Minerua gravida grande auri pondus ablatum dictum hoc est in Cn. Dolabel exactut La iudicio: dictum?etiam astimatum.huius consiliy non mo periffe. do participem C. Verrem, sed principem fuisse reperietis. tum facto Delum uenit:ibi ex fano Apollinis religiosissimo noctu cla 11,0 fem suffulit figna pulcherrima, atque antiquissima, eaq; in one cie, dis, rariam nauem suam conijcienda curauit. postridie cum spo Will Call liatum fanum uiderent ij, qui Delum incolebant, grauiter tur dut vi ferebant. est enim tata apud cos cius fani religio, atque anti ווון פונופון

IN. VERREM. LIB. I. 88 quitas, ut in eo loco ipfum Apolline natum effe arbitrentur. nerbum tumen facere non audebant; ne forte ea res ad Dola bellam ipfum pertineret. tum fubito tempestates coorta funt maxima, judices, ut non modo proficifci, cum cuperet, Dola bella non posset, sed uix in opido consisteret: ita magni fu Etus eijciebantur. hic nauis illa prædonis istius, onusta signis religiosis, expulsa, acque eiecta fluctu, frangitur : in littore signa illa Apollinis reperiuntur : iussu Dolabella reponun tur : tempestas sedatur : Dolabella Delo proficiscitur. Non dubito, quin, tametsi nullus in te sensus humanitatis, nulla ratio unquam fuit religionis, nunc tamen, in metu periculo que, tuor u tibi fæler um ueniat in mentem . Potest ne tibi ul la spes salutis commoda ostendi, cum recordaru, in deos im mortales quam impius, quam sceleratus, qua nefarius feris? A pollinem ne tu Delium spoliare ausus es? illi ne tu templo, tum antiquo, tum fancto, tam religiofo, manus impias, ac fa crilegas afferre conatus es? si in pueritia non ijs artibus, & disciplinis institutus eras. ut ea, que literis mandata sunt, disæres, aeque cognosceres: ne postea quidem, cum in ea ipfa loca uenisti, potuisti accipere id, quod est proditum me moria, acliteris? Latonam ex longo errore, o fuga, grauidam, er iam ad pariendum uicinam, temporibus exactu fugisse Delum, atque ibi Apollinem Dianama; peperisse. qua ex opinione hominum illa insula eorum, deorum sacra pututur: tantaq; eius auctoritas religionis & est, er semper fuit, ut ne Persa quide, cum bellum toti Græ cia, dis, hominibusq; indixissent, or mille numero na nium classem ad Delum appulissent, quidquam conarentur aut uiolare, aut attingere. hoc tu fanum depopulari, homo improbissime, atque amentissime, audebas? fuit

n, hocomi

legationes

olabellem

uantaisten

ttionem exp

naximacou

que iter fice

t quedance

etermittann

Hoque diqui

e, nifi quos

that magnit

crimen in Ver

aduerii impro

er soniquidek:

cety, ignem a

(to fieriiu) u;

uli R. (ociu, 4

n reliquit. Iam

[uftulerit, ni

cupiditatem di

cede Minera

in Cn. Dolah

onsily non m

Te reperieth

mo noctuci

s edg; mon

idie cum | 19 int, gravita

o, asque ani

MON PURA

denuncial

quererem.

tum has de

ism non co

(estoremo

niu priori

CT. Very

labellet

eume

caulan

ce dixi

legati s

Aftend

le pleni

gnum

Ignun

blicu,

tatag; e

quo (e)

bio, qu

misfu

peraffe

Hisim

or fooli

tractum

lants and

amicora

CH extre

Mque of

ulla cupiditas tanta, que tantam extingueret religionem? or si tum hac non cogitabas, ne nunc quidem recordaris, nullum esse tantum malum, quod non tibi pro sceleribus tuis iamdiu debeatur? In A siam nero postquam nenit, quid ego aduentu istius prandia cenas, equos, muneraq; commemorem? nihil cum Verre de quotidianis criminibus acturus sum. Chio per um signa pulcherrima dico abstulise, item Erythris, & Halicarnaffo. Tenedo (pratereo pecunia. quam eripuit) Tenem ipsum, qui apud Tenedios sanctisimus deus habetur, qui urbem illam dicitur condidisse, cuius ex nomine Tenedus nominatur, hunc ipsum, inquam, Tenem, pulcherrime factum, quem quondam in Comitio uidistis, abstulit magno cum gemitu ciuitatis. Illa uero ex pugnatio fani antiquissimi, & nobilissimi Iunonis Samiæ quam luctuosa Samijs fuit? quam acerba toti Asia? quam clara apud omnes? quam nemini uestrum inaudita? de qua expugnatione cum legati ad C. Neronem in Asiam Samo uenissent, responsum tulerunt, eius modi querimonias, qua ad legatum populi R. pertinerent, non ad pratorem, sed Romam deferri oportere. Quas iste tabulas illinc, qua signa sustulit ? quæ cognoui egomet apud istum in ædibus nuper, cum obsignandi gratia uenissem . qua signa nunc, verres, ubi sunt ? illa quero, que apud te nuper ad omnes columnas, omnibus etiam intercolumnij, in silua denique disposita sub dio uidimus. cur ea, quam diu alium prætorem cum is indicibus, quos in horum locum subsorti tus es, de te in consilium iturum putasti, tam diu domi fue runt: postea quam nostris testibus nos, quam horis tuis, uti malle uidisti, mullum signum domi reliquisti, præter duo, que in medijs edibus sunt, que ipsa samo sublata sunt?

IN. VERREM LIB. I. 89 non putasti me tuis familiarissimis in hanc rem testomonia

eligioneni

recordario

o sceleribus

uenit, qui

das comme

inibus actu

to abstulish

treo pecunia

ios fanctilis

ondidiffe, ex.

on, inquan

m in Coming

Illa mero ex

amon's Samie

Afre! quam

uditaidequa

A Siam Sama

monuds, qua

storem, led

illine, que

m in adibus

light nunc

uper ad om-

r silva deni-

a divalium

im subsort

u domi fue

is tuis, un

eter duo.

lasa fune?

110%

denunciaturum? qui tua domi sape fuissent, ex quibus quærerem, signa scirent ne fuisse, quæ non essent quid eum hos de te indicaturos arbitratus es, cum niderent, te iam non contra accusatorem tuum, sed contra questorem, fectoremq; pugnare? qua de re Charidemum Chiu testimo niu priore actione dicere audiftis: sese. cu effet trierarchus, co Verrem ex Asia decedentem prosequeretur, iussu Do labella fuisse una cum isto Sami, sefeq; tum scire spoliaeum effe fanum Iunonis, & oppidum Samu, posteaq; se causam apud Chios, ciues suos, Samije accusantibus publi ce dixiffe, eog; fe effe absoluin, quod planu feciffet, ea, que legati Samiorum dicerent, ad Verrem, no ad fe, pertinere . A fendu, netus opidum, or nobile in Pamphylia, scitis efse plenisimum signorum optimorum, non dica, illine hoc si gnum ablatum effe, or illud : hoc dico, nullum te Afpendi signum, Verres, reliquisse, omnia ex fanis, ex locu publicu, palam, spectantibus omnibus, plostris euecta.aspor tatag; effe . atque etiam illum A fpendium citharistam . de quo sepe audistis id, quod est Gracia hominibus in prouerbio, quem omnia intus canere dicebant, sustulit, or intimis suis ædibus posuit; ut etia illum ipsum artificio suo superasse uideatur . Perga fanum antiquisimam, & san-Etissimum Diana scimus esse. id quoque a te nudatum, eg-spoliatum esse, exipsa Diana, quod habebat auri, de eractum, arque ablatum effe dico. Que, malum, est ista zanta audacia, atque amentia? quas enim sociorum, atque amicoru urbes adifti legationis iure, & nomine; si meas ui cu exercitu, imperioq; inuasiffes, tamen opinor, que signa, acque ornamenta ex his urbibus sustulisses, hac non in tua

M

Litery pi

TION

COLUMN TH

tudinem

eft wirth

perapli

re dico

taidta

ornat

aem

er lu

uma

temp

peca

70, no

A fid

YWH

item in loc

ferma

miuri

fent.

domum, neque in suburbana amicorum, sed Romam in publicum deportasses. Quid ego de M. Marcello loquar, qui Syracusas, urbem ornatissimam, cepit? quid de L. Scipione, qui bellu in Asia gessie, Antiochumq, regem potentissimum uicit? quid de Flaminino, qui regem Philippum, & Macedonia subegit? quid de L. Paullo, qui regem Persen ui, ac uirtute superauit? quid de L. Mummio, qui urbe pulcherrimam, atque ornatissimam Corinthum, plenist mareru omnium, suftulit, urbesq; Achaiæ, Boetiæq; mul eas sub imperium populi R. ditionemq; subiunxit? quoru domus cum honore, er uirtute florerent, signis. er tabulu pictis erant nacua at nero urbem tomm, templa deorum, omnesq; Italia partes illorum donis, ac monumentis exornatas uidemus. Vereor, ne hac forte cuiquam nimis antiqua, or iam obsoleta uideantur. ita enim tum aquabiliter omnes erat huiusmodi, ut hac laus eximia uirtutis, & in nocentia non solum hominum, uerum etia temporum illorum effe uideatur . P. Seruilius, uir claris fimus, maximis rebus gestis, adest, de te sententiam laturus est: Olympum ui, copijs, consilio, uirtute æpit, urbem antiquam, & omnibus rebus auctam, or ornam. recens exemplum for zissimi uiri proferro:na postea Seruilius imperator populi R. Olympum urbem hostium, cepit, quam tu in issdem illis locis legatus quastorius opida pacata sociorum, atque amicorum diripienda, ac uexanda curasti. tu que ex fanis religiossssimis per sælus, er per latroanium abstulisti,ea nos uidere, nisi in tuis, amicoruq; tuoru tectis, no possumus:P. Seruilius, qua signa, aeque ornamenta ex urbe hostiu, et uirtute capta, belli lege, atque imperatorio iure sustu li, ea populo R. apportunit, per triuphu nexit, in tabulas

IN. VERREM. LIB. I. publicas ad ararium perscribenda curavit. Cognoscite ex literis publicis hominis amplissimi diligentia recita . R A-TIONES RELATAE. P. SERVILII.NO folum numerum signorum, sed etia unius cuiusque magni tudinem, figuram, statum literis definiri uides. certe maior est uirtutis, uictoriaq; iucunditas, quam ista uoluptas, que perapitur ex libidine, or cupiditate.multo deligentius habe re dico Seruiliu prædam populi R. quam te tua furta nota ea, atque descripta. dices, tua quoque signa, et tabulas pictas ornamento urbi, foroq; populi R. fuisse. Memini: uidi simul cum populo R. forum, Comitiumq; adornatu ad spe ciem magnifice ornatu, ad fenfum, cogitationem'q; acerbo, @ lugubri:uidi collucere omnia furtis tuis, prædam prouinciarum, folijs sociorum, arque amicorum. quo quidem tempore, judices iste spem maximam reliquorum quoque peccatoru nactus est. uidit enim eos, qui iudiciorum domi nos effe dici nolebant, har u cupiditatum effe feruos. Socij ne ro, nationes q; extere frem omnium tum primu abiecere re rum, ac fortunaru suarum: propterea quod casu legati ex Asia, atque Achaia plurimi Roma tunc fuerunt, qui deorum simulacra ex suis fants sublata in foro uenerabuntur: ttem cetera signa, & ornamenta cum cognosæret, alia alio in loco lacrymantes intuebantur. quorum omnium hunc sermonem tum esse audiebamus, nihil esse, quod quisquam dubitaret de exitio sociorum, atque amicorum, cum quidem uiderent in foro populi R. quo in loco antea, qui socijs iniurias fecerant, accufari, er condemnari solebat, ibi effe palam posita ea, quæ ab socijs per scelus ablata, ereptaq; esfent. Hic ego no arbitror ill u negaturu, signa fefe plurima, cabulas pictas innumerabiles habere. sed, ue opinor, soles

ottam in

o loquar.

de L.Sa.

em poten.

hilippum

regem per-

so, qui une

um, pleniss

Boetieg; m

matt! quoru

s. or tabula

pla deorum.

mentil exor-

THITH'S CITAL .

equability

rtuts, or in

mporum il-

musi-

well:Olym-

tiquam, 60

emplum for

rator popul in ijsdemil-

rum, digik

ue ex any

, no po | W

urbe ho-

iure fuftu

व विभाव

possit,

rum, que

que neg

farus 1

aliquan

Henire.

primig

ipfiL

cioli,

705 di

dut to

effla

lami

quar

itine

pern

tacer

00

obrer

eius R

miro d

lebat.

dam o

Lam

hec, que rapuit, & furatus est, non numquam dicere se emisse, quoniam quidem in Achaiam, Asiam, Pamphy liam sumpeu publico, er legationis nomine, cum imperio, er securibus mercator signorum eabularum'q; pictarum missus est. Habeo & istius & patris eins accepti tabulas omnes, quas diligenti sime legi, atque digessi: patris, quoad uixit; tuas, quoad ais te confecisse. nam in isto, iudices, hoc nouum reperietis. audimus aliquem tabulas numquam con fecisse: que est opinio hominum de Antonio, falsa: nam fecit diligentissime, uerum sit hoc genus aliquod, minime probandum. audinus alium non ab initio fecisse, sed ex tem pore aliquo confecisse.est aliqua etiam huiusce rei ratio.hoc uero noun, & ridiculu est, quod hic nobis respondit, cum ab tabulas postularemus; usque ad M. Terentium, & C. Cassium consules confecisse, postea destitisse. alio loco, hoc cuius modisit, considerabinus. nunc nihil ad me attinet. horum enim temporum, in quibus nunc uersor, habeo ta bulas & euas, & patris. plurima signa pulcherrima, plu rimas tabulas deportasse te, negare non potes: at que utinam neges.unum, ostende in tabulis aut tuis, aut patris tui, emprum esse: uicisti.ne hæc quidem duo signa pulcherrima, que nunc ad impluuium tuum stant, que multos annos ad ualuas Iunonis Samiæ steterunt, habes quo modo emeris; hec, inquam, duo, que in edibus tuu fola iam funt, que sectorem exspectant, relicta, ac destituta a ceteris signis. At credo in hisce solis rebus indomitas cupiditates, atque effranatas habebas : cetera libines eius ratione aliquo, aut modo continebantur. quam multis istum ingenuis, quam multis matribus familias in illa tetra atque impura legatione uim attulisse exstimatis? ecquo in opido pedem

IN. VERREM. LIB. I. posuit, ubi non plura stuproprum, flagitiorumq; suorum, quam aduentus sui, uestigia reliquerit? sed ego omnia, que negari poterunt , prætermittam : etiam hæc , que cer tissima sunt, & clarissima, relinquam: unu aliquod de ne farijs istius factis eligam, quo facilius ad Siciliam possim aliquando, que mihi hoc oneris, negotija; imposuit, per uenire. Opidum est in Hellesponto Lampsacum, iudices, in primis Asia prouincia clarum, or nobile: hominis autem ipsi Lampsaceni tum summe in omnes ciues Romanos officiofi,tu præterea maxime fedati, et quieti, prope præter cete ros ad summu Gracorum otiu potius, qua ad uliam uim, aut tumultum accommodati accidit, cu iste a Cn. Do labella efflagitasset, ut se ad regem Nicomedem, regemq; Sadalam mitteret; cumq; iter hoc si magis ad quastum suum, quam ad reip. tempus accommodatum depoposcisset; ut illo itineret ueniret Lampfacu, cu magna calamitate, et prope pernicie ciuitatis. deducitur iste ad Ianitore quendă, hospi tem: comitesq; eius item apud ceteros hospites collocamur. ut mos erat istius, atque ut eum suæ libidines flagitiosæ facere admonuerant, statim negotium dat illis suis comitibus, nequissimis . turpisimisq; hominibus, ut uideant, & inuestigent, ecque uirgo sit, aut mulier, digna, quam obrem iste Lampsaci diutius commoraretur. erat comes eius Rubrius quidam, homo factus ad istius libidines; qui miro artificio, quocuque uenerat, hac inuestigare omnia so lebat. is ad eum rem istam defert. Philodamum esse quendam, genere, honore, copijs, existimatione facile principem Lampsacenorum:eius esse filiam, que cum patre habitaret, propeerea quod uirum non haberet, mulierem eximia pulchritudine, sed eam summa integritate pudicitiaq; existima 14

dicere

eamphy

em perio.

rictarum

ti tabula

ru, quodo

dices, hor

quam con

alfa: nam

, minim

ed ex tem

et ratio hoe

ondit, cum

m, or C.

oloco, hoc

ne attinct

, habeota

rrima, pla ue utikam

is the, em-

herrima.

s annos da lo emerisi

une, que

is signis.

aliquo,

genuu,

impura

pedem.

### ACTIONIS. IL

biberetut

BYAMIY ON

faty caler

CHT 40 MO

Summa 9

puil hom aliquid a

convinio

alia par

lier. 60

O ip

xit, id

\$405 RO

liam di

a mali

gnd in

file ui

manu.

damus

nimat

orori

at hoc

iurie n

listor i

qualim

ciditur;

ba fauci

tatos wid

ne homi

vi. homo ut hac audiuit, sic exarsit ad id, quod non modo ip se numquam uiderat, sed ne audierat quidem ab eo, qui ip se uidisser; ut statim ad Philodamum migrare se diceret uel le.hospes lanitor, qui nibil suspicaretur, ueritus ne quid in ipso se offenderit, homine summa ui retinere corpit.ifte, qui hospitis relinquedi caussam reperire non posset, alia sibi ra tione uiam munire ad stuprum capit: Rubrium, delicias suas, in omnibus eius modi rebus adiutorem suum, & conscium, parum laute diuersari dicit, ad Philodamum de duci iubet. quod ubi est Philodamo nunciatum; tametsi erat ignarus, quantum sibi ac liberis sus iam tum male consti tueretur, tamen ad istum uenit, oftendit munus illud suum non esse: se cum sua partes essent hospitu recipiendorum, tamen ipsos tantum pratores, & consules, non legatorum asseclas, recipere solere. iste, qui una cupiditate raperetur, totum illius postulatum causamq; neglexit : per uim ad eum, qui recipere non debebat, Rubrium deduci imperauit. hic Philodamus, postea quam ius suum obtine re non potuit; ut humanitatem, consuetudinemq; suam retineret, laborabat. homo, qui semper hospitalissimus, amicissimusq; nostrorum hominuum existimatus esset, no luit uideri ipsum illum Rubrium inuitus indomum suam recepisse: magnifice, & ornate, ut erat in primis inter suos copiosus, conuiuium comparat:rogat Rubrium, ut, quos ei commodum sit, inuitet; locum sibi soli, si uideaeur, relinquat : ut etiam filium fuum, le Etisimum adolescentem, foras ad propinguum suum quendam mitteres ad cenam.tum Rubrius comites inuitat.eos omnes Ver res certiores facit, quid opus effet. mature ueniunt : discumbit ur fit sermo inter eos, & inuitatio, ut graco more

### IN VERREM. LIB. I. biberetur. hoftes hortatur: poscunt maioribus poculis:celebratur omniuma; fermone latitiaq; conuluium. postea qua fatu calere res Rubrio uifa est; queso, inquit, Philodame, cur ad nos filiam tuam non intro uocari iubes?homo, qui es fumma gravitate, or iam id atatis, or parens effet, obftupuit hominis improbi dicto. instare Rubrius . eum ille, ue aliquid responderet, negauit moris esse Gracorum, ut in convinio virorum accumberent mulieres. hic tum alius ex alia parce: enimuero ferendum hoc non est: uocetur nui lier. or simul servis suis Rubrius, ut ianuam clauderet, o ipfi ad fores asisterent, imperat, quod ubi ille intellexie, id agi, atque id parari, ut filie fue un afferretur; fersuos suos ad se uccar; his imperat ut se ipsum negligant, filiam defendant; excurrat aliquis, qui hoc tantum domestia mali filio suo nunciet clamor interea fit teta domo:pugna inter sernos Rubry, atque hospitis : iactatur domi fue uir optimus, & homo honestisimus, pro se quisque manus affere: aqua denique feruenti a Rubrico ipso Philo damus per fundieur. hec ubi filio nunciata sunt, statim exa nimatus ad ades contendit, ut & uita patris, et pudicitia fororis succurreret.omnes eodem animo Lampfaceni, simul ut hoc audiverunt, quod eos tum Philodami dignicas, tu in iuria magnitudo mouebat, ad ades noctu conuenerunt. hic lictor istius Cornelius, qui cum eius serus erae a Rubrio, quasi in prosidio, ad auferendam mulierem collocatus, occiditur: serui nonnulli uulnerantur : ipse Rubrius in turba sauciatur iste, qui sua cupiditate tantos tumultus concitatos uideret, cupere aliqua evolare, si posset. postridie mane homines in concionem uenium: querunt, quid optimum factu sie: pro se quisque, ut in quoque erat auctori-M 1114

modoin

iceretue

ne quid in

it ifte qui

aliasibira

ium, di

n wum.da

odamum de

tametsi era male consti

illudium

iendorum.

ा रिश्मा

iditate 14-

elexit : per

um deduci

um obtine

má; fum

alißimus,

seffet, no

um fusm

mis inter

um, W,

nides.

adole-

mitteres

es Ver

nt: di-

DIATE

edula

11,9400

teret, in

periculus

eus negu

homo an

Neroni

xerit; 4

m A I

damo

non to

mont

dicer

Racu

hoce

Je da

\$4/11

listo

pote

diqui

Meftra

TOTIL

(Map

tatis plurimum, ad populum loquebatur: inventus est ne mo', cuius non hac & sententia effet, & oratio: non effe metuendum, si istius nefarium scelus Lampsaceni ultivi, ma mig; effent, ne senarus populusq; R. in eam auitatem ani maduertendum putaret : quod si hoc iure legati populi R. in focios, nationes q; exteras uterentur, ut pudicitiama; li berorum servare ab cor u libidine tutam no liceret; quiduis effe perpeti fatius, quam in tanta ui, atque acerbiate uer fari . hac cum omnes fentirent ; & cum in eam rationem pro suo quisque sensu, ac dolore loqueretur; omnes ad eam domum , in qua iste dinersabatur , profecti sunt cadere ia nuam faxis, instare ferro, ligna & sarmenta circumdare, ignem subijære cæperune. eum ciues R. qui Lampsa ci negotiabantur, concurrunt, orant Lampsacenos, ut gra uius apud eos nomun legationis, quam iniuria legati puta retur : sese intelligere, hominem illum esse impurum, ac nefarium; sed quoniam nec perfecisset, quod conatus esset, neque futurus effet Lampfaci postea, leuius corum peccaeum fore, si homini sælerato peperassent, quam si legato non peperassent, siciste, multo sceleration, er nequior, quamille Adrianus, aliquanto etiam felicior fuit.ille, quod eius auaritiam ciues R. ferre non potuerant, Vtica dome sua uiuus exustus est; idq; ita illi merito accidisse existima sum est, ut lætarentur omnes, neque ulla animaduer sio con stitueretur: hic, sociorum ambustus incendio, tumen ex illa flamma, periculoq; euolauit : neque adhuc causam ullam excogiture potuit, quamobrem euenerit, aut, quid commit ferit, ut in tantum periculum ueniret.non enim potest dice re, cum sedicionem sedare wellem, cum frumentum impera rem, cum stipendium cogerem, cum aliquid denique reip.

neus eff n

o: non ell

ni ultivi m

Witatem and

ui populi R

idicitismo:

eret, quidu

dcerbinte un

eam rationen

omnes de ean

unt cedereit

tta circumdu

qui Limpla

acenos, ill gra

rid legatiquia

empurum, so

conatus e d.

eorum pecca-

war fi legato

er nequior

fuirille, quo

. Vtice dom

idisse existima

raduer (10 con

tamenexill

us am ullan

quid commi

n potest dice

um impers

enique reip.

eaussa gererem, quod acrius imperani, quod animaduer ei, quod minatus sum. que si diceret;tamen ignosci no opor teret, si nimis atrociter imperando socijs, in tatum adductus periculum uideretur. nunc, cum ipfe cauffam illius tumuleus neque ueram dicere, neque falsam confingere audeat; homo autem ordinis sui frugalissimus, qui tum accensus C. Neroni fuit, P. Tettius hac eadem se Lampsaci cognosse di xerit; uir omnibus rebus ornatiffmus C. Varro, qui tum in Asia eribunus militum fuit, hac eadem ipsa se ex Philo -damo audisse dicat: potestis dubitare, quin istum fortuna non tam ex illo periculo eripere noluerit, quam ad nestrum indicium reservare? nisi vero illud dicet, quod & in testi monio Tetti priore actione interpellauit Hortenfius : quo tempore quidem signi satis dedit, si quid effet, quod posse diære, se tacere, non posse : ut, quam din in ceteri rebus · cacuerie, cire omnes possemus, nihil habuisse quod diceret. hoc tum dixit, Philodamum, er eius filium a C. Nerone ef se damnatos, de quo ne multa differam, tantum dico, secueum id effe Neronem, & eius consilium; quod Cornelium lictorem occifum effe constaret, putaffe no oportere effe cui quam, ne in ulcifcenda quidem iniuria, hominis occidendi potestatem. in quo uideo, Neronis iudicio non te absolutum esse improbitatis, sed illos damnatos esse cædis . Verum ista damnatio tamen cuius modi fuit? audite, quaso, indices, & aliquando miseremini sociorum, & ostendite aliquid his in nestra fide præsidij esse oportere. Q uod toti Asiæ iure occifus uidebatur istius ille uerbo lictor, reuera minister im probisima cupiditatis, pertimuit iste, ne Philodamus Neronis iudicio liberaretur. rogat, er orat Dolabellam, ut de sua prouincia decedat, ad Neronem proficiscatur : se de

facete pott

delideraba

quidquid e

quod protis

per Dolabel

perpatricis

urget Dola

possent.co

mileru, e

adductus

pudiana

voris defe

ter de file

Neronem

se? quem

Je percu

que amis

ham atqu

labella, n

diquein

eanti fuit

ne lui nell

Withdui.

cula sublem

conflituera

fil ne sciebe

questor fu

zilijs, refe

monstrat incolumem esse non posse, si e hilodamo uiuere, at que aliquando Romam uenire licuisset. commotus est Dola bella : fecit id, quod multi reprehenderunt, ut exercitum, prouinciam, bellum relinqueret, & in Asiam hominis ne quisimi aussa, in altenam prouinciam, proficisceretur.po stea quam ad Neronem uenit, contendit ab co, ut Philodami caussam cognoscerct. uenerat ipse, qui esset in consilio, & primus sententiam diceret: adduxerat etiam præfectos, er eribunos militares suos ; quos Nero omnes in consilium uocauit : erat in consilio etiam , aquisimus index , ipfe Verres : erant nonnulli togati , creditores Gracorum ; quibus ad exigendas pecunias improbissimi cuiusque legati plurimum prodest gratia . ille miser defensorem reperire neminem poterat. quis enim esset aut togatus, qui Dolabella gratia, aut Gracus, qui eiusdem ui, & imperio non moue retur? accusator autem apponitur ciuis Romanus, de creditoribus Lampfacenoru; qui, si dixisset quod ifte iu Biffet per eiusde istius lectores a populo pecuniam posset exigere. cum hac omnia tanta contentione, tantis copijs egerentur; cum illum miserum multi accusarent, nemo defenderet; cumq; Dolabella cum suis prafectis pugnaret in consilio; Verres fortunas agi suas diceret, idem testimonium diceret, idem effet in consilio, idem accufatorem paraffet; hæc cum omnia fierent; & cum hominem constaret occisum; tamen tanta uis islius iniuria, tanta in isto improbitas putabatur, ut de Philodamo, amplius, pronunciaretur. Quidego nunc in altera actione Cn. Dolabella spiritus, quid huius lacrymas, & concursationes proferam? quid C. Neronis, uiri optimi, atque innocentissimi, non nullis in rebus ani wum nimis timidum , atque demissum ? qui, in illa re quid

IN. VERREM. LIB. facere potuerit, non habebat : nisi forte id, quod omnes tum desiderabant, ut ageret eam rem sine Verre, & Dolabella. quidquid effet sine his actu, omnes probarene. zum uero quod pronunciatum est, non per Neronem iudicatum, sed per Dolabellam ereptum existimabatur. codemnatur enim perpaucis sententijs Philodamus, eg eius filius.adest, instat, urget Dolabella, ut quamprimum fecuri feriantur, quo quamminime multi ex illis de istius nefario scelere audire possent. constituitur in foro Laodice spectaculu acerbu, et miferu, or graue ton Afia prouincia, grandis natu parens adductus ad supplicium, ex altera parte filius, ille, quod pudiatiam liberorum, hic quod uitam patris, famama; fo roris defenderat. flebat uterque, non de suo supplicio, sed pa zer de filij morte, de patris filius. quid lacrymarum ipfum Neronem putatis profudisse? quem fletum totius Afiæ fuif fe? quem luctum, & gemitum Lampfacenorum? fecuri ef se percussos homines innocentes, nobiles, socios populi R. at que amicos, propter hominis flagitiosissimi singulare nequi tiam atque improbisimam cupiditatem . Nemo iam, Dolabella, neque tuorum liberum, quos tu miferos in egestate atque in solitudine reliquisti, misereri potest. Verres ne ribi zanti fuit, ut eius libidinem hominum innocentum fangut ne lui uelles? icarco ne exercitu, atque hostem relinquebas, ut tua ui, & crudelitate istius hominis improbissimi perì cula subleuares? quod enim eum tibi quastoris in locum constitueras, icarco tibi amicum in perpetuum fore putasti? ne sciebas, ab eo Cn. Carbonem consulem, cuius re uera quaftor fuit, non modo relictum, sed etiam spoliatum auxilijs, nefarie oppugnatum, or proditum? expertus igitur es istius perfidiam tum, cum se ad inimicos tuos contulit, cin

Winete a

He of Dole

exercitum.

hominisms

i ceretur on

t Philodami

consilio, es

rafectos, go onfilium us.

x, ipfever.

um quibu

legati pluri.

perirenemi.

ui Dolabella

to mon move

THIS, de CTH-

lifleinßife

osset exigere,

defenderet;

in consilio;

ium diceret,

et; hec cum

4物;每物件

pute batur,

Quidego

uid huius

Neronis, rebus and

a requie

#### ACTIONIS. II. anti tumultus in te homo ipfe nocens acerrimum testimonium dixit, cum tum, farmente rationes ad ararium, nisi damnato te, referre noluit. Tanta cis: prodeundi ne tue, verres, libidines erunt, ut eas capere, ac sustinere non caussam huius proumcia populi R. non nationes extera possint?tu ne quod iniurism 407 nideris, quod audieris, quod concupieris, quod cogitaris, nisi t, fecisset; de 1 id ad nutum tuum prasto fuerit, nisi libidini tua cupiditatoppugnatu tig; paruerit; immittentur homines? expugnabuntur domultus fueri mus? ciuitates non modo pacatæ, uerum etiam sociorum, non ne cau atque amicorum, ad uim, atque ad arma confugient, ue testimonia, to ab se, atque ab liberis suis legati populi R. scelus, atque li homini para bidinem propulsare possint? nam quæro abs te, circumsesi, quibus in sus ne sis Lampsaci? coperit ne domum, in qua diversaba Etare ad ulci re,illa multitudo incedere?uoluernte ne legatum populi R. ru differre p comburere uiuum Lampsaceni? negare non potes : habeo cenis:barba enim testimonium tuum, quod apud Neronem dixisti: hamen contem beo quas ad eundem literas misifi. Recita huncipsum lo confuetudin cum de testimonio. TESTIMONIVM. C. VER-R. condicion RIS. IN. ARTEMIDORVM. Recita de literia ad ut per ficuu Neronem miss. LITERAE. C. VERRIS. AD. ta wis celeris NERONEM. NON. MVLTO. POST. IN. DO tius, quam p MVM. Bellum ue populo R. Lampsaceni ciues facere cu progressu conabantur? deficere ab imperio ac nomine nostro uolebat? qua metu leg uideo enim, or ex ijs, qua legi, or audiui, intelligo; in qua ciuitatem non modo legatus populi Rom.circumsessus, non les, cogere foci modo igni, ferro, manu, copijs oppugnatus, sed aliqua ni luos uindio ex parte uiolatus sit, nisi publice satisfactum sit, ei ciuitati numqua ulla 1 credidiffent. @ bellum indici, atque inferri solere . quæ fuit igitur causlege fatis digns sa, cur cuncta ciuitas Lampsacenorum de concione, quem westris commi admodum tute feribis, domum tuam concurreretetu.n.neq

in literis, quas Neronis mittis, neque in testimonio caussam

minere, malu

IN. VERREM. LIB. tanti tumultus ostendis ullam.obsessum te dicis:ignem allatum, farmenta circumdata, lictorem tuum occifum effe dicis: prodeundi tibi in publicum potestatem factam negas: caussam huius tanti terroris occultas. na si quam Rubrius iniuriam suo nomine, ac non impulsu tuo, or tua cupidita te, fecisset; de tui comitis iniuria questum ad te potius, qua te oppugnatum uenirent. cum igitur, que caussa illius tumultus fueris, testes a nobis producti dixerint, ipse calarit; non ne caussam hanc, quam nos proposuimus, tum illorum testimonia, tum istius tu citurnitas perpetua cosirmat? Huic homini parcetis igitur, indices? cuius tanta peccata funt, ut ij, quibus iniurias fecerit, neque legitimum tempus exspe-Etare ad ulciscendum, neque uim tantam doloris in posteru differre potuerint. Circumfessus es.a quibus?a Lampsa cenis: barbaris hominibus, credo, aut ijs, qui populi R. nomen contemnerent: immo uero ab hominibus or naturaget consuetudine, er disciplina lenissimis; porro autem populi R. condicione socijs fortuna seruis, uoluntate supplicibus: ut perspicuum sit omnibus, nist tanta acerbitas miuria, tan ta uis sceleris fuisset, ut Lampsaceni moriendum sibi potius, quam perpetiendum putarent, nuquam illos in eu locu progressuros fuisse, ut uehementius odio libidinis tua, qua metu legationis, mouerentur. Nolite, per deos immorta les, cogere socios, atq; exteras nationes hoc uti perfugio: quo, nisi nos uindicatis, utentur necessario. Lampsacenos in istu numqua ulla res mitigasset, nist eum pænas Rome daturu credidissent. er si talem acceperant iniuriam, quam nulla lege satis digne persequi poterant: tamen incommoda sua uestris committere legibus, et iudicijs, quam dolori suo per minere, maluerunt. Tu mihi, cu circulessus a tum illustre

dixit, co

pluie. Tan

astineren

tëtu ne and

ogitarian

na cupidu

abuntura

m Sociotus

nfugient, a

celus, agui

e, circumie

wa diverton

em populi R.

a poès:habea

m dixiti hi

ounciplumb

C. VER.

e de literis al

RIS. AD

IN. DO

cives from

oftro wolcos

elligo;in que inspector

fed alique

it, ei ciult

pitur (du)

ione, que tenin.nes

io can Ja

### ACTIONIS. que, quemai ciuitate sis propter tuum scelus, atque flagitium; cum coege communia; ris homines miseros, & calamitosos, quasi desperatis nostris non es per le legibus, er iudicijs, ad uim, ad manus, ad arma confugelegal. guod rezcum te in opidis, ciuiatibus anucorum no legatum popu minuistiins li R. sed eyrannum libidinosum, crudelem q; prabueris; cum prodidifti? C quisti? non 1 apud exterds nationes imperij, nominisq; nostri famam tuis probris, flagitijsa; uiolaris; cum te ex ferro amicorum popu atrocious in li R. eripueris, atque e flamma sociorum euclaris: hic tibi concitarant perfugium speras fueurum? erras. ut huc incideres, non per, M. A sut hic conquiesæres, illi te uiuum exire passi sunt. Et dis forem ui p Sudicium effe factum, te iniuria circumfessum effe Lamferuum u pfaci, quod Philodamus cum filio condemnatus fit . quid, fi Pericles Et doceo, si planum facio, teste homine nequa, uerum ad hanc quod auct rem tamen idoneo, te ipfo, inquam, teste docebo, te huius Rum ita in circumsessionis ma caussam, or culpam in alios transtulis tui comite fe, neque in eos, quos tu insimularis, esse animaduersum? le lus para sam nihil te iudiaum Neronis adiunat . Reatt, quas ad er princip Neronem literas misit. EPISTOLA. C. VERRIS. AD. falum qui NERONEM. THEMISTAGORAS, ET THESSAbi effet fact IVS. Themistagoram, & Thessalum scribit populum periculum concitasse : quem populum? qui te arcumsedit, qui te uieiu modie sum comburere conatus est. ubi hos persequerus? ubi accu fed etiam in sas? ubi defendis ius , nomen'q; legati? in Philodami iudihoc Lamp cio diæs id actum. ædo mihi ipsius Verris testimonium. ma cupidita uideamus, quid idem iste iuratus dixerit. Recita. AB. genere non l ACCVSATORE. INTERROGATVS. RESPON-AH COM AM DIT. IN. HOC. IVDICIO. NON. PERSEQ VI. egregium de SIBI. INANIMO. ESSE. ALIO. TEMPORE. PER hocpralidit SEQVI. Quid igitur te inuat Neronis indicium? quid Se publice Philodami damnatio? legatus cum effes arcumfessus; cum

### IN. VERREM. LIB. I. 96 que, quemadmodum tute ad Neronem scripsifti, populo R. communiq; caussa legatorum facta esfet iniuria insignis; non es per secutus; dicu tibi in ani mo esse alio tempore per sequi. quod fuit id tempus? quando es persecutus? cur im minuisti ius legationis? cur caussam populi R. deseruisti, ac prodidifti? cur iniurias tuas, coniunctas cum publicis, reli quisti? non ne te ad senatum aussam deferre, non de tam atrocibus iniurijs conqueri, non eos homines, qui populum conciturant, confulum literis enocandos curare oportuit?nu per, M. Aurelio Sauro postulante, quod is Ephesi se qua storem ui prohibitum esse dicebat, quo minus e fano Dianæ feruum fuum, qui in illud afylum confugiffet, abduceret; Pericles Ephesius, homo nobilissimus, Romam euocatus est, quod auctor miuria illius fuiffe arqueretur. tu fi te legasum ita in Lampfaci tractatum effe, senatum docuisses,ut eui comites unlnerarentur, lictor occideretur, ipfe circumseffus pane incenderere, eius autem rei duces er auctores, or principes fuisse, quos scribis, Themistagoram, or Thes falum qui, non commoueretur?quis non ex iniuria,qua ti bi effet facta, fibi provideret? quis no in ea re cauffam tua, periculum commune agi arbitraretur? etenim nomen legati eiusmodi esse debet, quod non modo inter sociorum iura, sed etiam inter hostium tela incolume uersetur. Magnum hoc Lampsacenum crimen est libidinis, atque improbissimæ cupiditatis: accipite nunc auaritiæ propemodum in suo genere non leuius. Milesios nauem poposcit: qua eum prasi dij aussa Myndum prosequeretur. illi statim myoparone egregium de sua classe, ornatum, atque armatum, dederut. hoc prasidio Myndum profectus est . Nam quid Milesiis la n e publica abstulerit, item de sumptu in aduentum, de con

Win com

utis noff

confugi.

ctum pepa

DIACTICIONIC

aman bi

OT HIM DO

ris: hich

ideres, m

GUTH . ELO

n effe Lan

s a. quid

num ad hanc

bo, te huim

ios transaliali

raduer un

is, quasil

RIS. AD

THESSA

it populua

, quitui

y? ubi sca

dami inst

intromum.

ate . Ab

ESPON.

SEQVI

RE. PEl

THE; 54

Colum illus

au am ad

nent ifta lite

maneount.

Mile 145, es

My dredre

ex decem no

troanto, t

cior um en

legan Mil

qui tamet

designato

nus non

reticere po

gum don

oftendet,

ta fit, pira

Cn. Dolab

est, unam

pro qualto

Malleolit

leolus in s

w nihil 1

populos, es

de pondus

erat in hocz

thamiliam

mines relian

apid Holyin

COPATATIVATE OF

Rumelijs, & miurijs in magistratum Milesium, tametsi dick tum uere, tum grauiter, & uehementer potest, tamen dice. re prætermittam, eag; omnia testibus integra reservabo . il lud, quod ne que taceri ullo mo do potest, neque dici pro di gnitate, cognoscite. milites remigesq; miletum Myndo pedi bus reuerei iubet: ipse myoparone pulcherrimum, de decem Milesiorum nauibus electum, L. Magio, & L. Fannio, qui Myndi habitabant, uendidit. hi funt homines, quos nuper senatus in hostium numero censuit habendos . hoc illi naui gio ad omnes populi R. hostes usque ad Dianio, quod in Hi frania eft, ad Sinopem, que in Ponto eft, nauigauerunt. O' dij immortales, incredibilem auaritiam, singularema; au daciam . nauem eu de classe populi R. quam tibi Milesia cl uitas, ut te prosequeretur, dedisset, ausus es uendere? si te ma enitudo malefici, fite hominum existimatio non mouebat; ne illud quidem cogitabas. huius improbissimi furti, huius adeo nefariæ prædæ tam illustrem ac tam nobilem ciuita sem testem futuram? an , quia tum Cn. Dolabella in eum , qui ei myoparoni prafuerat, Milesiug; rem gestam renunciarat, animaduertere tuo rogatu conatus eft, renunciationema; eius, que erat in publicas literas relata illorum legibus, tolli iusserat; iccirco te ex hoc crimine elapsum esse ar bitrabare? multum te ista fesellit opinio, & quidem muleis in locis : semper enim existimasti, com maxime in Sicilia, sais cautum tibi ad defensionem fore, si aut referri aliquid in literas publicas uetuißes, aut, quod relatum effe, tolli coegiffes . hoc quam nihil fit, tametfi ex multis Sicilia ciuieatibus priore actione didicifti, tamen etiam in hac ipfa cinitate cognosce. sunt illi quidem dicto audienter, quam din adfune i, qui imperant : simul ac discesserunt, non Colums

IN. VERREM. LIB. I. folum illud perscribunt, quod tum prohibiti sunt, sed etia causam adscribunt. cur non tum in literas relatum sit. ma nent ifta litera Mileti: manent, & dum erit illa civitas, manebunt. decem enim naues iussu L. Murana populus Milesius, ex pecunia nectigali populi R. fecerat, sicut pro sua quaque parte Asia cetera civitates, quamobre unam ex decem non prædonum repentino aduentu, sed legatila erocinio, non ui tempestatis, sed hac horribili tempestate so cior um emissam, in literas publicas retulerunt. sunt Roma legati Milesii, homines nobilissimi, ac principes ciuitatis: qui tametsi mensem Februarium exspectant, & consulum designatorum nomen extimes cunt, tamen hoc tantum facinus non modo negare interrogati, sed ne produ eti quidem reticere poterunt. dicent, inqua, or religione adducti, or le gum domesticarum metu, quid illo myoparone factum sie oftendet, C. Verrem in ea classe; que contra piratas ædifica ta sit, pirata ipsum cosceleratu fuisse. C. Malleolo, quastore Cn. Dolabella, occifo, duas sibi hereditates uenisse arbieratus est, unam quastoria procurationis, (na a Dolabella statim pro quastore iussus est esse) alteram tutela.nam cu pupilli Malleoli tutor effet, in bona eius impetum fecit. nam Mal leolus in proumaă sic copiose profectus erat, ut domi pror sus nihil relinqueret. præterea pecunias occuparat apud populos, & syngraphas fecerat: argenti optime calati gra de pondus secum tulerat: ( nam ille quoque sodalis istius erat in hoc morbo, & cupiditate) grande pondus argenti, familiam magnam, multos artifices multos formosos homines reliquit.ifte, quod argenti placuit, inuasit: que man cipia uoluit, abduxit: uina cetera que, qua in Asia facilime coparantur, que ille reliquerat, asportanit: reliqua uendi

netsi did

men dia

Mabo. i

ici prod

yndo pedi

de decem

Ammio, ou

wos trupy

oc illi nu

quodinH

WETWIL O

Lateric to

bi Milefud

ereifitena

72 MOUNT

i furti, bu. bilem ciuis

Isin eum

AMTERIAN.

entanciatio.

lorum legilum esse a

aidem mul

e in Sicilia

rrialiquit

este, toll

cilie civi

aciplacia

es, quan

ilums

## ACTIONIS. IT. niam exegit . cum ad HS nices quinquies redegiffe conftad ree: ut Romam redijt, nullam literam pupillo, nullam ma ri eius, nullam tutoribus reddidit: seruos artifices pupille

श्री , व्यक्

ime, read

nocem cun

HXOYEM,

tui contro

Etisimas

sas, inul

STIMO

fore wer

modo L

mento :

excogit

ceffe d

que Tes

Eum, col

his rebu

labellat

( wolum

bantur

re. Recit

LABEL

REDAC

LIADY.

humer dta

mids maxin

quam dio

Mafiffe de ecch ani

cum haberes doni, circumpedes autem homines for mosos, & literatos, suos esse dicebat, se emisse. cum sapius mater, Tauia pueri postularent, uti, si non redderent pecuniam, nec rationem daret, diceret saltem, quantum pecunia Mal leoli deporta set: multis efflagitatus aliquando dixit, HS de sies: deinde in codicis exerema cera nomen infimum in fla gitiosa litura fecit: expensa Chrysogono seruo HS sexcente millia, accepta pupillo Malleolo retulie. quo modo ex decies HS DC sint facta, quomodo DC codem modo quadrarine, (ue illa de Cn. Carbonu pecunia reliqua HS sexcenta facta) quo modo Chrysogono expensa lata sint, cur id nomen infimum, in lituraq; sit, uos existimabitis. tamen HS sexcenta millia cum accepta retulisset, HS quadringen sa millia soluta non sunt. homines, postea quam reus factus est, alij redditi , alij ettam nunc retinentur peculia omniu, uicarijq; retinentur. Hæc est istius præclara tutela.en cui euos liberos committas, en memoria morai fodalis en meeus uiuorum existimationis. Cum tibi se tota Asia spoliandam, ac uexandam tradidisset : cum tibi exposita esfee omnis ad prædandum Pamphylia; contentus his eam ops mis rebus non fuisti? manus a tutela, manus a pupillo, ma mus a sodalis filio abstinere non potuisti? iam te non Siculi, non aratores, ue dictieas, circumueniune, non ij, qui decreti, edictisq; tuis in te concitati, infestiq; sunt : Malleolus, a me productus, er mater eius, atque auia : qua miseræ, flentes, euersum a te puerum patrijs bonis effe dixerune. quid exfectas?an, dum ab inferu ille Malleolus exi-

IN. VERREM. LIB. I. fat, atque abs te officia tutela, sodalitatis familiaritatisq; flagitet? ipsum putato adesse.homo auarisime & spurcif sime, redde bona sodalis filio si non que abstulisti, at que confessus es . cur cogis sodalis filium hanc primam in foro uocem cum dolore, & querimonia emittere? cur sodalis uxorem, fodalis focrum, domum denique totam fodalis mor eui contra te testimonium dicere ? cur pudentisimas, le-Etißimasq; feminas in tantum uirorum conuentum infolitas , inuitasq; prodire cogis? Recita omniu testimonia. T E STIMONIA. MATRIS. ET. AVIAE. Proquestore uero quo modo iste commune Miliadum uexarit; quo modo Lycia, Pamphyliam, Pisidiam, Phrygiaq; tota, fru mento imperado, astimando hac sus, quam tum primum excogitauit, Siciliensi astimatione, afflixerit; non est necesse demonstrare uerbis . hoc scitote, his nominibus, que res per eum geste sunt, cum iste ciuitatibus frumentum, coria, cilicia, saccos imperaret, neque ea sumeret, pro his rebus pecuniam exigeret, his nominibus solis Cn. Dolabella HS ad tricies litem effe aftimatam. qua omnia, etia si uoluntate Dolabella fiebant, per istum tamen omnia gere bantur . confifta in uno nomine : multa funt ex eodem gene re. Recita DE. LITIBVS. AESTIMATIS. CN. DO LABELLAE. PR. POPVLO. R. PECVNIAE. REDACTAE. QVOD. A. COMMVNI. MI-LIADVM. Te hac coegisse, te astimasse, tibi pecuniam numeratam effe dico: eademq; ui, or iniuria cum pecunias maximas cogeres, per omnes partes prouincia te, tam quam aliquam calamitosam tempestatem, pestemque peruasisse demonstro.itaque M. Scaurus, qui Cn. Dolabellam accufauit ist u in sua potestate, ac ditione tenuit. homo ado-11 N

confide

lim ms

07 mo 05

s mater,

pecunism

unie Ma

xit, Hi

morn in fu

15 Janu

do ex decis

o quadra

HS COCCH-

nt, cur id

itig. Enun

Madringer

reus factu

dia omniu, utela en cul

dis en me

Afia for

husamop upillo, ma

on siculi

ij, qui de-

: Madeo

que mis

Me dixe.

olus exte

DOLABE

Dolabella V

Sum tulcrit.

plas fecit Di bulis habuit

menti facit

lia; quod 1

hincillae

men aliqu

Yatio cun

bus, quo

cer deaes

ciam.hir

dubine

industri

preclara

tate, qu

uexisset.

wiffu, R

constinis

commen

repente,

porro pe

me, nihi

tum inter

AultiBine

cum extro

les; fatight

pre bechu

than tabu

lescens, cum istius in inquirendo multa furta, ac flagitia cognosceret, fecit perite, co callide: uolumen eius rerum gestarum maximum isti ostendit . ab homine, qua uo luit, in Dolabellam abstulit : istum testem produxit . dixie iste, que uelle accusatorem putauit. quo ex genere mihi te stium, qui cum isto furati sunt, si uti uoluissem, magna copia fuisset; qui, ut se periculo litium, coniunctione cri minu, liberarent, quo ego uelle, descensuros pollicebatur, eo ru ego uoluntate omniu repudiaui : non modo proditori, sed ne perfugæ quide locus in meis castris cuiquam fuit. for sitan meliores illi accusatores habendi sunt, qui hac omnia fecerune. sed ego defensorem in mea persona, non accusato rem, maxime laudari uolo. Rationes ad ararium, ante quam Dolabella condenatus est, non audet referre.impeerat a senatu, ut dies sibi prorogaretur, quod tabulas suas ab accusatoribus Dolabella obsignatas diceret: perinde quasi exscribendi potestatem no haberet solus est hic, qui numquam rationes ad ærarium referat. audistu quastoriam rationem tribus uer siculus relatum: legationis, non nisi con demnato, & ieicto eo, qui posset reprehendere: nunc denique pratura, quam ex S.C statim referre debuit, usque ad hoc tempus non retulit, quastorem se in senatu exspecta re dixit. perinde quasi non , ut quastor sine præture posset referre, ut tu Hortensi, ut omnes, eodem modo sine questore prator: Dixit, idem Dolabellam impetrasse. omen magis patribus conscriptis, quam caussa placuit. probauerunt. verum quastores quoque iampridem uenerunt : cur non retulisti?illar u rationum ex ea fæce legationis, quastoriaq; sua procurationis illa sunt nomina, qua Dolabella necessa rio sunt astimata. Ex. LITIBVS. AESTIMATIS.

### IN. VERREM. LIB. I. BELLAE. PR. ET. PROPR. a

ic flagi.

eius re.

e, que m

xit dixi

reminit

n, magna

Etione ci

ebaur, u

proditori

om fuit for

nec onini

n acculato

tum, date

rreinge-Las fras do

inde quali

ni num-

a foriam

nisi con

nunc de-

in, ufque

exfects

re posset

questo-

en migh

uerunt.

SAT HOM

Porie 4;

necella

ATIS.

DOLABELLAE. PR. ET. PROPR. quod minus Dolabella Verri acceptum retulit, quam Verres illi expensum tulerit, HS quingenta triginta quinque millia: quod plus fecie Dolabella Verrem accepisse, quam iste in suis tabulis habuit, its ducenta triginta duo millia: quod plus fru menti facit accepiffe iftum, HS decies & octingenta millia; quod tu, homo castissimus, aliud in tabulu habebas, hincilla extraordinaria pecunia, quas, nullo duce, tamen aliqua ex particulo inuestigamus, redundarunt. hinc ratio cum Q. & Cn. Postumijs, Curtijs, mulius nominibus, quorum in tabulis iste habet nullum. hinc HS quater decies P. Tadio numerata Athenis. testibus planum faciam.hinc emperaperiisime pratura. nisi forte id etiam dubiu eft, quo modo iste prætor factus sit. homo scilicet aut industria, aut opera probata, aut frugalitatis exstimatione preclara, aut denique, id quod leuisimum est, asiduitate, qui ante quasturam cum meretriabus lenonibusq; uexisset, quasturamita gesisset, quemadmodum cogno uistis, Rome post quasturam illam nefariam uix triduum constitisset, absens non in oblivione iacuisset, sed in assidua comme moratione omnibus omnium flagitiorum fuisset; is repente, ut Romam uenit, gratis prator factus est. alia porro pecunia, ne accufaretur, data. cui sit datu, nihil ad me, nihil ad rem pertinere arbitror: datam quidem effe, tum inter omnes, recenti negotio, facile constabat. Homo stultisime, or amentisime, tabulas cum conficeres, or cum extraordinaria pecunia crimen subterfugere uelles; fatis te elap forum omni suspicione arbitrabare, si, qui bus pecuniam credebas, is expensum non ferres, neque in tuas tabullas ullum nomen referres, cum tot tibi nomini-

N

14

Pretory)

A felles eft

bus fined

bitatom,

tiang; co

eratinftits

abillopr

reditater

buic wed

samen di

miam de

gam sm

pecunia

praferti

moduli

o iftun

appellati

donarde

etum feri

LEGEN

mulierus

lieres fecit

ptu uider

potius non

mostros? qu

teraidelecta

A TO CE

FECERI

pus acceptum Curty referrent? quid proderat tibi, te expensum illis non tulisse? an tuis solis tabulis te cauffam di-Elurum existimasti? Verum ad illam iam ueniamus præcla ram præturam, criminaq; ea, quæ notiora sunt bis, qui adsunt, quam nobis, qui meditati ad dicendum paratiq; uenimus.in quibus, no dubito, quin offensionem negligen tiæ uitare, atque effugere non possim. multi enim ita di cent : de illo nihil dixit, in quo ego interfui:illam iniuria non attigit, qua mihi, aut qua amico meo facta est; quibus ego in rebus interfui. his omnibus, qui istius iniurias, norunt, hoc est populo R. universo, me nehementer excusaeum uolo, no negligentia mea fore, ut multa præteream, sed quod alia testibus integra reservari velim, multa autem propter rationem breuitatis, ac temporis prætermittenda existimen. fatebor etiam illud inuitus, me prorsus, cum iste punctum temporis nullum uacuum peccato praterire passus sit, omnia, que ab isto commissa sunt, non potuis se cognoscere . quapropter ita me de pratura criminibus auditote, ut ex utroque genere, & iuru dicendi, & far torum tectorum exigendorum, ea postuletis, que maxime digna sunt eo reo, cui paruum ac mediocre obijci nihil oporteat. Nam ut prætor factus est; qui auspicato a Chelido ne surrexisset, sortem nactus est urbana prouincia, magis ex sua, & Chelidonis, quam ex populi R. uoluntate: qui principio qualis in edicto constituendo fuerit cognoscite. P. Annius Ascellus mortuus est C. Sacerdote prætore. is cum haberet unicam filiam, ne que census esset; quod eum natura hortabatur, lex nulla prohibebat, fecit, ut filiam bonis suis heredem institueret . heres erat filia : faciebane omnia cum pupilla, legis æquitas, uoluntas patris, edicta

VERREM. LIB. I. IOO pratorum, confuetudo iuru eius, quod erat tum, cum Afellus eft mortuns . ifte , prætor designatus . (utrum ad monitus, an tentatus, an, qua est iste sagacieate in his re bus, sine duce ullo sine indice peruenerit ad hanc improbitatem, nescio: uos tantum hominis audaciam, amenciamq; cognoscite) appellat heredem L. Annium, que erat institutus secudu silia no enim mihi persuadetur, istu ab illo prius appellatu. dicit, fe poffe ei codonare edicto hereditatem : docet hominem , quid possit fiert. illi bona res, buic wedibily widebatur. ifte tamerfi fingulari eft audacia, samen ad pupilla maerem summittebat : malebat pecumiam accipere, ne quid noui ediceret, quam ut hoc edictie sam improbum & inhumanum interponeres. eutores, pecuniam prætorisi pupillæ nomine dedissent, grandem prasertien, quemadmodu in rationem induceret, quemad modu fine periculo suo dere possent, non uidebant : simul Tistum fore eam improbum non arbitrabantur. sape appellati , pernegauerunt . ifte ad arbitrium eius , cui con donarat hereditatem ereptam liberis, quam equum edietum scripserit, que so cognoscite. CVM INTELIGAM. LEGEM. VOCONIAM. quis umqua crederet Verre mulierum aduersariu fueuru?an ideo aliquid contra mus lieres fecit, ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium fori ptu uideretur? Cupiditati hominu ait se obuiam ille quid potius non modo his temporibus, sed etiam apud maiores nostros? quis tam remorus fuit a cupiditate? Dic, quaso, ce zera: delectat enim me hominis grauitas, scientia iuris, auctoritas. QVI. AB. A. POSTVMIO. Q. FVL VIO CENSORIBVS. POST. VE. EA. FECIT. FECERIT. Fecit, fecerit? quis uqua edixit isto modo? quis 114 N

, tette

dm di-

s pracis

bis, qui

paratiqu

negligen

m itt di

n iniuri

rest; qui.

s iniuriu

et excula-

eream, lea

eles autem

residends riss, can

pretrint

son potul

riminibus

1,00

a maxi-

a Chelido

ie, mask

nate: qui

pnoscite.

etore. 4

und eum

e filiam

ciebane

edica

Mu edixi

fecit, fece

redes He pe

fit licet ch

non genera

cile appare sterum ed

bum : fed

let : nem

quiuis i

cundis

werbis !

eus post

edixit

poft te p

his nu

eid, pec

cit here

deistins

titui Tet

instituti

Satis fue

deres me

noluisti.

Eto decers

bus, in ea

ipfe edicto

quinum

deathr, a

W, dtqu

umquam eius rei fraudem, aut periculum proposuit edi-Eto, que neque post edictum, neque ante edictum prouide ri potuit?iure legibus, auctoritate omnium, qui consulebantur, testamentum P. Annius fecerat, non improbu, no inofficiosum.no inhumanum.quod si ita fecisset; tamen post illius mortem nihil de testamento illius noui iuris constitui oporteret. Voconia lex te uidelicet delectabat. imitaeus effes illu ipfum C. Voconiu, qui lege fua hereditate ade mit milli neg; uirgini, neg; mulieri : fanxit in posteru; qui post eos censores census esset, ne quis heredem uirginem, ne ue muliere faceret. in lege Voconia non est, Fecit, fecerit:ne que in ulla præteritum tempus reprehenditur, nifi eius rei, qua sua sponte scelerata, ac nefaria est;ue, etiam si lex non effet, magnopere uitanda fuerit. atque in his rebus multa uidemus ita sancta esse legibus, ut ante facta in iudicium non uocentur. Cornelia, testamentaria, nummaria, œte re complures, in quibus non ius aliquod nouum populo constituitur, sed sancitur, ut, quod semper malum facinus fuerit, eius quastio ad populum pereineat ex certo tem pore. de iure uero si quis noui quid instituit, omnia, qua ante acta sunt, rata effe patitur? cedo mihi leges Atinias, Furias, ipsam ut dixi, Voconiam, omnes praterea de iure ciuili: hoc reperies in omnibus statui ius, quo post ea legem populus utatur. qui plurimum tribuunt edicto. pratoris edictum legem annuam dicunt effe. eu edicto plus complecteris. quam lege, si finem edicto prætorus afferunt Kalen de Ianuary, cur non initium quoque edicti nascitur a Kalendis Ian.? an in eum annu progredi nemo poterit edi cto, quo prætor alius futurus est: in illum, quo alius prator fuit, regredietur? ac si hoc iuris non unius caussa home

IN. VERREM. LIB. I. nu edixisses, cautius composuisses. scribis, si quis heredem fecit, fecerit . quid, si plus legarit, quam ad heredem, he redes ue perueniat, quod per legem v oconiam ei, qui census sit, licet? cur hoc, cum in eodem genere sit, non caues? quia non generis, sed hominis aussam uerbis amplecteris : ut fa cile appareat, te pretio esse commotum. asque hoc si in posterum edixisses, minus effet nefarium, tamen effet impro bum : sed eum uieuperari posset, in dubium uenire non pos set : nemo enim committeret : nunc est eius modi dictum, ut quiuis intelligat, non populo effe scriptum, sed P. Anny se cundis heredibus. itaque cum a te caput illud tam multis uerbis merænario proæmio esset ornatum, ecquis est inuen eus postea prætor, qui illud idem ediceret ? non modo nemo edixit, sed ne metuit quidem quisquam, ne quis ediæret.na post te prætorem multi testamenta eodem modo fecerunt, in his nuper Annia. ea de multorum propinquorum sentencia, pecuniosa mulier, quod censa non erat, testamento fecit heredem filiam.itaque hoc magnum iudicium hominu de istius singulari improbitate, quod verres sua sponte in stieuisset, id neminem metuisse, ne quis reperiretur, qui istius institutum sequi uellet. solus enim tu inuentus es, cui non Satis fuerit corrigere uoluntates uiuorum, nisi etiam rescin deres mortuorum . tu ipse ex Siciliensi edicto hoc sustulisti: uoluisti, ex improuiso si quæ res natæ essent, ex urbano edi Eto decernere. quam postea eu tibi desensionem relinquebas, in ea maxime offendisti, cum tuam auctoritatem tute apfe edicto prouinciali repudiabas. atque ego non dubito, quin ut mihi, cui filia maxime cordi est, res hec acerba uideatur, atque indigna, sic unicuique uestrum, qui simili sen su, atque indulgentia filiaru commouemini. quid enim na

uit ed.

provide

confule

mprobil

ct; tames

THY IS CON-

st. imik.

editateak

osterii,qii

rginem, e e, fecericu eisteins rei,

n filex non

rebus males

n iudicium

maria, et

um popul

dum faci-

a certo tem

11111, qua

s Atinius,

rea de inte

stealegem

o. pratoris

46 comples

ant Kalen

nascitut d

ius 072-

THEY WAR

quidam mo

**电从册 打**胜 其从

niebal fiha

fled omnes to

fiquis tefta

non exteres

uindiciar w

de heredite

CO 71.05

€omponit

unius hot

minem #

bit : ius .

megligit.

REDIT

SPONSI

Pretorem

utrum po

eft, non m

Yes : MIL

edicto on

niam acce

HEREDI

TESTAM

MYLTIS.

TEAT.

DVM. TA

MVM. H

aumest.

tura nobis incundius, quid carius effe noluit? quid est dignius, in quo omnis nostra diligentia, indulgentiaq; consis matur? homo imporeunissime, cur tuntam iniuriam P. An nio mortuo fecifii? cur hunc dolorem cineri eius, atque offi bus inuffisti, ut liberis eius bona patria, uoluntate patris,iu re, legibus tradita, eriperes, et, cui tibi effet commodum, con donares? quibuscum uiui bona nostra partimur, ijs prætor adimere nobis mortuis bona, fortunasq; poterit ? Nec petitio nem, inquit, nec possessionem dabo. Eripies igitur pupilla togam pratextam? detrahes ornamenta non folum fortuna, sed etiam ingenuitatis? miramur, ad arma contra istum ho minem Lampsacenos isse? miramur, issum de prouincia decedentem, clam syracusis profugisse? nos si alienam uicem pro nostra iniuria doleremus, uestigiu istius in foro esset relictum? Pater dat filiæ: prohibes . leges simunt : tamen te interponis. de suis bonis ita dat, ut ab iure non abeat: quid habes, quod reprehendas? nihil, opinor. at ego con cedo: prohibe, si potes; si habes, qui te audiat; si potest tibi dicto audiens esse quisquam . eripis tu uoluntatem mormis? bona uiuis? ius omnibus? hoc populus R. non manu uindicasset, nisi te huic tempori, atque huic iudicio re seruasset? postea quam ius pratorium constitutum est, sem per hociure usi sumus, si tabula testamenti non proferren tur, tum, uti proximum quemque potisimum heredem esse oporteret, ita secundum eum possessio daretur. quare hoc sit aquissimum, facile est docere : sed in re tam usitata, satis est oftendere, omnes antea ius ita dixisse, & hoc uetus edictum, trāslaticiumq; effe. cognoscite aliud hominis in re uetere edictum nouum : & simul, dum est unde ius cinile discatur, adolescentes ei in disciplinam tradite.

### IN VERREM. LIB. I.

uid eft d.

iag; only

iam P. An

deque

te patricia

", Ms prehr

Nec pemo

en fortuna

74 illumin

e provincia

stienen yr

m froef-

und bren

non abest:

al ego con

i posest abi

שלאון מיבו

MOR 1114 -

indiciont

m eft, sem

professen n hereden

r. quart

m ufite-

or ha

d homi-

est unde

radite .

103

mirum est hominis ingenium, mira prudentia. Minutius quidam mortuus est anteistum prætorem. eius testamenaum erat nullum : lege hereditas ad gentem Minutiam ueniebat fi habuiffet ifte edictum , quod ante iftum , or po flea omnes habuerunt; possessio minutia genti effet data . fi quis testamento se heredem effe arbitraretur, quod tum non extaret, lege ageret in hereditatem, aut, pro prade uindiciarum cum fatis accepiffet, sponsionem faceret . ita de hereditate certaret . hoc opinor iure or maiores nostri, or nos semper usi sumus . uidete, ut hoc iste correxerit. componit edictum is uerbis, ut quivis intelligere possit, unius homenis causa conscriptum esse: tantum quod hominem non nominal : caussam quidem totam perscribit : ius , consuctudinem , aquitatem , edictum omnium negligit. EX EDICTO. VRBANO. SI. DE. HE REDITATE. AMBIGITVR. SI. POSSESSOR. SPONSIONEM. NON. FACIET. iam quid id ad prætorem, uter possessor sit ? non ne id quæri oportet, utrum poffefforem effe oporteat ? ergo, quia poffeffor est, non moues possessione : si possessor non effet, non dares : nusquam enim scribis, neque nu alind quidquam edicto amplecteris, nisi eam caussam, pro qua pecuniam acceperas. Iam hoc ridiculum est. SI. DE. HEREDITATE. AMBIGITUR ET. TABULAE. TESTAMENTI. OBSIGNATAE, NON. MINVS. MVLTIS, SIGNIS. QVAM. E. LEGE. OPOR TEAT. AD. ME. PROFERENTVR. SECVN-DVM. TABVLAS. TESTAMENTI. POTISSI-MVM. HEREDITATEM. DABO. Hoc translaticium est. fequi illud oportet : si tabula testamenti non pro-

aliter, dig

le non arbi

isto presore

iniarie wi

Pilonis par

lestia, sine

nam, qua

in jure di

dinatio,

ciuili con

a quanu

infulurra

rat, decr

ullarelie

rat . hino

tur ex dol

dum effe,

diores eras

ele, cum

quam reli

per facere

1 nos illud

latem tum 1

e wer fatim

prius memo

wior eff, dea

quemadmo

eum, quem

ferentur . quid ait? fe ei daturum , qui fe dicat beredem ef se quid ergo interest, proferantur, nec ne? si protulerit, uno signo ut sit minus, quam ex lege oportet : non des possessionem: si omnino tabulas non proferet, dabis. quid nunc di cam? neminem umquam postea alium edixise? ualde sis. mirum, neminem fuisse, qui istius se similem dici weller. ipse in Siciliensi edicto hoc non habet : exegerat enimiam mercedem . Item , ut illo edicto , de quo ante dixi , in Sialia de hereditatum possessionibus dandis, edixitidem, quod omnes Roma prater istu. EX. EDICTO. SICILIEN SI. SI. DE. HEREDITATE. AMBIGITUR. At, per deos immortales, quid est, quod de hoc dici possit ? ite rum enim iam quaro abs te, sicut modo in illo capite Anniano de mulierum hereditatibus, nunc in hoc de hereditatum possessionibus, cur ea capita in edictum prouincia le transferre nolueris. utrum digniores homines eximasti eos, qui habitabant in prouincia, quam nos, qui aquo in re uterentur: an aliud Romæ æquu est, aliud in Sicilia?non enim hoc potest hoc low dici, multa esse in prouincijs aliter ediænda: non de hereditatum quidem possesionibus, non de mulierum hereditatibus: nam utroque genere uideo non modo ceteros, sed te ipsum totidem uerbis edixisse, quot uer bis edici Roma solet. qua Roma magna cum infamia, pre tio accepto, edixeras, ea sola te, ne gratis in provincia male audires , ex edicto Siciliensi sustulisse uideo. Et cum edi-Elum totum eorum arbitratu, quam diu fuit designatus, componeret, qui ab isto ius ad utilitatem suam nundinaren eur: tum uero in magistratu contra illud edictum suum se ne ulla religione decernebat. itaque L. Piso multos codices impleuit earum rerum, in quibus ita interce ßit, quod ifte

IN. VERREM. LIB. aliter, atque ut edixerat, decreuisset. quod uos oblitos esse non arbitor, que mulitudo, qui ordo ad Pisonis sellam isto pratore solitus sit convenire. quem iste collegam nisi ha buisset, lapidibus coopertus esset in foro sed eo leuiores istius iniuria uidebantur, quod erat in aquitate, prudentiaq; Pisonis paratusimum perfugium, quo sine labore, sine mo lestia, sine impensa, etiam sine paerono homines uterentur. nam, quafo, redite in memoriam, iudiæs, qua libido istius in iure dicendo fuerit, qua uarietas decretorum, qua nun dinatio, quam inanes donus eorum omnium, qui de iure ciuili consuli solent, quam plena, atque referta Chelidonis: a qua muliere cum erat ad eum uentum, & in aurem eius insusurratum, alias renocabat eos, inter quos iam decreue rat, decretumq; mutabat; alias inter alios contrarium sine ulla religione decernebat, ac proximis paullo ante decreue rat . hinc illi homines erant, qui etiam ridiculi inuenieban eur ex dolore. quorum alij, ut audistis, negabant mirandum effe, ius tam nequam effe Verrinum : alij eiiam frigi diores erant; sed, quia stomachabantur, ridiculi uidebatur effe, cum Sacerdotem execrabantur, qui Verrem tam nequam reliquisset. que ego non comme morare, (neque enim per facere dicta, neque porro hac seueritate digna sunt) ni si uos illud uellem recordari, istius nequitiam, & iniqui eatem tum in ore uulgi, atque in communibus prouerbijs ef se uersatam. In plebem uero Romanam utrum superbiam prius memorem, an crudelitatem? sine dubio crudelitas gra nior eft, atque atrocior. oblitos ne igitur hos putatis effe, quemadmodum sit iste solitus uirgis plebem Romanam co cidere? quam rem etiam tribunus pl. in concione egit, cum eum, quem uirquiste caciderat, in prospectum populi R.

eredems

Heritan

possessio.

id nunch

? walde fo

dia well

t chimin

xi in Sin.

tidem, and

ICILIEN

TVR. AL

ica possiti

o capit An-

oc deheredia

em provincia

nes eximali

quiequois

s Sicilias non

sincis aliter

onibus, non

re wideo non

Te, quot un ofamis, pre

uincia ma

et cum edi

esignatus

undinares

m frum

tos codico

The contect

fig, dudte

Saterdote

petere cap

our heredin

CONCTOLLET

edicto iftin

ch patron

recoepit.

agebat:

muliere o

liuscan

oportere

meni Ten

reditater

hominu

gur: not

edte cau

fet : dom

(ibi hered

ma hom

fent, dix

Horitate

luria affi

diventici

debere eur

biopusel

polimill

protestin

produxit cuius rei cognoscenda faciam uobis suo tempore potestatem. Superbia uero qua fuerit, quis ignora quemadmodum is tenui simum quemque contempferit, defpexe rit, liberum effe numquam duxerit. P. Trebonius uiros bo nos, or honestos complures fecit heredes: in his fecit suum libertum.is A. Trebonium frattem habuerat proseriptum. ei cum cautum wellet, scripsit, ut heredes iurarent, se curatu ros, ut ex sua cuius que parce ne minus dimidium ad A. Tre bonium fratrem illum proscripen perueniret. libertum in rat: ceteri heredes adeunt ad Verrem: docent, non oportere se iurare facturos esse quod contra legem Corneliam esset, qua proseriptum iuuari uetat: im petrant, ut ne iurent.dat his possessionem. id ego non reprehendo etenim erat iniquum, homini profcripto, egenti, de fraternis bonis quidquam dari: ille libertus, nifi ex testamento patroni iurasset, scelus se facturum arbitrabatur. itaque ei Verres possessio nem hereditatis negat se daturum, ne posset patronum sun proscriptum inuare : simul ut effet pæna, quod alterius pa evoni testamento obtemperasset. Das possessionem ei, qui non iurauit. concedo: prætorium est. adimis tu et, qui iu rauit ? quo exemplo? proscripeum inuat : lex est : pæna est. quid ad eum, qui ius dicit? utrum reprehendis, quod pa eronum inuabat eum, qui eum in miserijs erat : an, quod alterius patroni mortui uoluntatem coseruabat, a quo sum mum beneficium acceperat? utrum horum reprehendis?@ hoc tum de sella uir optimus dixit, equiti R. tam locupleti li bertinus sit homo heres? o modestum ordinem, quod illine uinus surrexie . Possum sexcenta decreta proferre, in quibus, ut ego pecuniam non dicam intercesiffe, ipsa decretorum nouitas iniquitasq; declarat, uerum, ut ex uno de cete

IN. VERREM. LIB. 1. 104 Vis coniectură facere possitis, id quod priore actione cogno ftis, audite. C. Sulpicius Olympius fuit is moreuus eft. C. Sacerdote pratore, nescio an ante, quam Verres praturam petere cæperit. fecit heredem M. Octavium Ligurem. Li gur hereditatem adije, possedit Sacerdote pratore sine ulla controuersia . postea quam Verres magistratum init; ex edicto istius, quod edictum Sacerdos non habuerat, Supli cij patroni filia sextam partem hereditatu ab Ligure petere coepit. Ligur non aderat. Lucius frater eius caussam agebat : aderant amici , propingui . dicebat iste , nisi cum muliere decideretur, in possessionem se ire iussurum. L.Gel lius causam Liguris defendebat:docebat,edictum eius non oportere, ad eas hereditates ualere, que ante eum pratorem menissent : si hoc tum fuisset edictum, fortasse Ligurem he reditatem aditurum non fuisse. aqua postulatio, summa hominum auctoritas pretio superabatur. uenit Romam Li gur: non dubitabat, quin, sipfe Verrem conuenisset, equi eate causse, er auctoritate sua commouere hominem poffet: domum ad eum uenit, rem demonstrat: quam pridem sibi hereditas uenisset, docet : quod facile in caussa equissima homini ingenioso fuie: mules, que quemuis mouere pof fent, dixit: ad extremum petere copit, ne ufque eo fuam au Horitatem despiceret, gratiamq; contemneret, ut se tanta in turia affiæret. homo Ligurem accusare cæpie, qui in re aduenticia, atq; hereditaria tam diligens, ta attentuseffet: debere eum alebat suam quoque rationem duære: multa si bi opu seffe, mulea canibus suu, quos circa se haberet. non possam illa planius commemorare, quam ipsum Ligurem pro testimonio dicere audistu. quid enim; Verres? utrum ne his quidem testibus credetur, an hac ad rem non

प्रव रश्लामा

tord guo

erit, defa

ning with

in fecit m

proferipting

ent, fe con

sam de la

z. libertuni

hon open

rnelian elle

THE THIRT LL

nom na mi

is busiquid.

eronima e

erres का क्षेत्र

determin a

od alterium

tonem et, a

६ १% ११, व्या

est: parag

idis, quodi

#: d#, 9111

द, व व्यव भा

rehendulo

n locuplaid

quod illin

re, in gul

la decreto.

R. logisa

MO de

berrimo.

ly, quette

mero lens

quentifin

mone ho

MOWETE

tuendan

quit pu

reliusc

farta to

datum,

de farti

Verres

qua po

dio cog

spertill

them re

91071 dua

wit, qu

mum is

illares

Jemper in

mam pr

inum del

W, illoon

et, iamen

Poffet, ar

abat, is

perinent? non M. O chauio? non L. Liguri? quis nobis cre det ? cui nos ? quid est , Verres , quod planum fieri testibus posit, si hoc non fit? an id, quod dicunt, leue est? nihil le uius, quam pratorem urbanum hoc iuris in suo magistra eu constituere, omnibus ijs, quibus hereditas uenerit, cohe redem pratorem esse oportere. An uero dubitamus, quo ore iste æteros homines inferiore loco, auctoritate, ordine, quo ore homines rusticanos ex muniapis, quo denique ore, quos numquam liberos putavit, libertinos homines folitus sit appellare, qui ob ius dicendum M. Octavium Liqurem, hominem ornati simum loco, ordine, nomine, uirtute, ingenio, copijs, poscere pecuniam non dubitarit? In fartis te Etis uero quemad modum fefe gefferit, quid ego di eam? dixerunt, qui senserunt. sunt alij, qui dicant. no ea res ac manifesta prolata funt , & proferuntur . dixit C. Fannius , eques R. frater germanu: Q. Titiny, iu dicis tui , tibi se pecuniam dedisse recita testinium C. Fannij. nolite C. Fannio diænti credere, noli, inquam, tu Q. Titini C. Fannio, fratri tuo, credere . dicit enim rem incredibile. C. Verrem insimulat auaritie, & audacia: que uitia uidentur in quemuis potius, quam in istum conuenire. dixit Q. Tadius, homo familiari simus patris istius, non alienus a matris eius genere, & nomine: tabulas protulit, quibus pecuniam se dedisse ostendit. Reata nomina Q. Tady. recita testimonium Q. Tady. ne tabulis quidem Q. Tadi, nec testimonio credetur quid igitur in iudi cijs sequemur? quid est aliud, omnibus omnia peccate, & maleficia concedere, nisi hoc, hominum honesti ßimorum te stimonijs, er uiroru bonorum tabulis non credere? Nam quid ego de quotidiano sermone, querimoniaq; populi R. loquar?

IN. VERREM. LIB. 105 R. loquar ? de istius impudentissimo furto, seu potius nono ac singulari latrocinio? ausum esse in ade Castoru, cele berrimo, clarisimoq; monumento, quod templum in ocu lis, quotidianoq; affectu populi R. est positum, quo sepenu mero senatus conuocatur, quo maximarum rerum frequentisime quotidie aduocationes fiunt, in eo loco, in fermone hominum audacia sua monumentum aternum relinquere. Aedem Castoris, iudiæs, P. Iunius habuit tuendam, L. Sylia, Q. Metello cos. is mortuus est: reliquit pupillum paruum filium. cum L. Octavius, C. Au relius cos. ades sacras locauissent, neque potuissent omnia farta tecta exigere, neque il pratores, quibus erat negotin datum, C. Sacerdos, & M. Cafius : factum eft S. C. quibus de sarty tectis cognitum, & indicatum non effet, uti C. Verres, P. Calius pratores cognoscerent, & indicarent. qua potestate ifte permissa, ut ex C. Fannio, gr ex Q. Tadio cognouisti, uerumtamen, cum esset omnibus in rebus apertissime impudentissimeg; prædatus, hoc uoluit clariss mum relinquere indicium latrociniorum suorum, de quo non audire aliquando, sed uidere quotidie possemus: quase wit, quis ædem Caftoris fartam tectam deberet tradere. 14 nium ipfum moreuum effe sciebat : scire uolebat, ad quem illares pertineret audit pupillum esse filium. homo, qui semper ita palam dictitaffet, pupillos, & pupillas certiffimam pradam effe pratoribus, optatum negotium sibi in sinum delatum effe dicebat. monumentum illa amplitudine, illo opere, quamuis fartum tectum, integrumq; effet, tamen aliquid se inuenturum, in quo moliri, pradariq; posset, arbitrabatur. L. Rabonio adem Castoris tradi opor Bebat, is casu pupilli Iunii tutor erat testamento patris.cum

4 mobile

eri teftibu

fi? mihil

o magin

merit, on

TE THIS , ON

ate, ordin

demound

mines film

cium Line

onine, sin

dubitatil In

, quid ego d

i diant no

rutter, di-

2. Tinny, is

um C. Fin

quam, to Q.

tem inch

cie:que ni

וותגאותם

iftius , 10

ulas protis

THE MOTHER

ebulis qui

tar in 144

eccatio, O

morum t

ere? Nam

q; populi . loquar?

Lus: pet

domille

que duc

moduo

nes ad i

potius

103,710

lunide

Tel: to

in me

non m

lis po

mina

blica

mo /H

MHIS O

Tam.d

dems

Je dybi

biffene

set dico

Ma decr

mihine

dynun

THUS ET &

referra

ground

eo fine ullo intertrimento conueneratiam, quemadmos dum traderetur. iste ad se Rabonium uocat : quarit ecquid sit, quod a pupillo traditum non sit, quod exigi debeat. cum ille id, quod erat, diceret, facilem pupillo tradi eionem esse, signa, er dona comparere omnia, ipsum templum omni opere este integrum: indignum isti uideri capit, ex tanta ade, tantoq; opere se non opimum prada, pra serim a pupillo, discedere. uenit ipse in adem Castoris:con siderat templum : uidet undique tectum, pulcherrime laqueatum, præterea cetera noua, atque integra : uerfat se: quarit, quid agat. dicit ei quidam ex illis canibus, quos iste Liguri dixerat esse circa se multos: Tu Verres hic quod moliare, nihil habes:nisi force wis ad perpendicu lum columnas exigere. homo omnium rerunt imperitusquarit quid sit, ad perpendiculum dicuntei, fere nullam esse columnam, que ad perpendiculum esse positiam me hercule, inquie; sic agamus columna ad perpendiculum exi gantur. Rabonius, qui legem nosset, qua in lege numerus tantum columnarum traditur, perpendiculi mentio fit nulla; & qui non putaret sibi expedire, ita accipere, ne eodem modo reddendum effet; negat, id sibi deberi; negat, oportere exigi. iste Rabonium quiescere iubet : 60 simul ei non nullam spem societatis ostendie. honninem mo destum, & minime pereinacem facile coercee: columnas ita se exacturum esse confirmat . noua res, acque improui sa, pupilli calamitas nunciatur statim C. Mustio, uitrico pupilli, qui nuper est mortuus, M. Iunio patruo, P. Potitio, tutori, homini frugalißimo . hi rem ad uirum primarium summo officio, ac uirtute præditum, M. Marcellum, qui erat pupilli tutor, deferunt.uenit ad Verre M. Marcel-

106 IN. VERREM. LIB. I. lus: petit ab eo pro sua fide, ac diligentia pluribus uerbu, ne per summam iniuriam pupillum Iunium fortunis parijs conetur euertere. iste, qui iam spe, or opinione pradam illam denorasset, neque ulla æquitate orationis, neque auctoritate M Marcelli commotus est: itaque, quemad modu oftendiffer, se id exacturum effe respondit cu sibi om nes ad istum allegationes difficiles, omnes aditus arduos, ac potius interclusos uiderent; apud quem non ius, non aquieas, non misericordia, non propinqui oratio, non amici uo luntas, non cuiusquam auctoritas pro pretio, no gratia uale retistatuunt id sibi optimum esse factu, quod cuiuis uenisset in mentem, petere auxiliu a Chelidone: quæ isto prætore non modo in iure civili, privatorumq, omnium controver sis populo R. prafuit, uerum etiam in his sartis tectis dominata est ,, uenit ad Chelidonem C. Mustius, eques R.publicanus, homo cum primis honestus: uenit M. Iunius, pa eruus pueri, frugalissimus homo, & castissimus: uenit ho mo fummo honore, pudore, or fummo officio, spectatisimus ordinis sui, P. Potitius tutor. O muleis acerbam, o miseram, atque indignam praturam tua.ut mitta cetera, quo ta dem pudore tales uiros, quo dolore meretricis domum ue nif se arbitramini? qui nulla condicione istam turpitudinem su bissent, nist offici, necessitudinisa; ratio coegisset. Veniunt, ut dico, ad Chelidonem domus erat plena: noua iura, no na decreta, nova iudicia petebantur: Mihi det possessionem, mihî ne adimat: in me iudicium ne det:mihi bona addicat. aly nummos numerabant: aly tabulas oblignabant. domus erat non meretricio conuentu, sed prætoria turba referta. Simul ac potestas primum data est, adeunt hi, quos dixi: loquitur Mustius: rem demonstrat: petit au-4

radmo.

quarit

exigi de

pillottali

fum ten-

liderice.

Feds, ne

afterious

erring.

rd: uerla s canibu

The Verres

perpendicu

HINTING

ere nalin

Sie ion me

iculum co

tee nume

i propertion

decipere.

bi deberi

inbet ! 67

opinem m

COLUMNAS

e mapyout

o, withio

P. Poli-

prima-

reellum.

Marcel-

xilium : pecuniam pollicetur . respondet illa , ut meretrix, non inhumane:libenter ait fe effe facturam, o fe cum ifto diligenter fermocinaturam : reuerti iubet . tum discedunt. postridie revertuntur: negat illa posse hominem exorari; permagnam, eum dicere, ex illa re pecunia confici posse. Ve reor, ne quis forte de populo, qui priore actione non affuit, hac, quia propter insignem tur pitudinem sunt incredibilia, fingi a me arbitretur. ea uos antea, iudices, cognoui stis. dixit iuratus P. Potitius, tutor pupilli Iunij: dixit M. lunius, tutor, & patruus. Mustius dixisset, si niueret: sed pro Mustio, recentire, de Mustio audieum dixie L. Do mitius : qui cum sairet me ex Mustio uiuo audisse, quod eo fum usus plurimum; (etenim id iudicium, quod prope ommu fortunaru suaru C. Mustius habuit, me uno defendente uicit)cu hoc ut dico, sairet L. Domiaus me saire, ad eu res omnes Mustiu solitum esse deferre; tamen de Chelidone re ticuit, quoad potuit; alio responsionem suam deriuauit. tan tus in adolescente clarissimo, ac prinape inuentutis pudor fuit, ut aliquandiu, cum a me premeretur, omnia responderet, quam Chelidonem nominaret. primo necessarios istius ad eum allegatos esse dicebat: deinde aliquando coactus Chelidonem nominauit . Non te pudet, Verres, eius mulieris arbitratu gessisse præturam, quam L. Domitius ab fe nominari uix sibi honest u esse arbitrabatur? Reiecti a Che lidone, capium constiu necessariu, ut suscipiam ipsi nego eium . cum Rabonio tutore, quod erat uix HS quadragina millium, transigunt HSiduæntis millibus . refere ad istu rem Rabonius; ut sibi uidebatur, satis grandem pecuniam, & fatis impudentem effe.ifte, qui aliquamo plus rogitaffet, male acapit nerby Rabonium, negat eum fi-

IN. VERREM. LIB. I. 107 bi illa decisione satufacere posse. ne multa, locaturum se es se confirmat. Tutores hac nesciunt : quod actum erat cum Rabonio, putant id effe certisimim, nullam maiorem pu pillo metuunt calamitatem. Iste uero non procrastinat: lo care incipit , non proscripta , atque edicta die, alienissimo tempore, ludis ipsis Romanis. foro ornato. itaque renun cias Rabonius illam decisionem tutoribus : accurrunt tamen ad tempus tutores: digieum tollie Iunius paeruus. isti color immutatus est; uultus, oratio, mens denique exce dit.quid ageret, copit cogitare: si opus pupillo redimeresur sires abiret ab eo mancipe, que ipse apposuisset, sibi nul lam prædam effe . ita que excogitat: quid? nihil ingeniofe , nihil quod quisquam possit dicere improbe. uel callide: ni hil ab ifto tetum, nihil ueteratorium exfectaueritis : om nia aperta, omnia perspicua reperientur, impudentia, amentia, audacia. Si pupillo opus redimitur, mihi prada de manibus eripitur. quod est igitur remedium? quod ? ne liceat pupillo redimere. V bi illa confuetudo in bonis, prædi bus, prædijsq; uendundis, omnium consulum, censorum pratorum, quaftoru deniquelus optima condicione sit is, cuia res sit, cuium periculum? excludit eum solum, cui prope dicam soli potestatem faceam esse oportebat. quid enim quisquam ad meam pecuniam me muito aspirat? quid accedit ? locatur opus id, quod ex mea pecunia reficia tur . ego me refecturum effe dico. probatio futura est tua, qui locas: prædibus, & prædijs populo cautum est. &, si non putas cautum, scilicet tu prator in mea bona, quod noles, immittes? me ad meas fortunas defendas accedere non finas ? operæpretium est ipsam legem cognoscere . dice sis sundem confcripfiffe, qui illudedictum de hereditate. 114

retrix

um isto

ædune

portri:

posse.Ve

on a fuit,

ncredibi.

, cognous

dixit M.

WINETE

ixit L.D.

, 9400 10

propent.

de findinte

ad tire

pelidonere

Havit Its

ntis pudot responderios istim

o coactua

eins 1144 -

inus 10 le

esti a Che

ipli nego

dragma

re adilin

n pech-

uo plus

1474 14

# ACTIONIS. 11.

RES yelding

QVI.

PTOR

fatifdar

VAT

DLX

litua

buit

eund.

BON

TRAF

FaxH

ifta

merc

fima

mteg

facer

necti

libus

prejer

regin

EX. OPERE. FACIVNDO. QVAE. PVPILLI IVNII. dic, dic, queso, clarius. C. VERRES. PRAET. VRB. ADDIDIT corriguntur leges censoria. quod enim uideo in multis ueteribus legibus, Cn. Domitius, L. Metellus, L. Cassius, Cn. Seruilius censo res addiderunt, unit aliquid einsmodi C. Verres . dic, quid addidit. Q V I. DE L. MARCIO. M. PER PERNA. CENSORIBVS. REDEMERIT. EVM. SOCIVM. NE ADMITTITO. NE. VE. EI. PARTEM. DATO. NE. VE. EI. REDIMITO. Quid ita? ne uitiosum opus fieret? at erat probatio tua. ne parum locuples effet ? at erat, er effet amplius, si uelles, populo cautum prædibus, & prædijs . hic te si res ipsa, si indignitas iniuria tua non commouebat; si pupilli calamitas, propinquorum lacryma, D. Brutt, cuius pradia subierant periculum, M. Marælli tutoris auctoritas apud te ponderis nihil habebat: ne illud quidem animaduer tebas, eiusmodi fore hoc pecaueum tuum, quod tu neque ne gare posses, (in tabulas enim retulisti) nec cu defensione aliqua confiteri? Addicitur id opus HS DLX millibus; cu tuto res HS LXXX millibus id opus ad istius, hominis iniquissi mi, arbierium se effecturos esse clamarent etenim quid erat operus? id, quod uos uidistis. omnes illa columna, quas deal batas uidetu, machina apposita, milla impensa deiecta, eif dem'q; lapidibus reposita sunt . hoc tu HS D L X millibus locauisti . atqui in illis columnis dico esse que a tuo redemptore commota non sint: dico esse ex qua tantum tectorium uetus delitum sit, & nouum inductum . quod si tanta pe cunia columnas dealbari putassem, certe numquam ædilitæ tem petinissem . At ut nideatur tamen res agi , & non

IN. VERREM. LIB. eripi papillo. SI. QVID. OPERIS. CAVSSA RESCINDERIS. REFICITO. Quiderat, quod rescinderet, cum suo quemque loco lapidem reponeret? Q VI. REDEMERIT. SATISDET. DAMNI INFECTI. EI. QVI. A. VETERE. REDEM PTORE. ACCEPERIT. Deridet, cum sibi ipsum iubet Satisdare Rabonium. PECVNIA. PRAESENS. SOL VATUR. Quibus de bonis ? eius, qui, quod eu HS DLX millibus locasti, HS. LXXX millibus effecturum esse clamauit quibus de bonis? pupilli. cuius atatem, or fo litudinem, etiam si tutores non effent, defendere prator de buit : tutoribus defendemibus, non modo patrias eius fortunas, sed etiam bona tutorum ademisti. HOC. OP V S. BONO. SVO. QVOQVE. FACITO. lapis aliquis cadendus, or apportandus fuit machina sha?an, illo non faxum, non materies aduecta est tantum operis sed in ista locatione fuit, quantum pauca opera fabrorum mercedis tulerunt, & manupretij machina? utrum ext stimatis, minus operis esse, unam columnam efficere ab integro nouam, nullo lapide redivivo, an quatuor illas reponere? nemo dubitat, quin multo maius sit nouam facere . oftendam , in adibus prinatis , longa difficiliq; nectura, calumnas singulas ad implunium HS X I mil libus non minus magnas locatas. Sed ineptum est de tam perspicua istius impudentia pluribus uerbis disputare, prafereim cum iste aperte tota lege omnium sermonem, ac que existimationem cotempserit, qui etiam ad extremu con scripferit. REDIVIVA. SIBI. HABETO, quasi quid qua redinini ex opere illo tolleretur, ac non totum opus ex redivinis constitueretur. At enim pupillo redini non lice -1111

ILLI

RES.

ur leges

ous, Cn.

145 Cens

es . dic,

M. PER

. EVM.

E. El.

IMITO.

tto tus . no

fixels.

e toinle,

ouplin.

niu pre-

auctorius

nimadur

neque ne flore di-

s; cu tuto

miguili

quiderst

quas dist

eiecte, il

millibus

Tedem4

Florium

anta pe

edilita

(this pin)

MOHETE .

MAN, HOY

dio um?

MIL CIW TO

rid patr

ny erat

Tiens tu

ten ma

muit.

bonis p

(i mibil

estim

Spr d.M

fiths.

moued

la wene

illi mo

rine p

abilto

fereban

noftre.

tentiam

инпе ре

quam a

व्यव प्रश

bat; non necesse erat rem ad ipsum peruenire; poterat all quis ad id negotium de populo acædere. Omnes exclusi suns non minus aperte, quam pupillus. diem prastituit operi fa ciundo Kal. Dec. locat circiter idus Sept. angustis temporis excluduntur omnes. Quid ergo? Rabonius istam diem que modo affequitur? nemo Rabonio molestus est, neque Kal. Dec. neg; nonis, neg; idibus. deniq; aliquanto in prouincia iste proficiscitur prius, quam opus effectum est postea qua reus factus est, primo negabat opus in acceptum referre pof fe.cum instaret Rabonius, in me caussam conferebat, quod tum codice obsignassem. petit a me Rabonius, & amicos al legat : facile imperrat. iste, quid ageret, nesciebat. si in acceptum non retuliffet, putabat se aliquid defensionis habiturum: Rabonium porro intelligebat rem totam esse patefa-Eturum.tametsi quid poterat effe apertius, quam nunc eft, ut uno minus teste haberet Rabonio?opus in acceptum retu lit quadriennio post, quam diem operi dixerat. hac condicione, si quis de populo redemptor accessisset, cum die ceteros redemptores exclusisset, tu in eius arbitriu ac potestatem ue nire nolebat, qui sibi ereptam pradam arbitraretur . nam quid argumentamur, quo ista pecunia peruenerit? fecit iste iudicium . primum cum uehementius cum eo D. Brueus contenderet, qui de sua pecunia HS. DX L millia nue merauit; quod iam iste ferre non poterat, opere addicto, pradibus acceptis, de HS. D L X millibus remisie D. Bru to HS. C X millia . hoc, si aliena res esset, ærte faære non poruisset. deinde nummi numerati sunt Cornificio : quem scribam suum fuisse, negare non potest . postremo ipsius Rabonij tabula prædam illam istius fuisse clamant. Reciza nomina Rabonij . Hic etiam priore actione Q . Horten

# IN VERREM. LIB. I. frus pupillum Iunium uenisse prætextatum in uestrum co fectum, & teftes, fecum, patruo testimonium dicente, questus est : & me populariter agere aique muidiam com mouere, quod puerum producerem, clamitauit. Quid erat, Hortensi, andem in illo puero populare? quid inui diosum? Gracchi, credo, aut Saturnini, aut alicuius homi nis eius modi produxeram filium, ut nomine ipso, or memo ria patris animos imperitæ multitudinis concitarem.P. Iunij erat, hominis de plebe Romana, filius : quem pater mo riens tum tutoribus, propinquis, tum legibus, tum aquitati magistratuum, tum iudicijs uestru commendandum pu tauit . hic istius scelerata locatione , nefarioq; latrocinio , bonis patrijs fortunisq; omnibus spoliatus, uenit in iudiciu, si nihil aliud, saltem ut eum, cuius opera ipse multos annos eft in fordibus, paullo tamen obsoletius uestitum uideret. ita que tibi, Hortensi, non illius ætas, sed caussa, non uestitus, sed fortuna popularis uidebatur. neque te tam com mouebat, quod ille cum toga prætexta, quam quod sine bul la uenerat : uestitus enim neminem commouebat is, quem illi mos, & ius ingenuitatis dabat : quod ornamentum pue ritia pater dederat, indicium, atque insi gne fortuna, hoc ab isto pradone ereptum esse, gra uiter & acerbe homines ferebant. neque erant ha lacrym a populares magis, quam nostræ, quam tue, Q. Hortensi , quam horum , qui sencentiam laturi funt . ideo quod communis est caussa, commune periculum; communi præ sidio talis improbitas, tam quam aliquod incendium, restinguenda est. ha bemus eni m liberos paruos : inæreum est , quam longa nostrum cuiusque uita futura sit: consulere uiui ac prospicere debenus utillerum solitude, & pueritia quam firmisimo prasi-

neratali eclusifun

it openifi

as tempori

n diemous

nequeka

s provinci

t postesqui

e referrin

erebat, qua

or amica d

a finance

omix habitu

esseparts.

on named

Z pewm reta

has condi-

n die ceteros

etelaem ue

CONT. TAIN

erit? fect

D. BYN

milism

addicto,

fe D. Bru

1CETE HOM

o: quem

o ipfins

. Recta

## ACTIONIS. 11.

pellandi,

diam ps

adiutore

bus exert

diebus pri

fim tribu

mas, ornal

indici, !

terum,

Q. Opi

mprob

minum

hoc total

fenator

domum

ullaab

troneil

rabulas

माठभ रमा

annulu

bare di

primar

fum cod

grayat,

Hoc mod

dointab

Set toller

do, cura

HOTHM

dio minita sit. quis est enim, qui tueri possit liberum nostro rum pueritiam contra improbitatem magistratuum? mater, credo. scilicet magno prasidio suit Annia pupilla macer, femina primaria: minus, illa deos hominesq; imploran ce, iste infanti pupilla fortunas patrias ademit. tutores ne de fenderem?perfacile nero apud istiusmodi pratorem, a quo M. Marcelli sutoris in caussa pupilli Iuniy & oratio, & uoluntas, er auctoritas repudiata est. Quæremus etiam, quid iste in ultima Phrygia, quid in extremis Pamphilia partibus fecerit; qualis in bello pradonum prado ipfe fuerit; qui in foro populi R. pirata nefarius reperiatur? Dubitanus, quidiste in hostiu prada molicus sit, qui manubias sibi tantas ex L. Metelli manubijs fecerit, qui maiore pecunia quatuor columnas dealbandas, qua ille omnes adifican das, locauerit? Exspectemus, quid dicant ex Sicilia testes? quis umquam templum illud axff exit, quin auaritia tua, quin iniuria, quin audacia testes esset? quis a signo Verzumni in Circu maximum uenit, quin is in unoquoque gra du de auaritia tua commoneretur? quam su uia thenfaru, aique popa eius modi exegisti, ut in ipse illa ire non audeas. Te putet quisquam, cum ab Italia freto disiunetus esses, so cijs temperasse, qui ædem Castorus testem furtorum tuoru esse uolueris, quam populus R. quocidie indices etiam tum, eum de te sententiam ferrent, uiderett? Atque etiam iudiaum in pratura publicum exercuit. non enim prætereundum est ne id quidem. petita multa est apud istum pratore a Q. Opimio: qui adductus est in indicis, nerbo, quod, cu esset tribunus pl. intercessisset contra legem Corneliam; re, quod in tribunatu dixisset contra alicuius hominis nobilis noluntatem. de quo indicio si nelim diære omnia, multi ap-

IIO IN. VERREM. LIS. pellandi, ladendig, sunt quod mihi non est necesse. tantum dicam, paucos homines, un leuissime dicam, arrogantes hoc adiutore Q. Opimium per ludum of iorum fortunis omni bus euertiffe. is mihi etiam queritur, quod a nobis IX folis diebus prima actio sui iudici transacta su; cum apud ip sum eribus horis Q Opinius senator populi R. bona, foreu nas, ornamenta omnia amiferit. cuius propter indignitate indicy Sepiffime eft actum in fenatu, ut genus hoc tou mut tarum, ac indiciorum eiufmodi tolleretur. I a uero in bonis Q. Opimij uendendis quas iste pradas, quam aperte, qua improbe feærit, longum est diære, hoc dico: nisi uobis id ho minum honestisimorum tabulis planum fecero, singi a me hoc totum temporis caussa putatote. Iam, qui ex calamitate fenatoris populi R. cum prator iudicio eius prefuisset spolia domum suam referre, et manubias detrahere conatus sit; is ulla ab sese calamitatem poterit deprecari? Nam de subsorti tione illa Iuniana iudicum nihil dico . quid enim ? contra Labulas, quas tu protulisti, audeam dicere? difficile est: non enim me tua solum & indicum auctoritas, sed etiam annulus aureus scriba tui deterret. no dicamid, quod pro bare difficile est: hoc dică, quod ostendam; multos ex te uiros primarios audisse, cu diæres, ignosci tibi oportere, quod fal fum codicem protuleris: nam qua inuidia C. Iunius confla grarat, ea, nifi prouidisses, tibi ipsi tum pereundum fuisse. Hoc modo iste sibi, & faluti suæ prostiære didicit, referen do in tabulas & priuntas, & publicas, quod gestum non ef set, tollendo quod esset, & semper aliquid demendo, mutan do, curando ne litura appareat, interpolando. eo enim ufque progreditur, ut ne defensionem quidem maleficiorum suorum sine alijs maleficijs reperire posii. eiusde modi sub

um nofi

hum? ma

apillems.

utores ne de

end of the Act

oyano, o

mus etian,

Pamphi

edo iplefar.

idtur Dw

WI Manuois

maiore pieu-

THE ENTUR

Sicilia telo?

haritie the

a signo Vet-

ia thealaru,

non dudeds.

fuse els, 6

erum thorn

etiam tum,

ehan iudi.

DY GIETCHT!

on pratore

quod, ch

eliam; Te,

ris nobilis

multi apa





L I B. II.

#### ORATIO VII.

VLTA mibi necessario, indices, pratermittenda sunt, ut possim aliquando
de ijs rebus, qua mea sidei commissa
sunt, dicere recepi enim caussam sicilia ea me ad hoc negotium provincia at-

eraxit . ego tamen , hoc onere suscepto , or recepta causse Siciliensi, amplexus animo sum aliquanto amplius. suscepi enim caussam totius ordinus: suscept caussam populi R. quod putabam tum denique recte indicari posse, si non mo do reus unprobus adduceretur, sed etiam diligens, er firmus accufator ad indictum ueniret. quo mihi maturius ad Sicilia caussam ueniendum est, relictis ceteris eius furtis, ac flagitys;ut & utribus quam integerrimu agere, & ad dicendum tempori satis habere possim. atque adeo ante quam de incommodis Sicilia dico, pauca mihi uidentur esse de prouincia dignitate, uensstate, utilitate dicenda. nan cum omnium fociorum, provinciarumq; rationem di ligenter habere debeis: tum pracipue Sicilia, indices, plurimis, iustisimis q; de aussis primum, quod omnium nationum exterarum princeps Sicilia se ad amicitiam, fidemq; populi R. applicuit: prima omnium, id quod ornamentum emperi est, proumcia est appellata: prima docuit maiores nostros, quam praclarum effet exteris gentibus imperare: sola fuit ea fide, beneuolentiaq; erga populum R. ut cinitates eins in ula, qua semel in amicitiam nostram ue-

to majory

nostro, con

citus nott

ne lenimu

pletioyibu

fidelem,

ubi liben

Suppedit

retinet .

que fed

diocre

peabd

niam q

ftra, ato

Itru pr

urban

yu.in

me dd 1

nuncin

le Grac

boring

diligen

que put

autem n

quam ar

frum pi

pertuler

nific. N

amilia

gonii inf

niffent, numquam postea deficerent, pleraq; autem, er maxime illustres in amicina perpetuo manerent. itaque maioribus nostrus in Africam ex hac provincia gradus im perij factus est, neque enim um facile opes Carthaginis tanta cocidissent, nisi illud & rei frumentaria subsidium, Co recepta culum classibus nostris pateret. quare P. Africanus, Carehagine deleta, Siculorum urbes signis, monumentisq; pulcherrimis exornauit, ut, quos uictoria populi R. maxime latari arbitrabatur, apud eos monumenta uictoria plurima collocaret. denique ille ipse M. Maral lus cuius in Sicilia uireute hostes, misericordiam uieti, side ceteri siculi perspexerut, no solum socijs in eo bello consuluit, ueru etia superatis hostibus temperanit, urbe pulcherrimam Syracusas, que cum manu munitissima esset, tum loci natura terra, ac mari claudebatur, cu ui consiliog; œpisset, non solum incolumem passus est este, sed ita reliquit ornatam, ut effet idem monumentu uictoria, mansuetudi nis, continentia; cum homines uiderent, & quid expugna set, or quibus perpecisset, or que reliquisset tantu ille ho minem Sicilia habendum putauit, ut ne hostiu quidem ur bem ex sociorum insula tollendam arbitraretur. itaque ad omnes res Sicilia prouincia semper usi sumus: ut, quidquid ex sese posset efferre, id non apud eos nasci, sed domi nostræ conditum putaremus. Quando illa frumentum, quod deberet, non ad diem dedit? quando id, quod opus esse putaret, non ultra policita est? quando id, quod imperareeur, recusauit? itaque ille M. Cato sapies cella penaria reip. nostra, nutricem plebis Romana Siciliam nominauit. nos uero experti sumus Italico maximo difficillimoq; bello, Siciliam nobis non pro penaria cella, sed pro arario il-

# IN. VERREM. LIB. II. lo maiorum uetere, ac referto fuisse . nam sine ullo sumptu nostro, coris, tunicu, frumetog; suppeditato maximos exer citus nostros nestinit, aluit, armanit. Quid illa, qua forsua ne sentimus quidem, judices, quanta sunt? quod mu'tis locu pletioribus ciuibus utimur : quod habent propinquam, fidelem, fruetuofamq; prouinciam, quo facile excurrant, ubi libenter negotium gerant: quos illa partim mercibus suppeditandis cum quastu, compendioq; dimittit, partim retinet, ut arare, ut pascere, ut negotiari libeat, ut denique sedes, ac domicilium collocare, quod commodum no me diocre populi R.est, tantum ciuium R. numerum tam pro pe ab domo, cam bonis fruetuosis'a; rebus decineri. Et quo niam quasi quadam pradia populi R. sunt uectigalia nostra, atque provincia; quemadmodum propinquis ues uestris prædijs maxime delectamini, sic populo R. iucuda sub urbanitas est huiusce provincie. Iam vero hominum ipsoru. iudices, ea patientia, uirtus, frugalitasq; est, ut proxime ad nostram disciplinam, illam ueterem, non hanc, quæ nunc increbuit, uideantur accedere . nihil ceterorum simi le Gracoru.nulla defidia, nulla luxuria corra fummus labor in publicis, prinatisq; rebus, summa parsimoia, summa diligentia. Sic porro nostros homines diligunt, ut his solis ne que publicanus, neque negotiator odio su: Magistratuum autem nostrorum iniurias ita multorum tulerunt, ut numquam ante hoc tempus ad aram legum prasidiumq; uestrum publico consilio confugerine tamees or illum annu pertulerant, qui sic eos afflixerat, ut salui esse non possent, nisi C. Marcellus, quasi aliquo fato, uenisses; ut bis ex eadem familia salus Sicilia constitueretur ; postquam M. Anconij infinitum illud imperium senserant. sic a majoribus

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

dutem, to

ent itagu

a gradus in

Carthagita

e Substitue

idre P. Afri

znis, mom

ictoris popu

בושוינונונו

e M. Man

ism with fil

o bello confu.

urbe pulcher.

ma ta, cum

i constitut ce-

ed its religio

e, mansucul

quid expugni cancu ille ho

u quidem ur

ur . itaquesi me, quidquil

i , fed domi

frumentum

nod opuse |

d imperate

penaria reip.

minault. no

mog; bello, o grario il-

## ACTIONIS. TIT.

fatoris,

TES WITT

BU THE

ur iftin

THIS SETTE

QUALLINO

(ic ftw

quam

गाम व

Jent 1

graus

bus d

niat

mert

Yit.

C. H

maxi

idem

iftun

ribus

datio

tur, s

quare

que a

ds cal

india

tum

suis acceperant, tanta populi R. in Siculos effe beneficia. ut etiam iniurias nostrorum hominum perferendas putarent . in neminem cluitates ante hunc testimonium publice dixerunt. hunc denique ipsum pertulissent, si humano modo, si usitato more, si denique uno aliquo in genere peccasses. sed cum perferre non possent luxuriem, crudelitatem, auaritiam, superbiam; cum omnia sua commoda, iura, beneficia senatus populus q; R. unius scelere, aclibidine perdidiffens : hoc ftatuerune, autistius iniurias per nos ulcisci, & persegui, aut, si nobis indigni essent nisi, quibus opem auxilium'q; ferretis, urbes, ac fedes fuas relinquere, quandoquidem iam ante istius inturijs ex agitati reliquissent. hoc consilio a L. Metello legationes universa petinerunt, ut quamprimum isti succederet . hoc animos toties apud patronos de suis miserijs deplorarunt : hoc commoti dolore postulata consulibus, qua non postulata, sed in istum crimina uiderentur esse , ediderunt : fecerunt etiam, ut me, cuius fidem, continentiamq; cognouerant, prope de uitæ mea statu dolore, ac lacrymis suis deduceret, ut ego istum accusarem; a quo mea longissime ratio wolun tasq; abhorrebae. quamquam in hac causa multo plures partes mihi defensionis, quam accusationis, suscepise nideor. postremo homines ex tota provincia noblissimi, primique publice privatima; uenerunt: gravissima, atque ho nestissima quaque ciuitas uchementissime suas iniurias per secuta est. at quemadmodum, iudices, uenerunt? uideor enim mihi liberius apud uos iam pro Siculis loqui debere, quam forsitan ipsi welint. saluti enim corum potius consulam, quam uoluntati. Ecquem existimatis umquam ulla in provincia reum absentem, contra inquisitionem accufacoris,

IN. VERREM. LIB. II. 113 Satoris, tantis opibus, tanta cupiditate effe defensum? quasto res utriufque proumcis, qui ifto prætore fuerant, cum fafci bus mhi prasto fuerunt hi porro, qui successerunt, ueheme ter istius cupidi, liberaliter ex istius abarijs tractati, non mi mus acres contra me fuerunt . uidete, quid potuerit, qui quattuor in prouincia quaftores studiosiffimos defensores, propugnatoresq; habuerit, prætorem uero cohortemq; tota sic studiosam, ut facile appareret, non tam illis Siciliam, quam inanem offenderant, quam verrem ipsum, qui ple nus decesserat, prouinciam fuisse . minari siculis, si decref sent legationem, que contra istum diæret : minari, si que effent profesti: alijs, si laudarent, benignissime promittere: grauisimos prinatarum rerum testes, quibus nos prasenti bus denunciauimus, eos ui custodiisq; retinere, que cum om nia facta sint, tamen unam folam scitote esse civitatem Ma mertinam, que publice legatos, qui istum laudarent, mise rit. eius autem legationis principem ciuitatis nobilißimum C. Heium iuratum diære audistis, isti nauem onerariam maximam Messanæ esse publice coactis operis ædificatam. idem'q; mamertinorum legatus, istius laudator, non solum istum bona sua, uerum etiam sacra, deosq; penates, a maio ribus traditos, ex ædibus suis eripuisse dixit. Præclara laudatio, cum duabus in rebus legatorum una opera confumi eur, in laudando, atque repetendo. atque ea ipsa ciuitas qua ratione illi amica sit, dicetur certo loco. reperietis enim, que causse beneuolentie sint Mamertinis erga istum, ea ip Sas caussas satis instas esse damnationis. alia cinitas mulla, iudices, publico consilio laudat. uis illa summi imperij tan tum potuit apud perpaucos homines, non ciuitates, ut aut leuisimi quidam ex miserrimis, desertisimisq; opidis in-

e benefic

indas pua

itum publi

5 s human

no in gon

riem, crudel

ed communa Scelere, acti

s injurion

ni essentul

fedes franc

arily except

Liones univer.

eret but ini-

ploy struct: co

non polivill

unt i fecerun

coomouerant

uis deduceret

TRE TATIO WOLLAN

malte plute

suscepisente Ulisimi, pri-

ma stauth

iniuriu po

ne? uideor to

qui debere.

otius con Ha

quam uls

onem accu-

PILM,

ordin

Tum Pi

oredog

geraw

prouve

qua p

luis co

anno

mei

par

clar

nist

pro

ban

ftui

opi in f

que tisi

ein.

git

Teno

mit

cotin

848

uenirentur, qui iniussu populi, ac senatus profiscerentur ant ij, qui contra istum legatos decreuerant, er testimonium publicum, mandata'q; acæperant, ui ac metu retine rentur. quod ego in paucis tame usu uenisse non moleste fero, quo relique tot, & tanta, et tam graves. civitates toen denique sicilia plus auctoritatis apud uos haberet, cum uideretis nulla ui retineri, nullo periculo prohiberi posse, quo minus experirentur, ecquid apud uos queriminia uale rent antiquisimoru, fidelisimoruq; focioru. na, quod for tasse non nemo uestru audierit, istum a Syracusanis publi œ laudari; id tametsi priore actione ex Heraclij Syracusani testimonio, cuius modi esset, cognouistis, tamen nobis alio loco, ut se tota res habet, quod ad eam civitate attinet, demon strabitur.intelligetis enim , nullis hominibus quemquam tanto odio, quanto istu Syracusanis, esse, er fuisse. At enim ift um seli Siculi persequentur, ciues R. qui in Sicilia negotiantur, defendunt, diligunt, saluum effe cupiunt. Pri mum si ita esset, tamen uos in quastione de pecunijs repetundis, qua sociorum caussa constituta est, lege iudicioq: sociali sociorum querimonios audire oporteret. sed intelligere potuistu priore actione, ciues R. ex Sicilia plurimos, hone stissimos, maximis de rebus, er quas ipfi accepissent iniurias, er quas sciret alijs esse factas, pro testimonio diære. ego hoc, quod intelligo, indices, sic confirmo. uideor mihi gratum fecisse siculis, quod eorum iniurias meo labore, int micitias periculo sim persecutus. non minus hoc gratum me nostris ciuibus intelligo fecisse, qui hoc existimat, iuris, libertatis, rerum fortunarumq; suarum salute in istius da natione consistere. Quapropter de istius pratura Sicilies no recufo, quin ita me audistu, ut, si cuiqua generi hanni-

VERREM. LIB. II. oum, fine siculorum, fine nostrorum cinium fine cuiqua ordini, sine aratorum, sine pecuariorum, sine mer catorum probatus sit; si non horum omnium communis hostis prædog; fuerit; si cuiquam denique ulla in re umquam tem peranit, ei nos quoque temperetis. Qui, simul atque ei sorte proumcia Sicilia obuenit, statim Roma, eg ad Vrbem, anto qua proficifceretur, quarere ipfe fecum, or cogitare cum suis cœpit, quibusnam rebus in ea prouincia maxima uno anno pecuniam facere posset nolebat in agendo discere, (tame si non prouincie rudis erat, or tyro) sed in Siciliam in paratus ad prædam, meditatus q; uenire cupiebat. O præclare coiectum a nulgo in illam provinciam omen commu nis famæ, atque sermonis; cum ex nomine istius, quid in prouincia facturus effet, perridiculi homnes augurabantur etenim quis dubiture poffet, cum istius in que stura fugam, er furtum recognosceret, cum in legatione opidorum fanorumq; spoliationes cogitaret, cum uideret in foro latrocinia præturæ, qualis iste in quarto actu improbitatis futurus effetsatque ut intelligatis eum Romæ quasiffe non modo genera furandi, sed etiam nomina:certissimum occipite argumentum quo facilius de singulari eius impudentia existimare possitis. Quo die Siciliam tetigie, (uidete, satis ne paratus ex illo omine urbano ad euerrenda provinciam venerie) statim Messana literas Halesa mittit: quas ego istam in Italia scripsisse arbitror: na simul a que e naui egressus est, dedit opera, ut Halesimus ad se Dio cotinuo ueniret: je de hæreditate uelle cognoscere, qua eius filio a propinguo homine Apollodoro Laphirone uenisset. ea erat, iudices, pergrandis pecunia. hic est Dio, iudices, nuc beneficio Q. Metelli ciuis R. factus : de quo multis uiris

cerentu

r testimo.

neth retine

ion moles

William.

iberet, cum

iberi post

riminiania

na, quodin

refanis poli

y Syrdou or

mobile stoles

tinet, demon

q'Hemauara

iffe. Atom

a Sicilia na-

cupiunt. Pri

CHANGE TEXT

iudicog: loled intellige-

urimos, hone

riffent iniu-

como dicere.

uideor mini

o labore, int

oc gratum

mal, inth

n istim di

ra Sicilies

ceri hannis

mi.qui

ac pud

lenio!

meter

mon

mono

lins

que

liter

de I

tere

feig

iffi ST

don

qui nu

tot i

primarijs testibus, multorum'a; tabulis uobis priore actione satisfactum est, HS undecies numeratum esse, ut eam caussam, in qua ne tenuissima quidem dubitatio posset esse,isto cognoscente obtineret: praterea greges nobilissimarum equarum abactos: argenti, uestuq; stragula, domi quod fuerit, effe direptum : ita HS undecies Q. Dionem, quod hereditas ei obuenisset, nullam alia ob caussam, perdi disse. Quid? hac hereditas quo pratore Dionis filio uene ratseodem, quo P. Anny senatoris filia, eodem quo M. Liguri senatori, C. Sacerdote prætore, quid?tum nemo mo lestus Dioni fueratinon plus, quam Liguri Sacerdote præ tore quid ad Verrem que detulit? nemo:nisi forte existimatis ei quadruplatores ad fretu prasto fuisse ad urbe cu esser, audinit, Dioni cuidam siculo permagna uenisse here ditate, herede statuas iussum esse in foro ponere: nist posuis set, Veneri Erycinæ esset multatum. tametsi posite essent ex testamento; putabat tamen, quoniam V eneru nomen es set, caussam pecunia se reperturum. ita que apponit, qui petat Veneri Erycinæ illam hereditatem . non enim quastor petit, ut est consuetudo, is, qui Erycinu montem obtine bat. petit Neuius Turpio, quidam istius excursor, & emissarius, homo omniu ex illo conuentu quadruplatoru deterrimus, C. Sacerdote prætore condemnatus iniuriaru. etenim erat eius modi caussa, ut ipse prætor cum quereres caluminiatorem, paullo tamen consideratiorem reperire non posset. hoc hominem Veneri absoluit, sibi condemnat. maluit uidelicet homines peccare. quam deos; se potius a Dione, quod no licebat, qua Venerem, quod no debebatur, aufere. Quid ego nuc hic Sex. Pompey Chlori testimoniu recitem? qui caussam egit Dionu, qui omnibus rebus inter

# IN. VERREM. LIB. II. fuit, hominis honestissimi; tametsi ciuis R. uirtutis caussa iam diu est, tamen omnium Siculorum primi, ac nobilisi mi.quid ipfius Q Cealy Dionis, honunis probatifimi, ac pudentiffimi?quid L. Vetecili Liguris, T. Maly, L. Ca leni?quor um omnium testimonijs de hac Dionis pecunia confirmatu est dixit hoc ide M. Lucullus se de his Dionis incommodis pro hoffitio, quod sibi cum meo effet, iam ante cognosse.quid? Lucullus, qui tum in Macedonia fuit, melius hac cognouit, quam tu, Hortensi, qui Roma fuisti? ad quem Dio confugit : qui de Dionis iniuris grauissime per literas cum Verre questus es, noua eibi hac funt, & inopinata?nunc primum hoc aures tua crimen accipiut?mhil de Dione, nihil de socru sua, femina primaria, Seruilia, ue tere Dionis hospita, audistieno ne multa mei testes, qua tu fcis, nesciut? no ne te mihi testem in hoc crimine eripuit, non istius innocentia, sed legis exceptio? Recita testimonia. TE-STIMONIA. M. LVCVLLI. CHLORI. DIONIS. Saus ne nobis magna pecunia venerius homo, qui e Cheli donu sinu in prouincia profectus esset, Veneris nomine quafiffe uidetur?accipite aliam in minore pecunia no minus impudentem calumnia, Sosipus, & Epicrates fraires funt Agyrinenses. horu pater ab hinc duos & X X annos est mortuus, in cuius restamento quodam loco, si commissum quid effet, mulia erat Veneri.ipsos X X annos, cum tot interea pratores, tot quaftores, tot calumniatores in pro uincia fuiffent, hereditas ab his Veneru nomine petita non est.caussam Verres cognoscit: per Volcatium pecuniam ac cepit, fere ad HS CCCC millia ab duobus fratribus multorum restimonium audistis antea: nicerunt Agyrineses fra eres, ita, ut egentes manes q, discederent. At enim ad Verre 224

ore action

, we can

o possed.

obilijsimi.

zule, doni

2. Dionen

essam, perd

is filio non

em quoi

am nemon

icerdote me

forte extil.

ad urbe a

nenisse ha

e: nili polit

polite elen

the noment

pponit, qui

ensm que

ntern obtine

cur or, or

druplatoru

iniuriaru.

m querere

m repetite

ndemnal

potius

ebebatur,

timoniu

ous inco

ethtis

moftro:

capiti

fes d

edi

9115

7141

A

Ti,

me

fala

\$110

ālli.

lisa

fed!

hos

coh

Efta non peruenit. que est ista defensio? utrum, asseueras sur in hoc, an tematur? mihi enim noua res est. Verres at lumniatores apponebat: Verres adesse iubebat: Verres co gnoscebat: Verres indicabat: pecunia maxima debantur : qui dabant, caussas obtinebant tu mihi ita defendas. No est ista Verri numerata pecunia? adiuno te: mei quoque te ftes idem dicunt: volca to dicunt se se dedisse. qua nis eras Volcatio tanta, ut HS CCCC millia duobus hominibus au ferret ? ecquis Volcatio, si sua sponte uenisset, unam libel. lam dedisser?ueniat nunc, experiatur: tecto recipiet nemo. at ego amplius dico. HS quadringenties accepisse te arguo contra leges: nego, tibi ipsi ullum nummum esse numeraeum : sed cum ob eua decreta, ob imperata, ob indicata pe cuniæ dabantur, non erat quærendum, cuius in manse numerarentur, sed cuius iniuria cogerentur. comites illi tui delecti, manus erant tua : præfecti, scriba, medici, accensi, aruspicet, pracones, manus erant eux: ut quisque te maxime cognatione, affinitate, necessitudine aliqua at a tingebat, ita maxime manus tua putabatur. cohors tota illa tua, que plus mali sicilie dedit, quam si centum cohortes fugiciuoru fuissene, tua manus sine controuer sia fuit quid quid ab horum quopiam captum est, id non modo tibi da. eum, sed in eua manu numeratum iudicari necesse est. namsi hanc defensionem probabitis, Non accepit ipse : lices omnia de pecunijs repetundis iudicia tollatis: nemo umquam tam reus, tam nocens adducetur, qui ista defensione non possit uti.etenim cum Verres utatur, quis erit uquam posthac reus tam perditus, qui non ad Q. Mucij innoceneiam referatur, si cum isto conferatur? neque nunc tam mi hi isti Verrem defendere uidentur, quam in Verre defen

# IN. VERREM. LIB. fionis tentare rationem . qua de re, iudices, nobis magno pere prouidendum est . pereinet hoc ad summam reip. & ad existimationem ordinis, salutem'q: sociorum si enim inno centes existimari uolumus; no solu nos abstinentes, sed etia nostros comites pressare debemus. primum omnium, opera danda est, ut eos nobiscum ducamus, qui nostræ famæ, capitiq; consulant : deinde, si in hominibus eligendis nos spes amicitiæ fefellerit, ut uindicemus, missos faciamus; semper ita uiuamus, ut rationem reddendam nobis arbitre mur. Africani est hoc, hominis liberalissimi, uerumtamen ea liberalitas est probanda, que sine periculo existimationis est: ut in illo fuit.cu ab eo quidam uetus assectator ex numero amicorum non impetraret ut se præfectum in Africam duceret, or id ferret moleste : Noli, inquit, mira ri, si tu a me hoc non impetras:ego iampridem ab eo, cui meam existimatione caram fore arbitror, peto, ut mecum præfectus proficifcatur, or adhuc impetrare non poffum. Etenim re uera multo magis est petendum ab hominibus, se salui esse uolumus, ut eant nobiscum in prouincia, quam hoc illis in beneficij loco deferendum. sed zu, cum & euos amicos in prouinciam, quasi in præda, inuitabas; ac cu illis, ac per eos prædabare; & eos in concione annulis aureis donabas : non statuebas, tibi non solum de te, sed etiam de illorum factis rationem esse reddendam? Cum hos sibi quastus constituisset magnos, atque uberes ex ijs caußis, quas ipfe instituerat in consilio, hoc est cum sua cohorte, cognosære; tum infinitum genus inuenerat ad in numerabile pecunia corripienda. Dubiu nemini est, quin omnes omnium pecuniæ positæ sint in eorum potestate, qui iudicia dant, & corum, qui iudicant; quin nemo no iin P

assenera.

.Verres of

Verres co

debantur:

ndas. Noel

s andons s

que visau minibus u

undm libel

ripiet nema

illete arqua

e mumers.

indicate of

is in man

comite i.

ne, medici

ne quilque

e alique at a

poty toes illa

m cohortes

a fuil quid

do tibi da

ecesse est.

riple; lica

emo wma

defensions

it uquam

nnocen-

c tam mil

re defens

datur

manil

d cine

indices

から、

am do

modo

erepto

Tet,

ATU

dici

min

(udn

THM

bat

put

dica

torid

coho

Coleb

prin

PER

ofteno

strum possit ades suas, nemo fundum, nemo bona patria obiinere, si, cum hac a quopiam uestrum petita sunt, prætor improbus, cui nemo intercedere posit, det quem uelit iudicem, iudex nequam, & leuis quod prator iusse rit, iudicet. si uero illud quoque accedet, ut prætor in ea uerba iudicium det, ut uel Octanius Balbus iudex, homo er iuris, er officij peritisimus, non posit aliter iudi care: sit eius modi: L. OCTAVIVS. IVDEX. ESTO. SI. PARET. FVNDVM. CAPENATEM. QVO. DE. AGITVR. EX. IVRE. EVM. P. SERVILII. ESSE. NEQ VE. IS. FVNDVS. Q. CATVLO. RESTI TVETVR. non necesse erit L. Octavio indici, cogere P. Seruilium, Q. Catulo fundum restituere, aut condemna re eum, quem non oporteat? eiusdem modi totum ius præ torium, eiusdem modi omnis res indiciaria suit in Sicilia per triennium Verre pratore. Decreta eiusmodi. SI. NON ACCIPIT. Q VOD. TE. DEBERE. DICIS. ACCV SES. SI. PETIT. DVCAS. C. Fusicium duci iussie pe titorem, L. Suetium, L. Racilium . iudicia huiusmodi. QVI CIVES. R. ERANT. SICVLI. ESSENT. TVM. SI. EORVM. LEGIBVS. DARI. OPORTE RET. QVI. SICVLI. SI. CIVES. R. ESSENT. Verum, ut totum genus complectamini iudiciorum, prius iura Siculorum, deinde istius instituta cognoscite. Siculi hociure sunt, ut, q ciuis cu ciue agat, domi certet suis legibus; quod siculus cum siculo, non eiusdem ciuitatis, ut de eo prætor iudices ex P. Rupilij decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam legem Siculi Rupiliam nocant, sortiatur. quod prinatus a populo petit, aut populus a prinato, senatus ex aliqua cinitate, qui indicet,

IN. VERREM. LIB. II. datur, cum alternæ ciuitates reie Eta funt . quod ciuis Romanus a Siculo petit, Siculus index datur. quod Siculus a ciue Romano, ciuis R. datur. ceterarum rerum selecti iudiæs ex ciuium R. conuentu proponi solent. inter aratores, & decumanos lege frumentaria, quem Hieronicam appellant, iudicia fiunt. hac omnia isto pratore non modo perturbata, sed plane & Siculi, & ciuibus R. erepta sunt . primum sua leges . quod ciuis cum ciue ageret, aut eum iudicem, quem commodum erat, præconem, aruspicem, medicum suum dabat: aut, si legibus erat iu dicium constitutum, er ad ciuem suum iudicem uenerant , libere ciui iudicare non licebat. edictum enim hominis cognoscite: quo edicto omnia iudicia redegerat in fuam potestatem : Si quis perperam iudicasset, se cognieurum : cum cognosset, animaduersurum . idq; cum faciebat, nemo dubitat, quin, cum iudex alium de suo iudicio putet indicaturum, feq; in eo capitu periculum aditurum, uoluntatem spectet eius, quem flatim de capite suo putet iu dicaturum . selecti e conuentu , aut propositi ex negotiatoribus iudices, nulli. hec copia, quam dico, iudicum, cohors non Q. Scauola, qui tamen de cohorte sua dare non solebat, sed C. Verris. cuius modi cohortem putatis hoc principe fuisse? sicuti uidetu edictum . SI. QVID. PER PERAM. IVDICARIT. SENATVS. eum quoque oftendam, si quando sie datus, coachu istius, quod non senserie, iudicasse. ex lege Rupilia sortitio nulla, nisi cum nihil intererat istius. lege Hieronica iudicia constituta plurimarum controuer siarum sublata uno nomine omnia. de conuentu, ac negotiatoribus nulli iudices. quantam potestatem habuerit, nidetis : quas res gefferit, cogno-

cond patrio

petita funt.

t, det quem

pratoriale

pretoring

is judex, bo

Six aliter ind

DEX. ESTO.

EM. QVO.

ERVILL.

LO.RESTI

dut condinu

totum iune fuit in sidu

di. SI. NON

CIS. ACCV

duci iussu pe

huiu modi.

ESSENT.

OPORT!

ESSENT.

rum, print

cite. Siculi

rece (uisle-

juitatis, 48

s de decem

Rupiliam

7 471 000

i judica 3

Wir all

mo Ten

Etum?

feliex #

ife dixe

CHAN CHY

Rupilia

effet di

lum di

quem

omni

hancl

fred qu

Herac

leftriti

relice

tur ex

qui Và

pilia de

natus.

iffius i

non ex

pretor

no nem

id, quod

eum Sio

liam, o

tentia

resas fer quinqui

scite. Heraclius est, Hieronis filius, Syracusanus, homo in primis donn sua nobilis, et ante hunc pratore uel pecuniosis simus Syracusanoru, nuc nulla alia calamitate, nisi istius auaritia, atque iniuria, pauperimus. huic hereditas facile ad HS ericies uenit testamento propinqui sui Heracly: plena domus calati argenti optimi, multaq: stragula uestis, pre tiosissimorumq; manapiorum. quibus in rebus istius cupi ditates, er insanias quis ignorat? erat in sermone res, magnam Heraclio pecuniam uenisse, non solum Heraclium de uitem, sed etiam ornatum supelle Etili, argento, ueste, manci pijs futurum. audit hac etiam Verres : & primo illo suo le miore artificio Heraclium ag gredi conatur, ut eum roget in spicienda, que non reddat : deinde a quibusdam syracusanis admonetur hi autem quidam erant affines isius, quoris uxores iste nu quam alienas existimauie, Cleomenes, & Ae schrio: qui quantum apud istum, or quam turpi de caussa potuerint, ex reliquis criminibus intelligetis. hi, ut dico, ho minem admonent, rem effe præclaram, refertam omnibus rebus: ipsum autem Heraclium hominem esse maiorem na tu, non proptisimum; er eum, præter Marællos, patronu, quem iure suo adire, aut appellare posset, habere neminem: esse in eo testamento, quo ille heres esset, scriptum, ut statuas in palastra deberet ponere. faciemus, ut palastrita negent ex testamento esse positas : petant hereditatem quod ea palastra commissam esse dicant . placuit ratio Verri : nam hoc animo providebat; cu menta hereditas in cotrouersia ue nisset, iudicioq; peteretur, fieri non posse, ut sine præda ipse discederet approbat consilium: auctor est, ut quamprimum agere incipiat, hominemq; id atatis minime litigiosum qua sumultuosisime adoriantur, Scribitur Heraclio dica. prime

# IN. VERREM. LIB. II. mirantur omnes improbitatem calumnia: deinde, qui ift il no sent, partin suspicabantur, partim plane uidebant edi Etum effe oculum hereditari. interea dies aduenit, quo die fefe ex instituto, ac lege Rupilia dicas sorticurum Syracusis iste dixerat. paratus ad hanc dicam sortiendam uenerat. tum eum docet Heraclius non posse eo die sortiri, quod lex Rupilia uetaret diebus XXX fortiri dicam, quibus fcripta effet dies XXX nondum fuerant ferabat Heraclius fi illum diem effugisset, ante alteram sortitionem Q. Arium, quem provincia eu maxime exfectabat, fuccessurum. ifte omnibus iudicijs diem distulit, & eam diem constituit, ut hanc Heraely dicam foreiri post dies XXX ex lege posset. po stea quam ea dies uenit, iste incipit simulare se uelle soriri. Heraclius cum aduocatis adit, To postulat, ut sibi cum patestricis, hoc est cum populo Syracusano, equo iure discepte re liceat. aduerfary, postulant, ut in eam rem iudices dentur ex ijs ciuitatibus, que in id forum conuenirent, electi qui Verri uideretur: Heraclius contra ,ut iudices e lege Rus pilia dentur, ut ab institutis superiorum, ab auctoritute se natus, ab iure omnium Siculorum ne recedatur. Quid ego istius in ture dicendo libidinem demonstrem? quis uestrum non ex urbana iurisdictione cognouit? quis umquam, isto prætore, Chelidone innita, lege agere potuit? non istum, ue no nemine, prouincia corrupit : idem fuit, qui Rome. Cu id, quod omnes intelligebant, diæret Heraclius, ius effe cer eum Siculis, inter se quo iure certarent; legem esse Rupiliam, quam prætor Rupilius ex S.C. decem legatorum sen tentia dedisset; hoc omnes semper in Sicilia consules prato resq; seruasse: negauit se iudices lege Rupilia sortiturum? quinque indices, quos commo dum ipsi fuit, dedit. Quid

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

us, homos

nel pecunioll

ite, nifi ifin

eredica fadi

Heradi ; plan

sule nefting

chus istius cui

mone res, me

Heracismo

o, weste, min

rimo illo fiole

et euro roget in

dam syracula

es istim quan

mens, o h

turpi de cau s

hi, ut dico, ho

riam om tubil

e maiorem na

Los patronu,

ere neminent

them, ut fide

ralestrite m-

etem quodis

Verri: 11471

eroversiane

e prædaiple

io fum qua

ica prima

Rupili

iniquio

gerenul

namillis

initio e le

es,qui a

ortiri.q

alqueo

poterd

porter

demna

fuit an

dituru

Yos exi

preda

tur ho

hocfor

tatis H.

eff, utr

nis omi

dicio .

profes

iudiciu

(in illud

impedie

primun

haberet

indices

que dea

M. Pof

huic homini facias? quod supplicium dignum libidini eius inuenies? Prascriptum tibi cum esset homo deterrime, et im pudenti Bime, quemad modum inter Siculos iudices dares; cu imperatoris populi R. auctoritas, legatorum decem, sum morum hominum, dignitas. S. C. interæderet; cuius conful to P. Rupilius prator ex legatorum sententia leges in Sicilia constituerat; cum omnes ante te prætores Rupilias leges in cereris rebus, or in indicijs maxime observassent: tu ausus es pro nihilo præ tua præda tot res sanctissimas ducere? tibi milla lex fuit?milla religio? millus existimationis pudor? millus indicij metus? millius apud te granis auctorieas?nullum exemplum, quod sequi nelles? Verum, ut institui dicere, quinque indicibus nulla lege, nullo instituto, nul la religione, milla sorte, ex libidine istius datiis, non qui caussam cognoscerent, sed qui, quod imperatum esset, iudicarent, eo die nihil actum est; adesse inbentur postridie. Heraclius interea, cum omnes insidias a prætore fortunus sus fieri uideret, capit consilium de amicorum, & propin quorum sententia, non adesse ad indicium: itaque Syracusis illa nocte profugit. iste postero die mane, cum multo ma turius, quam umquam antea, surrexisset, iudices citari iubet: ubi comperit Heraclium non adesse, cogere incipit eos, ut absentem Heraclium condemnarent. illi eum commune faciune, ut, si ei uideatur, utatur instituto suo. nec cogat ante horam decimam de absente secundum prasentem iudi care. imperrant. interea sant perturbatus & ipse, & eius amici, er consiliary, moleste ferre ca perune, Heraclium profugisse. putabane absentis damnationem, præsertim tante pecunia, multo invidiosiorem fore, quam si prasens damnatus effet . eo accedebat : quod indices e lege

#### IN. VERREM. LIB. II. 119 libidinin Rupilia dati non erant, multo etiam rem turpiorem, co errime, etin iniquiorem uisum iri intelligebant. itaque hoc dum corri indices date gere uult, apertior eins cupiditas, improbitasq; facta eft. um decem sin namillis quinque indicibus uti sese negat: inbetid, quod et; cuiva confi mitio e lege Rupilio fieri oportuerat, citari Heraclium, & cos, qui dicam scripserant: aitq; iudices e lege Rupilia uelle ia leger in sic. fortiri.quod ab eo pridie, cum multis lacrymis eum oraret, Rupiliale atque obsecraret Heraclius, impetrare non potuerat, id ei rus (Penthin postera die uenit in mentem, e lege Rupilia soreiri dicas ofillimus had portere.educit ex urna tres. ijs, ut absentem Heraclium con iffinationin demnent, imperat: itaque condemnant. Qua, malum, ista granicaldi fuit amentia?ecquando te rationem factorum euorum rederum, winds. diturum putasti? ecquando his de rebus tales uiros auditu-Lo minuto, nal ros existimastis petatur hereditas ea, que nulla debetur, in datis, no out pradam pratoris? interponatur nomen cluitatis ? impona-Time fair tur honesta ciuitati turpissima persona calumnia? neque entur postride hoc folum, sed ita res agatur, ut ne simulatio quidem æqui prefere fortes eatis ulla adhibeatur? nam, per deos immortales quid inter am or propin est, utrum prator imperet, uiq; cogat aliquem de suis bo-PENGUE SYTICH nis omnibus decedere; an huiuf modi iudicium det, quo iu-CHIT THE SO THE dicio, indicta caussa, fortunu on nibus euerti necesse sit? edices citaritie profecto enim negare non potes, te ex lege Rupilia sortiri pere incidition iudicium debuisse, cum præsertim Heraclius id postularet. eum commun sin illud dices, te Heraclij noluntate ab lege recessise: ipse te ino, necogi impedies, ipse zu tua defensione implicabere. quare enim presentenius primum ille ipfe adesse nolnie, cum ex eo numero iudices griple, gre haberet, quos postularat? deinde eu cur post illius fugam perune, Herb indices alios fortitus es, si eos, qui erant antea dati, utriuftionem, preque dederas voluntate? deinde ceteras dicas omnes illo foro fore, quam M. Postumius questor sortitus est: hanc solam tu illo con indices e leg

fuitin

T HATT

MOTHER.

illius in

racu a

dis, re

drger

preni funi

men

milli

mode

per u

iniu

perus facts

cogn

quit

euna

mostis puli,

Poffet

alter:

uentu reperiere sortitus. Ergo, inquiet aliquis, donauis populo syracusano illam hereditatem . Primum, si id con ficeri uelim tamen istum codemnetis necesse est. neque enim permissim est, ue impune nobis liceat, quod alicui eripue rimus , id alteri tradere . uerum ex ifta reperietis heredita te ita iftum prædatum , ut perpanca occulte fecerit; populum quidem Syracusamum in maximam inuidiam sua infania, alieno præmio peruenisset; paucos Syracusanos, eos, qui se nunc publice laudationes caussa uenisse dicuni, & eune participes prædæ fuisse, & mine non ad istius landa sionem, sed ad communem litium astimationem uenisse. Po flea quam damnatus est absens; non solum illius heredita tis, de qua ambigebatur, qua erat HS tricies, sed omnium bonorum paternorum ipfilus Heracly, que non minor erat pecunia, palastræ Syracusanorum, hoc est Syracusanis, possessio traditur . Qua est ista prætura? eripis hereditusem, qua uenerat a propinquo, uenerat testamento, uene railegibus : que bona is, qui testamentum fecit, huic He raclio ante aliquando, quam est mortuus, omnia utenda, ac possidenda tradiderat: cuius hereditatis, cum ille aliquan to ante te pratorem effet mortuus, controuersia fuerat nul la, mentionem fecerat nemo, v erum esto, eripe hereditatem propinquis, da palestritis: prædare in bonis alienis nomine ciuitatis : euerte leges, testamenta, uoluntates mortuoru; žura uiuorum: num etiam patrijs Heraclium bonu extur bare oportuit? qui simul ac profugit; quam impudenter, quam palam, quam acerbe, dy immortales, illa bona dire pla funt; quam illa res calamitofa Heraclio, quaftuofa Ver ri, turpis Syracufanis, miseranda omni uidebatur. nam illud quidem statim curatur, ut, quidquid calati argenti

IN VERREM. LIB. II. 120 fuit in illis bonis, ad istum deferatur; quidquid Corinthio rum uaforum, stragulæ uestis. hæc, nemo dubitabat, quin non modo ex illa domo capta, er oppressa, uerum ex total prouincia ad istum comportari necesse esset. mancipia, que uoluic, abduxie: alia divisie: auctio facta est. in qua cohors istius imicta dominata est. Verum illud est praclarum. Sy racusani, qui prafuerant his Heracly bonis uerbo redigen dis, re dispertiendis, reddebant eorum negotiorum ratione in senatu: dicebant, scyphorum paria complura, hydrias argenteds, pretiofam uestem stragulam, multa mancipia presiofa verri data effe dicebant, quantum cuique eius iuf su nummorum esset datum. gemebant Syracusani, sed tamen patiebaneur, repente recitatur, uno nomine HS C C L millia iussu pratoris data fie maximus clamor omnium, no modo optimi cuiusque, neque eorum, quibus indignum sem per uisum erat, bona priuati, populi nomine, per summam iniuriam erepta: uerum etiam ipfi illi auctores iniuria, & ex aliqua particula socij prædæ, ac rapinarum, clamare cæ perunt, sibi ut haberet hereditatem, tantus in curia clamor factus est, ut populus concurreret . res, ab omni conuentu cognita, celeriter domum nunciatur. homo inimicus ijs, qui recitassent, bostis omnibus, qui acclamassent, exarsit ixa cundia, ac stomacho; uerum tamen fuit tum sui dissimilis. nostis os hominis: nostis audaciam: tamen tum rumore po puli, & clamore, & furto manifesto grandis pecunia per surbatus est. ubi se collegit, uocat ad se Syracusos: quia non posset negare, ab illis pecuniam datam; non quasinit precul alicunde, (neque enim probaret) sed proximum pane alterum filiu, quem illam pecuniam diceret abstulisse, osten dit se reddere coasturum qui postea qua id audinit; habuis

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

uis, donah

um, filden

it nequeening

d alicularipu

perietis herein

e fecerit; popu-

suidiam sain

yraculanum.

risse dicust, or

n ad istim ad

ionem unifer

m illing herein

cies, fed omnium

e monninereral

eft Syraculoria,

cripis bereits.

estamendo, un

m fecit, buick

ammis utenda, a

cum ille aliqua

nersia fueranti

ripe herediztes

nis alienis nomi

tates morthorn

ium bony exist

n impudente,

illa bona din

quaftuofa vo

debatur. man

celatiar ger

didit,

riselle

WXOT W

tur, 112

CHM1

tum

tate

tota

æter

min

Yach

dtu

ad

ann

tena

cid

Siho

fit,

oper

14,

diem

farm

fed faci

dignitatis, & atatis, & notabilitatis sua rationem : uerba apud senatum fecit: docuit, ad se nihil pertinere: de isto id, quod omnes uidebant, neque ille quidem obscure, locutus est: itaque illi Syracusani statuam postea statuerunt: et is. ubi primum potuit, istum reliquit, de prouinciag; discessit. Tramen aiunt eum queri solere non numquam, se miserum, quod non suis, sed suorum comitum peccatis, er cri minibus prematur. triennium prouinciam obtinuisti: gener electus adolescens unum annum tecum fuit : sodales, ui ri fortes, legati tui primo anno te reliquerunt : unus legatus P. Tadius, qui erat reliquus, no ita multum tecum fuit: qui si semper una fuisset, tamen summa cura tum tuæ, tum multo etiam magis sua fama pepercisset. quid est, quod eu alios accuses? quid est, quamobrem putes te tuam culpam non modo deriuare in aliquem, sed communicare cum aliquo posse? Numerantur illa HS ducenta quinquaginta sy racufanis. ea quemadmodum ad istum postea perpseudoeyron reuertuntur, tabulis uobis, & testibus, iudices, pla num faciam. Ex hac iniquitate istius, & improbitate, iudi ces, quod præda ex illis bonis ad multos Syracusanos, inui to populo senatuq; Syracusano, uenerat, etiam illa, sunt, que per Theomnastu, et Aeschrione, et Dionysodorum, et Cleomene, inuitissima civitate, facta sunt:primu, ut urbs tota spoliaretur: qua de re alius mihi locus ad dicendum est constitutus:ut omnia signa iste per eos homines, quos nomi naui, omne ebur ex ædibus sacris, omnes undique tabulas pictas, deorum denique simulacra, qua uellet, auferret: deinde.ut in curia Syracusis, quem locum illi Buleuteriu nocant, honestisimo loco, er apud illos clarisimo, sub iltius ipsius M. Marælli, qui cum Syracusanis locum eum eripere

IN. VERREM. LIB. II. I2I eripere belli, ac nictoria lege posset, consernanit, or reddidit, statua ex aere facta, ibi mauratam isti, go alteram filio statuam posuerint; ut, dum istius hominis memoria ma neret. senatus Syracusanus sine lacrymis, eo gemitu in cu ria effe no poffet. per eofdem iftius iniuriarum, furtorum, uxorumq; focios, istius imperio Syracusis Marællea tollu tur, maximo gemitu lu Etuq; auitatis: que ille diem fest um cum recentibus beneficijs M. Marcelli debitum reddebant. tum generi, nomini, familia Marcelloru maximam uolun tate tribuebant. Mithridates in Asia, cum eam prouinciam totam occupasset, Mucia non sustulit. hostis, & hostus in æteru rebus nimis ferus, & immanis,tamen honorem ho minis, deorum religione consecratum, uiolare noluit.tu sy racusanos unum diem festum Marcellis impertiri uetuisti, per quos illi adepti sunt, ut ceteros dies festos agere possent. at uero præclarum diem reposuisti, Verrea ut agerent, et ut ad eum die, que sacris epulisq; opus essent, in complures annos locarentur. Sedia in tanta istius impudentia remit tendum aliquid uidetur, ne omnia contendamus, ne omnia cu dolore agere uideamur.nam me dies, uox, latera deficiat, si hoc nunc uociferari uelim, quam miserum indignumq; sit, istius nomine apud eos diem festum esse, qui sese istius opera funditus extinctos esse arbitrentur.o Verrea pracla ra, quoquam si accessisti, quo non attuleris tecum istum diem.etenim quam tu domum, quam urbem adijsti, quod faium denique, quod non euerfum atque exterfum relique ris?quare appellentur fane ista Verrea, que no ex nomine, sed ex moribus, naturaq; tua constituta esse uideatur. Qua facile serpat iniuria, & peccadi consuetudo, quam non fa ale reprimatur, uidete indices. Vidis opidum est, tenue-

onem! Will

ere: deiffoil

CHTE, LOCHEN

therunt eta

nciag dilahi

judm, emig.

peccatis, god

obtinuitine

fuit: older

une : unuing

than technical

it i tum tue.tum

quidelt, quoden

te than culpan

anicare cunsil.

(uinquaginas)

stea perpsendo

ibus, iudices, pli mprobitate, iudi

raculanos, invi

eriam illa, suns

ionysodorum, a orimu, ucurb

ed dicendument

nes, quos nom

edique tabula

ellet, auferrer

Ui Bulenterin

isimo, subil-

s locum eum

admos

effeach

th, ita w

Ara ded

capite

welle d

Bidin

Volce

110 a

quu:

doip

tendi

exire

tor:c

te, in

prælo

Bidin

(TV

differ

peran

patter

tuum

PHET

tanta quid

cogi

sane, non longe a Syracusis. huius longe primus ciuitatis est Epicrates quidam.huic hereditas HS quingentorum mil lium uenerat a muliere quadam propinqua, atque ita propinqua, ut, ea etiam si intestata esse mortua, Epicratem Bidinorum legibus heredem esse oporteret . recens Syracusana erat illa res, quam ante demonstraui, de Heraclio Syracusano: qui bona non perdidisset, nisiet uenisset hereditas. huic quoque Epicrati uenerat, ut dixi, hereditas cogitare coperunt eius inimici, nihilominus eode prætore hunc euerti bonis posse, quo Heraclius esset euer sus.rem occulte instituunt, ad Verrem per eins interpretes deferrunt:ita caussa coponitur, ut ité palastritæ Bidenses peterent ab Epricrate hereditatem, quemadmodu palæstri za Syracusani ab Heraclio petissent . numqua uos pratore zam palastricum uidistis uerum ita palastritas de fendebat, ut ab illis ipse unctior discederet. qui statim cum prasensiffet, iubet cuidă suorum amicoru numerari HS L XXX, res occultari satus non posse. per quendam eorum. qui inter fuerant, fit Epicrates certior. primo negligere, er contem nere capit, quod caussa prorsus, quod dubitari posset, ni hil habebat. deinde cum de Heraclio cogitaret, & istius libidine no set:commodisimu purauit esse, de prouincia cla abire:ieaque fecie: profectus est Rhegium.quod ubi audieum est;astuare illi, qui dederant pecuniam; putare nihil agi posse absente Epicrati. nam Heraclius tamen affuerat, cum primum dati sunt iudices: de hoc, qui, ante quam in ius aditum esset, ante quam denique mentio controuersia facta esset, discessisset, putabant nihil agi posse. homines Rhegiu proficiscueur: Epicratem conueniunt: demonstrat id, quod ille sciebat, se HS L XXX dedisse: rogant cum, ue

# IN. VERREM. LIB. II. id, quod ab ipfis abiffet pecunia, curet; ab fefe caueat, queadmodum uelit:de illa hereditate cum Epicrate neminem effe acturum. Epicrates homines multis uerbis male a fe ac æptos dimifit.redeunt ille Rhegio Syracusas: quæri cu mul tu,ita ut fie , incipiunt , sese HS L XXX nummum frustra dedisse. res percrebuit, in ore, atque sermone omnium cœpie esse. V erres refert illam suam Syracusanam : ait sese uelle de illis HS LXXX cognoscere: aduocat multos: dicunt Bidini Volcatio se dedisse: illud non addunt, iussu istius Volcatium uocas: pecuniam referri imperat. Volcatius ant mo aquisimo nummos affert, qui nihil amitteret : reddit inspectantibus multis: Bidini numos auferunt. Dicet aliquis: quid ergo in hoc Verrem reprehendu? qui non modo ipse fur no est, sed in alium quidem passus est esse. attendite:ia intelligetis hanc pecunia, qua uia modo uisa est exire ab isto eadem semita revertisse. quid enim debuit præ tor?cum consilio re . cognita, cum comperisset suum comite, iuris, decreti, indicij corrupendi caussa, qua in re ipsius prætoris caput, existimatioq; ageretur, pecuniam accepisse, Bidinos autem contra prætoris fama, ac fortunas dedisse; no & in eum qui accepisset, animaduertisse, or in eos, qui de diffent? tu, qui institueras in eos animaduertere, qui per peram iudicassent; quod sepe per imprudentiam fit; hos patieris impune discedere, qui ob tuum decretum, ob euum iudicium pecuniam aut dandam, aut accipiendam putarant? Volcatius idem apud te postea fuit, eques R. tanta accepta ignominia.nam quid est turpius ingenuo, quid minus libero dignum, quam in conuentu maximo cogi a magistratu fureu reddere? qui si eo animo esset, quo non modo eques R. sed quinis liber debet esse; aspicere te

civitati

brum ni

se its pro.

, Epicts.

et . Yecens

Arani, b

Jet, rifit

at, ut di

ominuso.

tus e et eu

s interprets

itæ Bidenje od i salehi

defendada

um prejes-

HE L XXX,

m, qui inter

or contem

i posta, ni

grifliuli.

ouincia cla

ubi audi-

ctare nihi

afficeral,

e quamin

trover 12

homines

monstras

cum, ue

Someth

rein pr

adiftun

ifto ext

mos at

Epicr

lit.do

dn 15

turs

clius

nuo

0

lusi

CHIM

Tacu

in u

mou

Mete

deret

finne

Herd

tes qu

Agr

tore

quas

postea non potuisset : inimicus, hostis effet, tunta contumelia accepta; nisi tecum collusisset, co eua potius existimationi seruisset, quam sua qui quam tibi amicus non modo tum fuerit, quam diu tecum in provincia fuit, uerum etiam nunc sit, cum iam a ceteris amicis sis relictus: & eu intelligis & nos existimare possumus. An hoc solu argument u est, nihil isto imprudente factu, quod volcatius ei no succensuit? quod iste nec in Tolcatium, nec in Bi dinos animaduertiteeft magnum argumentum, uerum illud maximum, quod illu ipsis Bidinu, quibus iracus esse de buit, ut a quibus comperit, quod iure agere cu Epicrate ni hil possent, etia si adesset, iccirco suu decretu pecunia esse tentatu; his, inquam, ipsis non modo illam hereditate, qua Epicrati uenerat, sed, ut in Heraclio Syracusano, item in hoc, paullo etia aerocius, quod Epicrates appellatus omnino non erat, bona patria, fortunasq; eius Bidinis tradidit.offe dit enim nouo modo, si quis quid ab absente peteret, se au diturum.adeunt Bidini:petunt hereditatem : procuratores postulant, ut se ad leges juas reijciat, aut ex lege Rupilia dicam scribi iubeat . aduersarij non audebant contradiære: exitus nullus reperiebatur. insimulant, homine fraudadi caussa discessisse: postulant, ut bona possidere liceat. debebat Epicrates ullum nummum nemini . amici, si quis quid peteret, indicio secum agi passuros, indicatu solui satisdaturos esse dicebant. cum omnia consilia frigerene, admonitu istius insimulare coeperunt, Epicratem lite ras publicas corrupisse: a qua suspicione ille aberat plurimum. actionem eius rei postulant. amici recusare, ne quod nouum indiciu, ne qua ipsius cognitio illo absente de existi matione eius constitueretur: & simul ide illud postulare no

IN. VERREM. LIB. desiftebant, ut se ad leges suas reijceret . ifte amplam occasionem calumnia nactus, ubi uidet effe aliquid, quod ami ci absentem Epicratem nollent defendere; asseuerat se eius rei in primis actionem effe daturum. cu omnes perspicerent ad istum non modo illos númos, qui per simulationem ab isto exterant, revertisse, sed multo ettam plures eu postea nu mos abstuliße:amici Epicratem defendere destiterunt. iste Epicratis bona Bidinos omnia possidere, er sibi habere iuf sit.ad illa HS D millia hereditaria accessit ipsius antiqua HS quindecies pecunia. Verum res ab initio ita ducta est, an ad extremum ita perducta? an ita parua est pecunia? an is homo Verres, ut hac, qua dixi, gratis facta effe nidea turihic nuc de miseria Siculorum, iudices, audite. Et Hera clius ille Syracufanus, Thic Bidinus Epicrates expulsi bo nis omnibus Romam uenerunt sordidati, maxima barba, & capillo Roma biennium prope fuerunt . cum L Metel lus in prouinciam profectus est, tum isti bene commendati cu Metello una proficiscuntur. Metellus, sinul ac uenit sy racusas, urumque rescindit de Epicrate, & de Heraclio. in utriufque bonis nihil erat, quod restitui posset, nisi quod moueri loco no poterat. fecerat hac egregie primo aduentu Metellus, ut omnes istius iniurias, quas modo posset, rescinderet, or irritas faceret. Heraclium restitui iusserat; non re stienebatur : quisquis erat ductus senator Syracusanus ab Heraclio duci iubebat: itaque permulti ducti sunt . Epicra tes quidem continuo restitutus est. alia iudicia Lilibai, alia Agrigenti, alia Panorme restituta sunt census, qui isto præ tore sunt habiti, no seruaturu Metellus oftenderat: decumas quas iste corra legem Hieronica uendiderat, se se uenditur u Hieronica lege dixerat . omnia erant Metelli eiusmedi; Q in

d conty

illiks existi.

micus non

d wit . W.

is relieful

An hoc los

wood volce.

n, nec in li

T, WETWAI

iratus ele

Epicrat n

pecunis ele

reditar, que

ino, im i

Latus omno

tradicino

peteret, e u

procurato.

ex lege Rudebané con-

ant, homi-

na possidat

nini. amid 18 , iudicati

filia frige

icratem lit

rae pluti-

reme quod

e de existi

Aulare no

BOY AUCH

de com

ter duos

am fals

moduq.

indicer rei fese

neque

SHA W

20 91

ritate

homi

metu

tatis

id fo

racli

1124/5

time

pitali

ligan

max

wit H

bonel

reica

t#4.

CHM

Tunt

09

di, ut non tam suam praturam gerere, quam istius pratu turam retexere uideretur. simul atque ego in Sialiam ueni mutatus est. uenerat ad eum illo biduo Letilius quidam, homo non alienus a literis: itaque eo iste tabellario semper usus est. is epistolas complures acculerat, in his una domo, qua toin immutarat hominem . repente coepit dicere, se omnia Verris caussa uelle, sibi cum eo amicitiam, cognatio nem'q; esse.mirabatur omnes, hoc ei tum denique in mentem uenisse, postea quam tam multis eum factis, decretis; ingulasset. erant, qui putarent Leulium legatum a Verre uenisse, qui gratiam, amicitiam, cognationem q; comme moraret ex illo tempore a civitatibus laudationem petere, te stes non solu deterrere uerbis, sed etiam ui retinere copit. quod nisi ego meo aduentu illius conatus aliquantulum re presissem, & apud siculos non Metelli, sed Glabrionis li teris, ac lege pugna sem; tam multos huc euo care non potuif sem. uerum, quod institui dicere, miserias cognoscite Sicu lorum. Heraclius ille, & Epicrates longe mihi obuiam cu suis omnibus processerunt : uenienti Syracusas egerunt gra tias flemes: Romam decedere mecum cupierunt. quod erat mihi opida complura etiam reliqua, que adire uellem; constitui cum hominibus, quo die mihi Messanæ presto effent.eo mihi nuncium miserunt, se a pratore retineri quibus ego restimonium denunciaui, quorum nomina edidi Metello, cupidisimi ueniendi, maximus iniurijs affe Eti, adhuc non uenerunt. hoc iure sunt socij, ut ijs ne deplo rare quide de suis incommodis liceat iam Heraclij Centuri pini, optimi, nobisimiq; adolescentis, testimonium audistis. a quo HS C millia per calumniam, malitiamq; petita sunt. iste, pænus, compromissisqui interpositis, HSCCCex-

### IN. VERREM LIB. II. torquenda curavit: quodq; iudicium secundum Heracliu de compromisis factum erat, quod ciuis Centurpinus inter duos ciues iudicaffet, id irritum iu Bit effe, eumq; iudi cem falfum iudicasse iudicauit, in senatu ne essetilocis, com moding; publicis uti uetuit: si quis eu pulsasset, edixit se se in diciu miuriarum non daturum: quidquid ab eo peteretur, indicem de sua cohorte daturu, ipsi autem nullius actione rei fe fe daturum que istius auctoritas tantum naluit, ut neque illum pulsaret quisquam, cum prætor in proumcia sua uerbo permitteret, re hortaretur; neque quisquam ab eo quidquam peteret, cu iste calumnie licentiam sua aucto ritate prabuisset.ignominia autem illa grauis ta diu in illo homines fuit, qua diu iste in provincia mansit. Hoc iniecto metu iudicibus, nouo more, millo exemplo, ecquam rem pu tatis esse in Sicilia, nisi ad nutum istius, iudicatam? utrum id solum uidetur effe actum, quod est tamen actum, ut Heraclio pecunia eriperetur, an etiam illud, in quo præda erat massimam, ut nomine iudiciorum, omnium bona, atque for tuna in istius unius essent potestate? sam uero in rerum ca pitalium, quastionibus quid ego unamquamque rem colligam, & caussamex multis similibus ea sumam, que maxime improbitate excellere uidebutur. Sopater quidam fuit Haliciensis, homo domi sua cum primu locuples, atque bonestus. is ab inimicis suis apud C. Sacerdotem pratorem rei capitalis cum accusatus esset, facile eo indicio est liberaeus. huic eidem Sopatro ijdem inimici ad C. Verrem, cum is Sacerdoti successisset, einsdem rei nomen detulerunt.res Sopatro facilis uidebatur, & quod erat innocens, o quod sarcerdotis iudicium improbare istum ausurum non arbitrabatur, citatur rem; caussa agitur Syracuss: Q iii

eliam ue

is quidan,

ina domo.

it dicere.

em, cognati

we in men.

is, decreixa

tum d Verem g:conne

vern petre le

mere cepit,

Administration to

Glabrioniali

re non potui

moscite Sicu

i obvism cu

egerunt gri

. व्याव श्राव

re wellem;

dne pre-

ore retimen

m nonvind

nurusate

is me deplo

i Centure

audiffis.

tita lune.

CCIX.

chidemi

10% W/

widebatu.

lemed 9

mines ho

que mo

olutus

je, ut

rent u

(pe do

m con

er ha

quent

anted

homi

lation

tilium

re, 91

Wos d

meret

Tum.

æteri

bant a

adeffe.

tur. 1

quin

Itur

quos.

crimina tractantur ab accusatore, ea, quæ erant antea non solum defensione, uerum etiam iudicio di soluta. caussam. Sopatri defendebat Q. Minutius, eques R. in primis splen didus, atque honestus, uobisque, iudices, non ignotus. nihil erat in causa, quod metuendum, aut omnino quod dubita dum uideretur . interea istius libertus , & accensus idem Timarchides, qui est, id quod ex plurimis testibus priore actione didiciftis, rerum huiuf modi omnium transactor. o administer, ad Soparrum uenit: monet hominem, ne ni mis iudicio Sacerdotis, er caussa confidat: accusatores, ini micosq; eius habere in animo pecuniam prætori dare:prætorem tamen ob salutem malle accipere; & simul malle, si fieri posset, rem iudicatam non rescindere. Sopater, cu hoc illi improuisum, aeque inopinatum accidisset, commotus est sane:neque in prafentia, Timarchidi quid responderet, habuit, nisi, se consideraturum, quid sibi de ea re effet faciendum : & simul ostendit, se in summa difficultate esse nummaria. post ad amicos retulit. qui cum ei fuissent au-Etores redimenda salutis, ad Timarchidem uenit : expositis suis difficultatibus, hominem ad HS L X X X. perducit, eamq; ei pecuniam numerat. postea quam ad caussam dicendam ueneum est; tum uero sine metu. sine cura omnes erant, qui Sopatrum defendebant : crimen nullum erat, res iudicata: V erres numos acceperat. quis posset dubit tare, quidnam effet futurum? res illo die non peroratur: dimittitur iudicium.iterum ad Sopatrum Timarchides ue nit : ait accusatores eius multo maiorem pecuniam pratori polliceri, quam quantam hic dedisset: proinde : si saperet , uideret quid sibi effet faciendum . homo , quam quam erat & Siculus, or reus, hoc est & iure iniquo, &

### IN. VERREM. LIB. II. tempore aduerso, ferre tamen, atque audire diutius Timar chidem non potuit . facite, inquit, quod uobis libet : daturus non sum amplius. idem'q; hoc amicis eius, er defensoribus uidebatur, atque eo etiam magis, quod ifte, quoquo modo se in ea quastione prabebat, tamen in consilio habebat homines honestos e commentu Syracusano, qui Sacerdotis quo que in consilio fuerant, tunc, cum effet idem hic sopater ab solutus. hoc rations habebant, facere eos nullo modo pof se, ut eodem crimine, ifdem testibus Sopatrum condemna rent ijdem homines, qui antea absoluissent. itaque hac una spe ad iudicium uenitur. quo postea quam uentum est; cum in consilium frequentes conuenissent ijdem, qui solebant; & hac una spe tota defensio Sopatri nitteretur, consilij fre quentia, er dignitate; er quod erant, ut dixi, ijdem, qui antea Sopatrum eodem illo crimine liberarant : cognosci te hominis apertam, ac non modo non ratione, sed ne dissimu latione quidem tectam improbitatem, er audaciam. M.Pe tilium, equitem R. quem habet in consilio, iubet operam da re, quod rei prinata index effet . Petilius recusabat, quod suos amicos, quos sibi in consilio esse uelles, ipse verres retineret.ifte, homo liberalis, negat, se quemquam retinere eorum, qui Petilio uellent adesse: ita que discedunt omnes:na ceteri quoque impetrant, ne retineantur : qui se uelle dice bant alterutri eorum, qui tum illud iudicium habebant, adesse.itaq; ifte. solus cum sua cohorte nequissima relinquitur . non dubitabat Minutius, qui Sopatrum de fendebat, quin iste, quoniam cosilium dimisisset, illo die rem illa qua siturus non effet, cum repente inbetur dicere. respondet, ad quos?ad me, inquit; si tibi idoneus uideor, qui de homine Si culo, ac Graculo iudiæm, idoneus es, inquit: sed peruellem

ditted not

caussan primisses

1001US. Aibi

quod dun

ccensusida

Albus print

tran sen

minem, vi

Waters in

ori dirente.

THE MELL

pato, ci ha

t, commiss

re bonderd,

eare effafi.

fficultate of

fuissent en

nic: expolit

C. perducit,

वर्ष द्वम विष

. Sine cuts

men nulun

s posset dubi

DETOTALLT!

archides ne

niam pre-

proinde: st

no, quim

niquo, O

te iffe teff

biliner

tuerer, The

cum ceter

Lexiluit;

dista cav

demnaw

parate.

in fena

ydt. to

borano

gue en

cere du

rid , d

riam ?

liberet

Horten

milles

Ararun

ludest

ifte, ex

mecesse

exerate

hoc pop

Mittita

genere

fituer

de not

qui exi

adessent i, qui affuerant antea, caussam cognorant. dic,in quit: illi adesse non possunt. nam hercule, inquit Minutius, me quoque Petilius, ut sibi in consilio adessem, roganit : & simul a subsellis abire copie. iste iratus hominem uerbis ue hementioribus prosequitur; atque ei granius etiam minari cæpit, quod in se tantum crimen inuidiamq; conflarit. Minutius, qui Syracusis sic negotiaretur, ut suis iuris dignitatisq; meminisset;er qui sciret, se ita in prouincia rem augere oportere, ut ne quid de libertate deperderet; homini, que uisa sunt, or que tempus illud tulit, or caussa, respon dit : caussam sese, dimisso, arque ablegato consilio, defensu rum negauit:itaque a subsellis discessie:idemq; hoc præter Siculos ceteri Sopatri amici, aduocatiq; fecerunt.iste quam quam est incredibili importunitate, er audacia, tamen su bito solus destitutus pertimuit, et conturbatus est. quid age ret, quo se uerteret, nescieba. si dimisisset eo tempore quastio nem; post, illis adhibitis, quos ablegarat, absolutum iri sopatrum uidebat. sin autem hominem miserum, atque inno centem condemnasset, cum ipse prætor sine consilio, reus autem sine patrono, atque aduocatis fuisset; iudiciumq; C. Sacerdotis rescidisset: inuidiam se sustinere non posse tantam arbitrabatur : itaque astuabat dubitatione : uersa bat se in utramque partem non solum mente, uerum etiam corpore: ut omnes, qui aderant, intelligere possent, in ani mo eius meeum, cupiditatemq; pugnare. erat hominum conuentus maximus, summum silentium, summa exspe-Etatio, quonam effet eius cupiditas ereptura. crebro dimit tebat, se accensus ad aurem Timarchides, tum iste aliquan do, age dic, inquie. Sopatrus implorare hominum, atque deum fidem, ut cum consilio cognosæret, tum repen-

## IN. VERREM. LIB. II. te ifte teftes atari iubet . diat unus , & alter breuiter : nihil interrogatur. praco, dixisse, pronunciat . iste, quasi me tuerer, ne Petilius, privato illo indicio transacto, aut dilato. cum æteris in consilium reuerteretur, ita properans de sella exiluit; hominem inno centem, a Sacerdote absolutum, in dicta cauffa, de sententia scribæ, medici, aruspicios; condemnauit. Retinete, retinete hominem in ciuitate, iudices: parate, & conservate, ut sit qui nobiscum res indiæt, qui in senatu sine ulla cupiditate de bello & pace sententiam se vat. tametsi minus id quidem nobis, minus populo R. laborandum est, qualius istius in senatu sententia futura sit. que enim eius auctoritas erit? quando iste sententiam dicere audebit, aut poterit? quando autem homo tanta luxu ria, atque desidia, nisi Februario mense aspirabit in curiam? uerum ueniat sane, decernat bellum Cretensibus: liberet Byzantios : regem appellet Ptolemaum : qua unit Hortensus, omnia dicat, & sentiat. minus hac ad nos, minus ad uitæ nostræ discrimen, minus ad fortunarum no firarum periculum pertinent. illud, illud est capitale, illud est formidolosum, illud optimo cuique metuedum, quod iste, ex hoc indicio si aliqua ui se eripuerit, in indicibus sie neæsse est, sententiam de capite auis R. ferat, sit in eius exercitusignifer, qui imperium iudiciorum tenere uult. hoc populus R. recusat, hoc ferre non potest; clamat, per mittieg; nobis, ut si istis hominibus delectemini, si ex hoc genere splendorem ordini, atque ornamentum curia constituere uelitis, habeatu sane uobis istum senatorem, istum de nobis indicem, si unleis, habeatis. de se homines, si qui extra istum ordinem sunt quibus ne reijaundi quidem amplius quam trium indicum, praclara leges Corne

orant.dica

it Minutis

roganition

nem werows

s etiam minu

mas confin

et fuiriwid.

provincing

rderet have

- द्यम विग्रीत

onfilio, difer

mahapun

Tunk in quan

lacia unes la

useft, quality

mpore quella

olutum iri so-

m, aqueinm

complio, reus

e; iudiciums

ere non pole

acione: wer

uerum etist

Ment, in an

se hominum

mma exite

rebro dimit

fe aliquan

inum, de-

um repen-

### ACTIONIS. 111.

niam di

accufato.

Halicien

homine co

tris priva

ficere 1101

confilio ti

cerdotu

indical

a cogy

gnita,

Syrack

fane, si

occulte

tuis de

istius,

rum e

tacimu

eiu mo

dite en

tate, a

conclu

drited t

litatem

insigne

cum e

penun

lia faciunt potestatem, hunc hominem, tam crudelem, tam fæleratum, tam nefarium nolunt iudicare. etenim si illud est tam flagitiosum, quod mihi omnium rerum turpisimu, maximeq, nefarium uidetur, ob rem iudicandam pecunia accipere, pretto habere addictam fidem, or religionem: qua to illud flagitiosius, improbius, indignius, eum, a quo pecu niam ob absoluendum acceperis, condemnare, ut ne prædonum quide prator in fide retineda cosuerudinem conserua ret? scelus est, accipere ab reo: quanto magu, ab accusatore? quanto etiam sæleratius, ab utroque? fidem cum proposuisses uenalem in provincia, ualuit apud te plus is, qui pe cuniam maiorem dedit. concedo, forsitan aliquis aliquan do eiusmodi quippiam fecerit. cum uero sidem, ac religio nem tuam alteri addictam, pecunia accepta, habueris, post eandem aduersarijs tradideris maiore pecunia: utrumque falles? O trades, cui noles? O ei, quem fefelleru, ne pecuniam quidem reddes? quem mihi tu Bulbum? quem Sealenum? quod umquam huiusmodi monstrum, aut prodigiu audiummus, aus uidimus, qui cum reo transigat, post cum accusatore decidat; honestos homines, qui caussam norine, ableget, consilioq; dimittat; ipse solus reum absolutum, a quo pecuniam acceperit, condemnet, pecuniamq; non red dat? Hunc hominem indicum numero habebimus? hic al teram decuriam senatoriam iudex obtinebit? hic de capite li bero iudicabit? huic iudicialis tabula commettetur? quam iste no modo cera, ueru etiam sanguine, si uisum erit, nota bit . quid enim horum se negat fecisse? illud uidelicet unu, quod necesse est, pecuniam accepisse. quid ni iste neget? at eques R. qui Sopatrum defendit, qui omnibus eius co silijs, rebusq; interfuit, Q. Minutius iuratus dicit pecu-

# IN. VERREM. LIB. II. niam datam:iuratus dicit Timarchidem dixisse, maiore ab accusatoribus pecunia dari . dicent hoc siculi oes, dicet oes Halicienses, dicet etia pratextatus Sopatri filius: qui ab isto, homine crudelissimo, patre innocentissimo, pecuniag; pa tria privatus est. Verum si de pecunia testibus planum facere non possem, illud negare posses, aut nunc negabis, te, consilio tuo dimi so, uiris primarys, qui in consilio C. Sacerdotis fuerant, tibiq; effe folebant, remotis, de re indicata indicasse? teg; eum quem C. Sacerdos, adhibito cosilio, caus la cognita, absoluisser, eundem, remoto consilio, caussa inco gnita, condenasse? cum hac confessus eris, que in foro pala Syracusis, in ore, atque oculis prouincia gesta sunt; negato sane, si uoles, pecuniam accepisse: reperies, credo, aliquem, qui, cum hac, que palam gesta sunt, uideat, querat quid tu occulte egeris, aut qui dubitet, utru malit meis testibus, an zuis defensoribus credere. Dixi iam antea, me non omnia istius, que in hoc genere effent, enumeraturum, sed electu rum ed, que maxime excelerent. accipite nunc aliud eius facinus nobile, & multis locis sape comme moratum, & eiu (modi, ut in uno omnia maleficia inesse uideantur. atten dite enim diligenter: invenietis id facinus natum a cupidi eate, auchum per fluprum, crudelitate perfectum, atque conclusum. Sthenius est, is qui nobis a Bidet, Thermitanus, antea multy propter summam virtutem, summam'q; nobi litatem, nunc propter summam calamitatem, atque istius insignem iniuriam omnibus notus. buius hospitio verres cum effet usus; & cum apud eum non modo Thermis apenumero fuisset, sed etiam habitasset; domo eius omnia abstulit, que paullo magis animum cuiuspiam, aut oculos possent commouere. etenim Sthenius ab adolescentia paul

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

rudelem to

etenim fill

rn turpisini indam pecui

religionemai

tum, d quoto

Te, We ne new

dinem culm

is ab accident

leyn cum min

te plus is quip.

s aliquis diqua

fidem urdirio

ta, habuti, pol

appartie : buts

Ellery, he secu-

ansi quem Stale-

m, aut prodigiu

nfigus post cum

de am northt,

aboutum,

niamo; non rel

ebimus? hicd

hic de capital

netur! quan

iem eru, nou

idelicet unu

mi iste neget!

nibus eius co

s dicit pech-

arbitraban

opido allos

ra pulchrit

tump forme

Stelichori p

mo, ut put

of, or full

78, 00 not

quod pana

etia nos,

cice fact

abieærat

Thermite

banum,

beret : [ed

rentur,

nunc ys

deantur,

ea res in

ut in prin

Tauit: WY

pati tolli

beneficia

amicitia.

quin mor

resinueni

modirery

rio, nihil

men halo

Mil Yeker

lo studiosius hac comparabat, supelle ctilem ex are elegatio rem & Deliacam, & Corinthiam, tabulas pictas, etiam argenti bene facti, prout Thermitani hominis facultates ferebant, satis, que cum effet in Asia adolescens, studiose, ut dixi, comparabat, non tam sue delectationis caussa, quam ad inuitationes aduentusq; nostrorum hominum, suorum amicorum, atque hospitum. qua postea quam iste omnia ab stulit, alia rogando, alia poscendo, alia sumendo; ferebat Sthenius ut poterat, tangebatur tamen animi dolore neces sario, quod domum eius exornatant, atque instructam fe re iam iste reddiderat nudam, atque manem: uerumtamen dolorem suum nemini impertiebat: pratoris iniurias tacite, hospitis placide ferendas arbitrabatur. interea cupiditate iste illa sua nota, acque apud omnes peruulgata, cum signa quadam pulcherrima, atque antiquissima Thermis in pu blico posita uidisset, adamauit : a Sthenio petere cœpit, ut ad ea tollenda operam suam profiteretur, se'q; adiuuaret. Sthenius uerum non solum negauit, sed etiam oftendit id fieri nullo modo posse, ut signa antiquissima, monumenta P. Africani, ex opido Thermitanorum, incolumi illa ciuita te, imperioq; populi R. tollerentur. etenim, ut simul P. A fricani quoque humanitatem cognoscatis, opidum Hime ram Carthaginienses quondam ceperant, quod fuerat in primis Sicilia clarum, or ornatum. Scipio, qui hoc dignum populo R. arbitraretur, bello confecto socios sua per nostram uictoriam recuperare; Siculis omnibus, Carthagine capta, que potuit, restituenda curavit. Himera deleta, quos ciues belli calamitas reliquos fecerat, ij sese Thermis collocarant in eiusdem agri finibus, neque longe ab opido antiquo, hi se patrum fortunam, ac dignitatem recuperare

#### IN. VERREM. LIB. II.

ere elegin

Ads, etim

facultin

, Itudioles

ulla, qua

HOTEL HOTEL

ite omnich

ndo; ferm

i dolorend

Arudoni.

**LETURITION** 

miuria un-

rea cupidiate

ta, can long

hermismou

re capit, is

; sdiuustet. mostenditii

THE BANKET IN

nilla civita

ut final P.

idum Him

d fuerais

ooc dignun

nd per th

arthagin

leleta qua

opido an

ecuperati

arbitrabantur, cum illa maiorum ornamenta in eorum opido collocabantur.erant signa ex are complura, in hu mi ra pulchritudine ipsa Hinura, in muliebrem figuram, habi tumq; formata, ex opidi nomine, & fluminis . erat etiam Stefichori poeta statua, senilis, incurua, cum libro, summo, ut putant artificio facta ab eo, qui fuit Himera, sed eft, er fuit tota in Gracia summo propter ingenium hono re, or nomine . hac ifte ad infamam concupierat . etiam . quod pane praterij, capella quadam, ea quidem mire, ue etia nos, qui rudes har u reru sumus, intelligere possumus scite facta, or nemiste. hac or alia Scipio non negligenter abieærat, ut homo intelligens Verres auferre posset, sed Thermitanis restituerat: non quo ipse horeus, aut suburbanum, aut locum omnino, ubi ea poneret, nullum haberet: sed, si domum abstulisset, non din Scipionis appella rentur, sed eorum, ad quoscumque ipsius morte uenissent: nunc is locis posita sunt, ut mihi semper Scipionis fore uideantur, itaq; dicantur. hec cum ifte pofæret; agereturg; ea res in senatu; Sthenius wehementissime restitit, multaque, ut in primu Siculorum in dicendo copiosus est, commemo rauit:urbem relinquere Thermitanos effe honestius, quam pati tolli ex urbe monumenta maiorum, spolia hostium, beneficia clarisimi uiri, indicia societatis populi R. atque amicitia. commoti animi sunt omnium. repertus est nemo, quin mori diceret satius esse.itaque hoc adhuc opidum Ver res inmenit prope solum in orbe terrarum, unde nihil eius modi rerum de publico peruim, nihil occulte, nihil impe rio, nihil gratia, nihil precario poffet auferre. uerumtamen hasce eius cupiditates exponam alio loco: nunc ad Sthe niu reuertar, itaque iste uchemeter Sthenio infen sus hoffi

enimip Etum eft

mine nobe

aum aru

de amicor

MILLS ROT

maluit,

sem, cal

ad hore

posted

dia fur

quites

expect

nocti

gathir

Senten

ne adu

Jet, qui

tore St

Tat, OH

le uide

do, mi

Sthenij

70:00

pecunia

tus hac

nunga

renelle

am acc

tium ei renunciat, domo eius emigrat, atque adeo exit: na iam ante migrarat. eum autem inimicisimi Sthenij do mu sua statim insitat, ut animu eius in Sthenium inflam marent, ementiendo aliquid, co criminando. hi autem erant inimici, Agathinus, homo nobilis, & Dorotheus, qui habebat in matrimonio Callidamam, Agathini eius filiam, de qua iste audierat:itaq; ad generu Agathini migrare ma luit. una nox intercesserat, cum iste Dorotheum sic diligebat, ut diceres omnia inter eos esse communia: Agathinum ita observabat, ut aliquem affine ac propinquum. contem nere etiam signum illud Himera iam uidebatur, quod eum multo magis figura, or lineamenta hospita delectabant. itaque hortari homines cœpit, ut aliquid Sthenio periculi crearent, criminisq; confingerent. dicebant se illi nibil ha bere, quod dicerent . tum ifte his aperte oftendit, er confirmauit, eos; in Sthenium quidquid uellent dicerent, simul atque ad se detulissent, probaturos. ita illi non procrasti nant: Sthenium statim educunt: aiunt ab eo literas publi cas esse corruptas. Sthenius postulat, ut secum sui ciues agat de literis publicis corruptis, eiusq; rei legibus Thermitano rum actio sit: cum senatus populusq; R. Thermitanis, quod semper in amicitia, fideq; mansiffent, urbes, agros, legesq; suas reddidisse; Publiusq; Rupilius postea leges ita Siculis ex S. C. de decem legatorum sententia dedisset, ut ciues in ter se legibus suis agerent; idemq; hoc habuerit v erres ipse in edicto; ut de his omnibus caussis se ad leges reijceret. ifte, homo omnium aquissimus, atque a cupiditate omnium remotissimus, se cogniturum esse confirmat: paratum ad caussam dicendam uenire hora octava iuber. non erat obscurum, quid homo improbus, ac nefarius cogitaret. neq; enim

### IN. YERREM LIB. II. enim ipse satis occultarat, nec mulier tacere poterat. intelle Etum est id istum agere, ut, cum Sthenium fine ullo argumento, ac sine teste damnasset, tum homo nefarius de homine nobili, atque id etatis, suoq; hospite uirgis supplicium crudelissime sumeret . quod cum effet perspicuum; de amicorum hospitumq; suorum sententia Thermis Sthenius Roman profugit; hiem fluctibusq; fefe committere maluit, quam non istam communem Siculorum tempestatem, calamitatemq; uitare. iste homo certus, er diligens, ad horam octauam præsto est Schenium citari iubet quem postea quam uider non adesse, dolore ardere, atque iracun dia furere copit, V enerios in domum Sthenij mittere, equites circum agros eius, uillasq; dimittere. itaque cum exfectat quid nam sibi certi afferatur, ante horam tertiam noctis de foro non disce sit. postridie mane descendit : Agathinum ad sese uocat: inbet eum de literis publicis in ab sentem Sthenium diære. erat eius modi aussa, ut ille ne st ne aduersario quidem apud inimicum iudicem reperire pos fet, quid diceret: itaque tantum uerbo posuit, Sacerdote præ tore Sthenium literas publicas corrupisse. uix ille hoc dixerat, cum iste pronuciat, Sthenium literas publicas corrupis le uideri. Thac pratered addidit homo V enerius nouo mo do, nullo exemplo, ob eam rem HS D Veneri Eryana de Sthenij nobis exacturum : bonaq; eius statim copie uende re : & wendidiffet , si tantulum mora fuiffet, quo minus et pecunia illa numeraretur.ea post quam numerata est, conte eus hac iniquitate non fuit: palam de sella, ac tribunali pro nunciat; si quis absentem Sthenium rei capitalis reum face re wellet, se se eius nomen recepturum : & simul, ut ad cauf Sam accederet, nomeng; deferret, Agashinum, nouum affi-

adeo chi

Sthenio

14minAp

. hi duto

protheusau

i eins film

migrates

em le din

Agathian

AWM . CONTR

ur, quoden delectaban

henio periculi Se illi nicil ha

rdit, gron-

e dicerent, la

mon process

o literas publ

शांत्यक वर्ष

Thermitano

mitans, quoi

igros, legis

resita Sicul

. WE COUNT

Verrein

tyceret.ille

te omnium

paratum da

on etal ob-

enim

re, ut pa

in Conath

Aici nunc

etiam tun

pore de es

necesar

officia

tis Tatt

tur, di

talem

ut eath

thus a

Etus t

debui

mesq;

cum t

mon pi

ducer

iplad

cafus

let fat

dccu a

ret, et

egod'

de pr

mis il

nem, atque hospitem, copit hortari. tum ille clare, omnibus audientibus, sese id non esse facturum, neque se usque eo Sthenio esse inimicum, ut eum rei capitalis affinem esse diceree hic eum repente Pacilius quidam, homo egens, er le uis, accedit: ait, si liceret, nomen absentis deferre se uelle iste uero, or licere, or fieri solere, or se recepeurum. itaque de fereur.edicit statim, ut kal. Dec. adfit Sthenius Syracufis. hic, qui Romam uenisset, satuq; feliciter anni iam aduerso tempore nauigasset, omniag; habuisset equiora, & placabi liora, quam animum pratoris, atque hospitis, rem ad amicos suos detulit. qua ut erant acerba, atque indigna, sic uideba eur omnibus. itaque in senatu continuo Cn. Lentulus, es L. Gellius cos. facium mentionem, placere statui, si patribus conscriptis uideretur, ne absentes homines in prouincijs rei fierent verum capitalium: caussam Sthenij totam, er istius crudelitatem, er miquitatem senatum docent. aderat in se natu Verres, pater istius: flens unumquemque senatorem ro gabat, ut filio suo parceret: neque tamen multu proficiebat. erat enim summa uoluntas senatus : itaque sententia dicebantur : cu Sthenius absens reus factus esse, de absente iudicium mulium fieri placere, o, si quod esset factum, id ra sum effe non placere. eo distransigi nihil pozuit, quod & id semporis erat, et, ille pater istius inuenerat homines, qui dicendo tempus consumerent. postea senex verres defensores, acque hospites omnes Sthenij conuenit : rogat eos, atque orat, ne oppugnent filium suum, de Sthenio ne laborent : confirmat his, curaturum se esse, ne quid ei per filin fuum noceretur; se homines certos eius rei caussa in Siciliam & terra, & mari mi ffurum. & erat spatium dieru fere triginta ante Kal. Dec. quo ifte, ut Syracufis Sthenius

IN. VERREM. LIB. II. adeffet, edixerat . commouentur amici Sthenij : ferant fo re, ut patris literis, nuncisq; ab incepto furore renocetur in senatu postea caussa non agitur. ueniunt ad istum dome stici nunci, literasq; a patre afferunt ante kal. Dec. cum ift etiam tum de Sthenio integra tota res effet : codema; ei tempore de eadem re litera complures a multis eius amicis, ac necessarijs afferuntur. hic iste, qui præ cupiditate neque officy sui, neque periculi, neque pietatis, neque humanita tis rationem habuiffet umquam, neque in eo quod moneba eur, auctoritatem patris, nec in eo, quod rogabatur, uolun eatem ante ponendam putauit libidini sua. mane Kal. Dec. ut edixerat, Schenium citari iubet. Si abs te istam rem pares tuus alicuius amici rogatu, benignitate, aut ambitione indu Etus petisset grauisima tamen apud te uoluntas patris esse debuisset.cum uero abs te tui capitis caussa peteret, hominesq; certos domo misifet, hiq; eo tempore ad te uenissene, eum tibi in integro tota res effet:ne tum quidem t e potuit fe non pietatis, at falutis tua ratio ad officium, fanitatem reducere? Citat reum non respondet. citat accusatorem ( al tendite, quafo: uidete, quantopere istius amentia foreuna ipsa aduersata sit : & simul uidete, quis Stheny caussam casus adinuerit ) citatus accusator M. Pacilius nescio quo casu non respondit, non affuit. si præsens Schenius reus es set factus, si manifesto in maleficio teneretur : tamen, cum accusator non adesset, Sthenium condemnari non oporteret . etenim, si posset reus absente accusatore damnari, non ego a Vibone Veliam paruulo nauigio inter fugitiuorum, ac pradomm, ac tua tela uenissem: quo tempore omnis illa mea festinatio fuit, cum periculo capitis, ob eam saussam, ne tu ex reis eximerere, si ego non affuissem ad 4

12, omni.

e se usque

memelle

gens, or

fe welle the

n. itaquet

Syracus

itm advan

or plud

m dd ania

t, sicuidadi

entulus, fo

iz, si paniu

rouncing

in, or is

aderatina

endioten 10

proficieba, tentie die •

dentin

efum, id to

e, quod go

oppines.44

es defenio-

at eos, al-

10 72 100-

i per filis

a in Sid-

um dieru

Sehenius

zit, de cu

Theodor

THE 1776

Aimation

mo fum

ne qua

ri prin

absent

in en

fende

fet, a

eatun

tres c

Tent

(mu

Sam.

Sthen

que

Auls

trip

quem

bytan

fo, co

men .

diem. quod igitur erat in tuo indicio optatissimum, me, cum citatus essem, non adesse; cur Sthenio non putasti prodesse oportere, cum eius accusator non affuisset ? itaque fecie us exitus principio similimus reperiretur. quem absentem reum fecerat, eum absente accusatore condenat. Nunciabatur illi primis illis temporibus id, quod pater quoque ad en pluribus uerbis scripserat, agitatam rem esse in senatu, eeiam in concione eribunum pl. de caussa Schenig M. Palice num esse questum, postremo me ipsum apud collegium hoc eribunorum pl. cum eoru omnium edicto no liceret quem quam Roma effe, qui rei capitalis condemnatus effet, egifse caussam Scheny, cum rem ita exposuissem quemadmodu nunc apud uos, docuissem'q; hanc damnationem duci non oportere; eribunos pl. hoc statuisse, idq; omnium sententia pronunciatum esse, non uideri Sthenium impediri edi Eto, quo minus ei liceret Roma esse. cum hac ad istum af ferrentur, timuit aliquando, or commotus est : nertit stilum in tabulu suis: quo facto caussam omnem euertit sua: nihil enim sibi reliqui fecit, quod defendi aliqua ratione posset nam si ita defenderet , recipi nomen absentis licet , hoc fieri in provincia nulla lex uetat : mala, & improba de fensione, uerum aliqua tamen un uideretur. postremo il lo desperatissimo perfugio uti posset, se imprudentem fecisse, existimasse id licere. quamquam hec perdicissima de fensio est, tamen aliquid dici uideretur. tollit ex tabulis id quod erat, ( facit coram delatum effe. hic nidete, in quot laqueos se induerit, quorum ex mullo se umquam expediret. primum ipse in sicilia sæpe, & palam de loco superio re dixerat, & in sermone muleis demonstrarat, licere nome recipere absentis, se exemplo fecisse id quod fecisset. hæc

IN. VERREM. LIB. II. eum dictitaffe priore actione, et Sex. Pompeius Chlorus di xit, de cuius uirtute antea commemoraui; et Cn. Pompeius Theodorus, homo Cn. Pompey, clarisimi uiri, iudicio plu rimis maximisq; in rebus probatifimus, or omnium existimatione ornatisimus; & Posides Matro Solentinus, homo summa nobilitate, existimatione, uirtute; & hec actio ne qua ucleiu multi dicent; or qui ex isto ipso audierint, ui ri primarij nostri ordinu; or alij, qui inter fuerint, cum absentis nomen reciperetur. deinde Roma cum res effe acta in senatu, omnes istim amici, in his etiam pater eius, hoc de fendebat liære fieri : sæpe esse factum : istum , quod fecifset, aliorum exemplo, institutog; fecisse. diæt praterea testimonium tota Sicilia que in communibus postulatis ciui Latum omnium confulibus edidit, rogare, atque orare patres conscriptos, ut statuerent, ne absentium nomina recipe rentur. qua de re Cn. Lentulum, paironum Sicilia, clarif simum adolescentem, dicere audistis: Siculos, cum se caus sam, que pro his sibi in senatu agenda effet, docerent, de Stheny calamitate questos esse, propterq; hanc iniuria, qua Sthenio facta effet, eos statuisse, ut, quod dico, postularetur. Que cum ita essent; tanta ne amentia præditus, atque audacia fuisti, ut in re tam clara, tam testata, tam abs te ip fo peruulgara tabulas publicas corrumpere auderes? at quemadmodum corrupisti? non ne ita, ut, omnibus nobu tacentibus, ipfa te tua tabula codemnare possent? Que so, codicem circunfer, oftende. uidetig ne torum hoc nomen , coram ubi facit delatum , effe in litura? quid fuit istic antes script um? quod mendum ista litura correxit? Quid a nobis, iudices, exfectatis argumenta huius crimi nis? nihil dicimus: tabulæ sunt in medio: quæ se corrupiÿ

me, chn

2 prodelle

Wills sh

abjenten

Nunash

oqueadi

enatu, le

MP

Legiumhu

LOCATED QUAN

us effected

emadrodi

The ducional

um fizza

m pedini di

ed istume

euerte füä:

THE THORE

entistice,

7 improba

postremoi

dentem fr

ia Tima de

rabulisis

, m quot

n expedia

o Superio

erenome

Tet hec

Bium Sti

MILKUT !

Aum,

fum e | E

sit nego

bitaten

attend

MULTH

tabu

C.Cl

etor !

MUTO

tate

etidi

tater

indi

natio

abser

mae

illin

CUT:

que interlieas effe clamant. ex ist u etiam eu rebus effugere te posse confidus cum te nos non opinione dubia, sed tuis uestigijs persequamur, que tu in tabulis publicis expressa, ac recentia reliquisti. Is mibi etia, Sthenium literas publicas corrupisse, caussa incognita indicabit, qui defendere non potuerit, se ex ipsius Sthenij nomine literas publicas non corrupisse, uice te porro aliam dementiam: uidete, ut, dum expedire sese unle, induae. Cognitore adscribie Schenio: que? cognatum aliquem, aut propinquum?non : Thermitanum aliquem, honestum hominem, ac nobilem?ne id quidem : at Siculum, in quo aliquis fflendor, dignitasq; effet? minime. quid igitur?ciuem R. cui hoc probari potest?cum Sthenius ciuitatis sua nobilissimus, amplissima cognatione, plurimis amicitijs, cum praterea tota Sicilia multum auctoritate, er gratia posset; inuenire neminem siculum potuit, qui pro se cognitor fieret? hoc probabis?an ipse ciuem R. maluiticedo, cui Siculo, cum is reus fieret, ciuis Romanus cognitor factus um quam sit. omnium pretoru literas, qui ance fuerunt, profer, explica: si unum inueneris, ego hoc tibi, quemad modum in tabulis scriptum habes, ita gestum esse concedam. at credo Sthenius hoc sibi amplum esse pu tauit, eligere e ciuium R. numero, ex amicorum, atque hospitum suorum copia, quem cognitorem daret . que delegit? quis in tabulis scriptus est? C. Claudius, C. filius, Pa latina.non quæro, quis hic sit Claudius, quam splendidus, quam honestus, quam idoneus, propeer cuius auctoritatem or dignitatem Sthenius ab omnium Siculorum consuetudi ne discederet, et ciuem Romanum cognitorem daret . nihil horum quaro forta se enim Schenius non selendore hom! nis, sed familiaritate secutus est. quid, si omnium morta-

#### IN. VERREM. LIB. II.

fugette

d this we

xpressage

as publica

Enderenn

ublicas no

te, ut, dun

Dermitation

quiden: a

em Streniu

ne, parini

Eforitz fr

cotait, ci

ciuen &

is Romania

litras, qui

ego hocit-

in gestum

um este pu

rum, de

daret que

filius, PA

dendidus,

toritatem

msuetudi

ret. nihil

re homb

• מודשונו

132

lium Schenio nemo inimicior, quam hic C. Claudius cum semper, tum in his ipsis rebus, et te poribus fuites de literis corruptis contrauenit? si contra omni ratione pugnauit utrum potius, pro Sthenio inimicum cognitorem effe fa-Etum, ante in Sthenij periculum inimici eius nomine abu sum effe credemus? ac ne quis forte dubitet, cuius modi totu sit negotium : tametsi iamdudum omnibus istius improbitatem perspicuam esse confido, tamen paululum etiam attendite. V idetis illum subcrispo capillo, nigrum ? qui eo uultu nos intuetur, ut sibi ipse peracutus esse uideatur? qui tabulas tenet?qui scribit?qui monet?qui proximus est?is est C. Clodius, qui in Sialia sequester istius, interpres, confe-Hor negotioru, prope collega Timarchidis numerabatur; nunc obunet eum locum, ut uix Apronio illi de familiaritute concedere uideatur ; & qui fe non Timarchidu, fed ipfius Verris collegam, & soaum effe dicebat : Dubitate etiam, si potestis, quin eum iste potisinum ex omni numero delegerit, cui improbam personam imponeret, que & huic inimicisimum, er sibi amicum effe arbitraretur . hic uos dubitatis, judices, tantam istius audaciam, tantam crudelitatem, tantam iniuriam umdicare? dubitatu exemplum iudicum illorum sequi, qui, damnato Cn. Dolabella, dam nationem Philodami Opuntif resciderunt, quod is non absens reus factus effet, que res miquissima, er acerbiffima est, sed cu ei legatio Roma a suis auibus esset data? quod illi iudices multo in leniore caussa statuerunt, æquitatem se cuti ; uos id statuere in granissima causa, prafertim aliorum auctoritate iam confirmatum, dubitabitis? At quem hominem C. Verres tanta, tam insigni iniuria affecisti? cuius absentis nomen recepisti? quem absentem non mode R iiy

MATH 1

Geum n

peio ab for

no ho dig

(Msq; ab

soli, sed

gratia di

m rem

MOS CTI

quody

eui et

mentu

fertm

nique

dies te

fatua.

du in

hunc

Viter 1

gattor

74 4/11

turtor

40 mo

tates p

Yuntu

arbitr

ce mo

Poful

fine crimine, et sine teste, uerum etiam sine accusatore dam nasti? quem hominem, dij immortales : non dicam amicu euum, quod apud homines carissimum est: non hospitem quod sanctisimum est . nihil enim minus libenter de sehe nio commemoro: nihil aliud in eo, quod reprehendi posie, inmenio, nisi quod homo frugalisimus, atq; integerrimus te hominem plenum stupri, flagity sceleris domum suam in uitauit; nisi quod qui C.Mary, & Cn Pompey, C. Marcel li, L. Sisenna, tui defensoris, æterorumg; fortisimorum ho spes fuissee, atque effet, ad eum numerum clarisimoru ho minum tuum quoque nomen adscripserit. quare de hospitio uiolato, or de isto tuo nefario scelere nihil queror: hoc di co, non ijs, qui Schenium norunt, hoc est nemini eorum, qui in Sicilia fuerunt : nemo enim ignorat, quo hic in ciuitate sua splendore, qua apud omnes Siculos dignitate, atque exì stimatione sit: sed ut illi quoque, qui in ea prouincia non fuerunt, intelligere possint, in quo homine tu statueris exe plum eius modi, quod tum propter iniquitatem rei, tu etia propter hominis dignitatem acerbum omnibus, atque incolerandum uideretur. Est ne Sthenius is, qui omnes hono res domi sua, facillime cum adepeus esset, amplissime ac ma gnificentisime gesit? qui opidum non maximum maximus ex pecunia sua locis communibus, monumentuq; decorauit? cuius de meritis in remp. Thermitanorum, Siculosq; uniuersos fuit anea tabula fixa Thermis in curia? in qua publice erat de huius beneficijs scriptum, or incisum: (qua ta bula tum imperio tuo renulsa, nunc a me tamen reportata est) ut omnes huius honores inter suos, & amplitudinem possent cognoscere. Est ne hic, qui, apud Cn. Pompeium, clarissimum uirum, cum accusatus effet, quod propter C.

IN. VERREM. LIB. II. 133
Marij familiaritatem, & hospitium contra remp. sensisse eum inimici & accusatores eius diærent, cum magis
inuidioso crimine, quam uero acærseretur, ita a Cn. Pom
peio absolutus est, ut in eo ipso iudicio Popeius hunc hospi

tro suo digni simum statuerit? ita porro laudatus, defentrgemini sus q; ab omnibus siculis, ut ide pompeius non ab homine solu, sed etiam a provincia tota se huius absolutione inire

atore dan

am amici n hospiten

uter de sehe

ime de ma

n maxims

decorauit

losof uni-

(queu

reportats

peium,

post C.

gratia arbitraretur? Postremo est ne hic, qui & animum in remp. habuit eiusmodi, & tantum auctoritate apud

Suos cines potuit, ut perficeret in Sicilia solus te prætore, quod non modo Siculus nemo, sed ne Sicilia quide tota po

uerorme euisset, ut ex opido Thermis nullum signum, nullum orna mentum, nihil ex sacro, nihil de publico attingeres? cu præ-

fereim essent multa præclara, or tu omnia concupisset. De nique nuc uide, quid inter te cuius nomine apud Siculos dies festi agitatur, or præclara illa Verrea celebratur, cui

ftatuæ Romæ stät inauratæ, a communi Siliciæ, quemad mo du inscriptu uidemus, datæ; uide, inquam, quid inter te, O

hunc Siculu, qui abs te est, patrono Sicilia, condemnatus, intersite.hunc ciuitutes ex Sicilia permulta testimonio suo, le

gationibus q; ad eam rem missis publice laudant: te, omnium Siculorum patronum, una Mamertina ciuitas, socia

furtorum, ac flagitior u tuor u, publice laudat, ita tamen no

uo more, ut legati lædant, legatio laudet. æteræ quidem ciui tates publice literis, legationibus, testimonijs accusant, que runtur, arguunt: si tu absolutus sis, funditus euersas se esse

arbitrantur. Hoc de homine, ac de huius bonis etiam in Ery ce monte monumentum tuorum flagitioru, crudelitatis q;

posuisti: in quo Schenij Thermitani nomen adscriptum est. uidi argemeum Cupi dinem cum lampade. quid tandem

atqueo

cellaris

Se arbitra

provincia

sepore a n

datur: pro

existimet

fe. Atqu

que. O

guem.

aexa

Variu

lia nur

remq;

moni

ges R.

isti pec

ego di

droun

bitqui

nem h

a nemo

pecuni

cundu

gedep

guann

dutho

retu a

habuit argumenti, aut rationis res, quamobrem in eo potif simum Sthenianum pramium poneretur?utru hoc signu cupiditatis tuæ, an trophæum necessitudinis, at que hospitig an amoris indicium esse uoluisti? Faciut hoc homines, quos in summa nequitia non solum libido, & uoluptas, uerum etiam ipsius nequitia fama delectat, ut multis in locis notas, ac nestigia scelerum suorum relinqui nelint. Ardebat amore illius hospitæ, propter quam hospitij iura uiolarat. hoc non solum sciri tum, uerum etiam come morari semper uolebat. itaque ex illa ipsa re, quam accusante Agathino gefferat, Veneri potißimum deberi pramiu ftatuit, que il lam totam accusationem, indiciumq; constarat. Putarem te gratum in deos, si hoc donum Veneri non de Sthenij bonis dedisses, sed de euis : quod facere debuisti, prasereim cum tibi illo ipfo anno a Chelidone uenisset hereditas. Hic ego si hanc caussam non omniu siculorum rogatu rece pissem; si hoc a me muneris non universa provincia poposcisset; si me animus, acque amor in remp. existimatioque, of fensa nostri ordinis, ac iudiciorum non hoc facere coegisset; asque hac una caussa fuisset, quod amicu asque hospitem meu scheniu, quem ego in quastura mea singulariter dile xissem, de quo optime existimassem, quem in prouincia exi stimationis mea studiosissimu, cupidissimum'q; cognossem, tam crudeliter, scelerare, nefariæq; tractasses: tamen digna caussa esset, cur inimicitias hominis improbissimi susciperem, ut hospitis salutem, fortunasq; defendere. fecerut hoc multi apud maiores nostros, fecit etiam nuper, homo clarif simus, Cn. Domitius, qui M. Silanum, consularem uirum accusauit propter Egritomari, trăsalpini hospitis, iniurias. putarem me idoneum, qui exemplu sequerer humanitatis,

IN VERREM. LIB. II. atque offici, proponerent q: fem meis hoffitibus, ac necessarijs, quo tutiorem uitam sese meo præsidio uicturos esse arbitrarentur.cum uero in communibus iniurijs totius prouincie Sthenij quoque caussa cotineatur; multiq; uno repore a me hospites, atque amici publice, prinatim'q; defen datur: profecto uereri no debeo, ne quis hoc, quod facio, no existimet summi officij ratioe impulsum, coastug; suscepis se. Atque, ut aliquando de rebus ab isto cognitis, iudicatisque er de iudicis datis diære desistamus; or, quoniam facta istius in his generibus infinita funt, nos modum aliquem, o fine orazioni nostra, criminibusq; faciamus, pau ca ex alijs generibus sumemus. Audistis, ob ius dicendu, Q. Variu dicere, procuratores suos isti centu & triginta mil lia nummum dediffe: meministis, Q. Vary testimonium, remq; hanc totam C. Sacerdotis, hominis ornatifimi, teftimonio comprebari: scitis, Cn. Sertium, M. Modium, equi ces R. sexcentos præterea ciues R. multosq; Siculos dixisse, isti pecunia ob ius dicundum dedisse de quo crimine quid ego disputem, cum totum positu sit in testibus? quid porro argumeter, qua de re dubitare nemo possit ? an hoc dubita bie quisquam omniu, quin is uenalem in Sicilia iurisdictio nem habuerie, qui Rome totum edictu, atque omnia decre ta uendiderit? or quin ab Siculis ob decreta interponenda pecuniam acceperie, qui M. Ochavium Ligurem ob ius di cundum poposcerite quod enim praterea genus pecunia co gedæ præterijt? quod non, ab omnibus alijs præteritu, exco gitanit?ecquæ res apud civitates Siculas expetitur, in qua aut honos aliquis si aut potestas, aut procuratio, quin eam re tu ad tu quastum, nundinationema; hominum traduxe runt dicta funt priore actione co prinaim, co publice &

27 20 00

hoc figur

que hofiai

omines,qua

ptas, unun

in locis to

int. Arthur

uta violas

petari on

ate Agrica

arvit, qui

Tit. Putaton

on de Stheni

uifti,pen-

et hereinn,

n roganita

cincia popo-

imatioque,o

cere congillet,

se ho piens

ulariur dik

rouincia al

cognessem

amen digni mi suscipe

fecerienx

omo clari

em uitun

s. iniurida

nanitatis

## ACTIONIS. 111.

erdinem

pterum

quod Hale

ci, Roma

riliceret,t

#11% COOP

er eaden

tinorum

Tum, 91

deduxit

plures

gentino

niuma

let, non

permi

HOTHI

e Tet ex

exutro

cari ne

que cu

ptum

noul

Tat. Ag

docean

utiftei

merciu

pretin

eft 1d

dedux

to wete

restimonia legati Centuripini, Halesini, Catinenses, Panor mitariq; dixerunt, multarum praterea ciuitatu, iam uero prinatim plurimi : quorum existimo testimonijs cognoscere potuistis, tota Sicilia per triennium neminem ulla in ciuitate senatorem factum esse gratis; neminem, ut leges eorum surt sufragijs; neminem nisi istius imperio, aut lite ris: at que in his omnibus senatoribus cooptandis non modo suffragia mulla fuisse, sed ne genera quide spectata esse, ex quibus in eu ordinem cooptari liceret; neque census, neque etatis, neque cetera Siculorum iura ualuisse: quicumque se nator uoluerit fieri, quamuis puer, quamuis indignus, qua nis exeoloco, ex quo non liceret; si is pretio apud istum fieret idoneus ut uinceret, factum esse semper : non modo Siculorum nihil in hac re ualuisse leges, sed ne ab senatu quidem populoq; R. datas . quas enim leges socis amicuq datis, qui habet imperium a populo R. auctoritatem legum dandarum a senatu ha debent & populi R. & senatus existimari Halesini pro multis, & magnis sus, maio rumq; suorum in remp nostra meritis, asque beneficies suo iure nuper, L. Licinio, Q. Mucio cos. cum haberent inter se controuer sias de senatu cooptando, leges ab senatu nostro petinerunt. decreuit senatus honorifico S C. ut his C. Claudius, Appy filius, Pulcher prætor de senatu cooptando leges conscriberet. C. Claudius, adhibitis omnibus Marællis, qui tum erant, de eorum sententia leges Halesinis dedit, in quibus multa sanxit; de atate hominu, ne quis minor trigints annis natu; de quæstu, quem qui fecisset, ne legere eur; de censu, de ceteris rebus, que omnia ante istum pratore et nostrorum magistratum auctoritate, & Halesinoru sum ma noluntate naluerunt ab isto er præco, qui noluit, istu

IN. VERREM. LIB. II. ordinem pretio mer catus est: T pueri annorum senum, se ptenumq; denum senatorium nomen nundinati sunt: 000 quod Halefini, antiquisimi er fidelisimi foci, arque ami ci, Roma impetrarant, ut apud se ne suffragijs quidem fie ri liceret, id pretio ut fieri posset, effecit. Agrigentini de senatu cooptando Scipioni, leges antiquas habent : in quibus & eademilla sancta sunt, & hoc amplius . cum Agrigen tinorum duo genera sint, unum ueterum, alterum colono rum, quos T. Manlius prætor ex S. C. de opidis Siculorum deduxit Agrigentinum:cautum est in Scipionis legibus, ne plures effent ex colonor u numero, quam ex ueterum Agri gentinorum.ifte qui omnia iura pretio exaquaffet, omniumq; rerum delectum, atque discrimen pecunia sustulis set, non modo illa, que erant etatu, ordinis, quastusque, permiscuit, sed etiam in hu duobus generibus, ciuium nouorum, uterumq; delectum, ordinemq; turbauit. nam cu effet ex ueter u numero quidam senator demortuus; er cu ex utroque genere par numerus reliquus effet; uetere coop cari necesse erae legibus, ut his amplius numerus esset. qua cum ita seres haberet, tamen ad istum uenerunt emprum locum illum senatorium non solum ueteres, sed etia noui fit ut pretio nouus uincat, literasq; a prætore auferat. Agrigentini ad istum legatos mittunt, qui eum leges doceant, consuetudinemq; omnium annorum de monstrent ut iste intelligeret, ei se illum locum uendidisse, cui ne com mercium quidem effe oporteret. quorum oratione ifte, cum pretium iam accepisset, ne tantulum quidem commotus est I dem fecit Heracleæ: nam eo quoque colonos P. Rupilius deduxit, legesq; similes de cooptando senatu, ac de nume ro weterum, ac nouorum dedit. ibi non folum ifte, ut apud

enfes, Pan

itu, idmu

timoniis a

eminen w

them, with

perio, data

ndis non mi

estate of

centus, no

indigras, qu

io apud itus

er: no moto

ed ne delegen

es ocismi.

Marito But.

oulia. ork

mis leu, meio

beneficies (no

aberent inter

endry notice

his C. Clor

ocorrandole.

nibus Mot.

talefrinde.

and minit

e ne legent

m pratore inoru fum

coluit, if i

cognomina

Ti HALLO MA

ille, alque

ne Climach

etilius mo

feruntur.

titempor

fe, act as

honos da

minime

mo deul

admods

men Her

TOTUMO

nolunt

discrep

biduun

item no.

aur bidu

non tan

mi tube

tumq;

oporter

beret : it

dies is e

Climach

titur,

fendice

Hiter ca

ceteros, pecuniam accepit, sed etiam genera ueterum, ac nouorum, numerum'q; permiscuit Nolite exspectare, du om nes obeam oratione mea civitates: hoc uno com plector crimi ne omnia, neminem isto pratore senarorem fiert poeuisse, nisi qui isti pecuniam dedisset. hoc idem transfero in magi stratus, curationes, sacerdotia: quibus in rebus non solum hominum iura, sed etiam deorum religiones immortulium omnes repudiauit. Syracusis lex est de religione, que in an nos singulos Iouis sacerdotem sortito capi lubeat : quod apud illos amplissimum sacerdotium putatur. cum suffragijs tres ex tribus generibus creati funt, res reuocatur ad sortem. perfecerat iste imperio, ut pro suffragio Theomna stus, familiaris suus, in eribus illis renunciaretur. in sorte, cui imperare non poterat, exfectabant homines, quidnam acturus effet. homo, id quod erat facillimmm, primo ueeat sortiri : iubet extra sortem Theomnastum renunciari. negat id Syracufani per religiones sacroru ullo modo fieri posse, fas denique negant esse iubet ille sibi lege legi. recita tur : in qua scriptum erat, ut quot effent renunciati, tot in hydriam fortes conigcerentur; cuius nomen exisset, ut is ha beret sacerdotium . homo ingeniosus, or peracutus, optime, inquit : nempe scriptum ita est, quot renunciati erut: quot ergo sunt renunciati? responsum, tres . numquid igi tur oportet nisi eres sortes conija, unam educi? nibil. conij ci iubet tres, in quibus omnibus scriptu esset nomen Theom orasti. sit clamor maximus, cum id universis indignum, at que nefarium uideretur.ita Iouis illud sacerdotium amplif simum per hanc rationem Theomnasto datur. Cephaledi mensis est certus, quo mense sacerdotem maximu creari opor teat, erat eius honoris cupidus Athenio quidă, Climachias

IN. VERREM. LIB. II. cognomine, homo fane locuples, or domi nobilis: fed is fie ri nullo modo poterat, si Herodotus quidam adesset. ei locus ille, atque honos in illum annum ita deberi putabatur, ut ne Climachias quidem contradiceret res ad iftum defertur, et istius more deciditur: toreumata sane nota ac pretiosa au feruntur. Herodotus Roma erat: satis putabat se ad comitia tempore uenturum, si pridie uenisset. iste, ne aut alio me se, ac fas erat, comitia haberentur, aut Herodoto prasenti honos adimeretur, id quod iste non laborabat, Climachias minime uclebat, excogitat (dixi iam dudum: non est homo acutior quisquam, nec fuit ) excogitat, inquam, quem admodum mense illo legitimo comitia haberentur, nec tamen Herodotus adesse posset. est consuetudo Siculorum, cete rorumq; Gracorum, quod suos dies mensesq; congruere uolunt cum solis lunæq; ratione, ut non numquam, si quid discrepet, eximant unum aliquem diem, aut, summum, biduum ex mense : quos illi ¿¿ aigeoi pous dies nominant. item non numquam uno die longiorem mensem faciunt, aut biduo. que iste cum cognouisset, nouus astrologus, qui non tam cali rationem, quam calati argenti duceret, ext mi iuber non diem ex mense, sed ex anno unum dimidiatum'a; mensem, hoc modo, ut, quo die, uerbi caussa, esse oporteret idus Ianuarias, eo die kalendas Martias proscri beret : ita q; fit omnibus recusantibus, & implorantibus. dies is erat legitimus comitis habendis . eo modo sacerdos Climachias renunciatus est. Herodotus cum Roma reuertitur, dies, ut ipse putabat, quindecim ante comitia, offendit eum mensem comitialem, comitis iam abhinc triginta diebus habitu . tunc Cephaleditani decreuerune intercalarium X L V dies longum, ut reliqui menses in

ATT, de the

re, divon

eri popuille

ero mini

s non olan

THOUTH IN

e, que mu

TE: quois

cum fuffic

CENTRACTAL P

rio Theomas

tur, in litte,

ess, quinting

, primuka

renuncian

o modo fieri

e legi.reciu

ncisti, tot in

Tet, ut is na

icultus, op-

ncisti erul

umquidigi nihil.com

nen Theam

dignum, a um ampli

Cephaled reariopor

extelin

tanium.

ter, quid

cum habs

em prow

inomni

dum ret

bidines,

fe:inwe

meiu

816 m

ra fur

te, atqu

111,91

gnous

erata

ciago

omnis

TEEXH

tates .

quibi

drup

cuique

emnid

wendi

numo

niam

Alben

fuam rationem reuerterentur . hoc fi Roma fieri poffet. certe aliqua ratione expugnasset iste, ut dies X L V inter binos ludos tollerentur, per quos solos indicium fieri posset. Iam uero censores quemadmodum in Sicilia isto prætore creati sunt, operapretium est cognoscere ille enim est magi stratus apud Siculos, qui diligenti sime madatur a populo propter hac caussam, quod omnes Siculi ex cesu quotannis eributa conferunt; in censu habendo potestas omnis astima tionis habenda, summæq; faciundæ censori permittitur. ita que eum populus; cui maximam fidem suarum rerum habeat, maxima cura d.ligit: 5 propter magnitudinem pote statis hic magistratus a populo summa ambitione contendi tur. in eare nihil obscure facere uoluit, non in sortitione fallere, neque dies de fastis eximere : nihil sane uafre, nec malitiose facere conatus est : sed, ut studia cupiditates'q; honorum, atque ambitiones ex omnibus ciuitatibus tolleret, qua res euertenda reip. caussa solent esse, often dit sese in omnibus ciuitatibus censores esse facturum. tan to mercatu prætoris indicto. concurritur undique ad istum syracusas. flagrabat domus tota prætoria studio hominum, & cupiditate: nec mirum, omnibus comi tijs tot civitatum unam in domum revocatis, tantaq; ambitione prouincia totius in uno cubiculo inclusa . exquisitis palam pretijs, or licitationibus factis, describebat cefores binos in singulas ciuitates Timarchides.is suo labore, suisq; accessionibus, huius negoti, atque operis molestia co sequebatur, ue ad istum sine ulla sollicitudine summa pecu nia referretur. Ia hic Timarchides quata pecunia fecerit, plane adhuc cognoscere no potuistis uerumtamen priore actione, quam uarie, qua improbe prædatus effet, multor u ex testimonije

IN. VERREM. LIB. II. ex testimonijs cognouistis. sed, ne miremini qua ratione hic tantum apud ist u libertus potuerit; exponam uobis breui ter, quid hominis fit:ut & istius nequitiam, qui illum fecum habuerit, eo prafereim numero, ac loco, er calamitatem provincia cognoscatis. In mulierum corruptelis; & in omni eiu modi luxuria, atque nequitia mirandu in mo dum reperiebam hunc Timarchidem ad istius flagttiofas li bidines, singularemq; nequitiam natum, atque aptum fuif se:muestigare, adire, appellare, corrumpere, quiduis facere in ein modi rebus, quamuis callide, quamuis audacter, qua uis impudenter : eundem mira quadam excogiture genera furandi:nam ipsu Verrem tantu semper auaritia hian te, atque imminenti fuisse, ingenio, er cogitatione nulla, ut, quidquid sua sponte faciebat, item ut uos Roma cognouistis, eripere potius, quam fallere uideretur. huius uero erat ars, & malitia miranda, quod acutisime tota prouin cia, quid cuique effet necesse, indagare, or odorari solebat omnium inimicos diligenter cognosære, colloqui, attenta re ex utraque parte caussas eucluntates perspicere, facultates, & copias; quibus opus esset, metum afferre; quibus expediret, spem oftendere: accusatorum, or quadruplatorum quidquid erat, habebat in potestate : quod cuique negoty confiari wolebat, nullo labore faciebat: istius omnia decreta, imperia, literas peritissime or callidissime uenditabat: ac non solum erat administer istius cupidita tum, uerum etiam ipse sui meminerat æque: non solum numos, si qui isti exciderant, tollere solebat, ex quibus pecu niam maximam fecit, sed etiam uoluptatum, flagitiorum'a; istius ipse reliquias colligebat. itaque in Sicilia non Athenionem, qui nullum opidum æpit, sed Timarchidem

eri posa

(Ly inn

a peripola

ifto preson

num eft magi

TIME TOOLY

eju guotani

omnis alm

erminimu

um tetung

citudinen na

trione antend

on in loring.

rihil local

e studicapia

nibus civiuis

olente Te, ofts

ecturum, un

andique ad

retoris Audio

omnibus comi

tantagianlufa , exqui-

Cribebas ce

is (40 labore

is molestisco

umma pech

nia fecerily

men priore

les, multor u

### ACTIONIS. 111.

(i homi

modo po

fimo, d

tus elle

his an

erdit

tueret.

aut at

didi

lands

que

lia,

710 SIC

tus an

anno

dicit d

511 obl

franin

Hidere

aliter e

cia well

indicer

te dffe

lit, att

fugitiuum omnibus opidis per eriennium scitote regnasse, in Timarchidis potestate sociorum populi R. antiquissimo rum, atque amicissimor u liberos matresfamilias, bona, for tunasq; omnes fuisse.is igitur, ut dico, Timarchides in omnes civitates, accepto pretio, confores dimifit. comitia, ifto pratore, censorum ne simulandi quidem caussa fuerunt. Iam hoc impudentissime. palam (licebat enim uidelicet legibus) singulis censoribus denary trecenti ad statuam pratory imperati sunt. censores CXXX facti sunt pecuniam il lam ob censuram conera leges clam dederune, hae denariu XXXIX millia palam saluis legibus contulerunt in staeuam. Primum, quo tantam pecuniam? deinde, quam ob re censores ad statuam tibi conferebat? ordo aliquis censorum est collegiu? genus aliquod hominum? nam aut publice ciut tates istos honores habent, aut generatim homines, ut ara tores, ut mer catores, ut nauicularij. censores quidem qui magis, quam ædiles?ob beneficium?ergo hoc fatebere, abs to hac petita (nam erepta no audebis dicere) te eos magistratus hominibus benefici, non reip. aussa permisse. hoc aute cum tute fatebere, quifquam dubitabit, quin tu istam apud populos prouinciæ istius inuidiam atque offensionem non ambitions, neque beneficiorum collocandorum, sed pe cunia concilianda caussa susceperis? itaque censores fecerunt idem, quod in nostra rep. solent ij, qui per largitio nem magistratus adepti sunt : dederunt operam, ut ita pocestatem gererent, ut illam lacuna rei familiaris explerent. sic census habitus est te prætore, ut eo censu nullius ciuitaeis resp. posset administrari. na locupletisimi cuiusque cen sus extermarant, tenuissimi auxerant: itaque in tribueu imperandis tantum oneris plebi imponebatur, ut, etiam

IN. VERREM LIB. II. si homines tacerent, res ipsa illum censum repudiaret. id quod intelligi faciline re ipfa potest. nam L. Metellus, qui, postea quam ego inquirendi caussa in Siciliam ueni, repente Letilij aduentu istius non modo amicus, ueru etia cognatus factus eft, is, quod nidebat iftius censu stare mullo modo posse, eum censum observari iussit, qui, viro fortisfimo, atque innocentiffimo, Sex. Peducao pratore habitus effet . erant enim tum cenfores legibus facti, delecti a shis auitatibus: quibus, si quid commissent, pana legibus erant constitute. te autem prætore qui censor aut legem me tueret, qua non tenebatur, quoniam creatus lege non erat, aut animaduer sionem tuam cum id, quod abs te emerat, uen didiffet? Teneat iam sane meos testes Metellus: cogat alios laudare, sicut in multis conatus est: modo hac faciat, que fecit. quis enim umquam tanta a quoquam contume lia, quis tanta ignominia affectus est ? Quinto quoque an no Sicilia tota censetur. erat censa prætore Peducæo.quintus annus eu te prætoræ incidisset . censa demuo est. postero anno L. Metellus mentionem tui cesus fieri netat : censores dicit de integro sibi creari placere: interea Peducaanu censu obseruari iubet. hoc si tuus inimicus tibi fecisset, tamen, si animo, aquo provincia tulisset, inimici iudicium graue uideretur. fecit amicus recens, & cognatus uoluntarius. aliter enim, si provinciam retinere, si saluus ipse in provin cia uellet effe, facere non potui . Exspectas etiam , quid hi iudicent?si tibi magistratum abrogasset, minore ignominia re affecisset, quam cum ea, quæ in magistratu gesisti, sustu lit, atque irrita iuffit effe. neque in hac re sola fuit eiusmodi, sed, antequam ego in Siciliam ueni, in maximis rebus, ac plurimis.nam en Heraclio Syracufano tuos illos pale -4

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

regnaff

tiquissim e, bond, for

ides in on-

comitt, it

d METHIA

t widelietly

atient itte

e pecunion

hee denotion

erunt in h

, quanti

NA COURS

a public out

DETAINED, N. S.S.

quiter qu

stebere, dost

mazifram

iffe, hox ente

ifon soud

E CONCERN TAN

um, led pe

censores fe

per largico

a he to bo

y explerent

ius civita

in que cen

in criba-

T, ME, COLLETTE

#### ACTIONIS. III. stritas bona restituere iußit, & Epicratis Bidinos, et pupil-COMPTODA lo Drepanitano A. Claudium: er , nisi mature Letilius in capere po Siciliam uenisset cum literis, minus XXX diebus Metellus hominis ab totam triennij pratură rescidisset. Et quoniam de ea pecucupiendary nia, quam tibi ad statuam censores contulerunt, dixi: non limis rebu mihi prætermittendum uidetur ne illud quidem genus pemillia pop cunia conciliata, quam tua ciuitatibus statuarum nomine fet, eam coegisti.uideo enim eius pecunia summa esse pergrade, ad fet dubiu HSCXX milia.tantum conficitur ex testimonijs, ac litenecelle ris ciuitatum: D'iste hoc concedit, nec potest aliter dicere. poscit, quare cuius modi putamus esse illa, que negat, cum hac ta quoda improba sunt, que fatetur? Q uid enim uis constitui ? conni:no 0 sumptam esse omnem istam pecunia in statuis? fac ita esse: Aris nu tamen hoc ferendum nullo modo est, tantam ab socijs deamur pecuniam auferri, ut omnibus in angiportis pradonis im earum probissimi statuæ ponantur, qua uix tuto transire posse nece uideamur.uerum ubi tandem, aut in quibus statuis ista tan deinde ta pecunia consumptu est?consumetur, inquies. sciliæt exspe deinde Stemus legicimum illud quinquenniu: si hoc internallo non tenda t consumpserie, tum denique nomen eius de repetundis peculite (in nijs statuarum nomine deferemus. reus est maximis plurima cor misq; criminibus in iudiciu uocatus: HSCX X millia ex qui fto hoc uno genere capta uidemus. si codemnatus eris; no opiles, ad nor, id ages, ut ista pecunia in quinquennio consumatur aquibi in statuis. sin absolutus eris; quis erit tam amens, quite, ex tot pecunic eantisq; criminibus elapsum, postquinquennium statuarii manife nomine accersats ita si neque adbuc cosumpta ista pecunia est, or perspicuu no cosumpeu iri:licet id intelligamus inue Tum cetiati tam esse rationem, quare & tse HS CXX millia uno geneculane re conciliarit, & ceperit, & ceteri, si a nobis hoc erit tuam:

# IN. VERREM. LIB. II. comprobatum, quam wolent magnas hoc nomine pecunias capere possint.ut iam uideamur non a pecunijs capiendis hominis absterrere, sed, cum genera quadam pecuniarum cupiendarum comprobauerimus, honesta nomina turpissimis rebus imponere, etenim si C. Verres HS C XX millia populum, uerbi gratia, Centuripinum poposcisset, eam'q; ab his pecuniam abstulisset: non, opinor, efset dubium, quin eum, si tum id planum fieret, condemnari necesse esset quid, si eundem populum HSCCC millia po poscit, eaq; coegit aeque abstulit; num iccirco absoluetur, quod adscripum est, eam pecuniam data statuarum nomineino opinor:nisi forte id aginus, non ut magistratibus no stris mora accipiende, sed ut socies caussa dadi afferre uideamur. quod si que statue magnopere delectat, or si quis earum honore, or gloria ducitur; is hac tamen constituat, necesse est, primum, auerti pecuniam domum non placere; deinde ipsarum statuarum modum quendam effe oportere; deinde illud certe, ab inuitis exigi non oportere. Ac de auer tenda pecunia, quaro abs te, utrum ipsa ciuitates solitæ sint statuas tibi faciundas locare ei, cui possent optima condicione locare ; an aliquem curatorem praficere, qui statuis faciundis præesset; an tibi , an cui tu imperas ses , adnumerare pecuniaminam si per eos statut fiebant, a quibus tibi iste honos habebatur: audio. sin Timarchidi pecunia numerabatur : desine, quaso, simulare, te, cum in manifesto furto teneare, gloria studiosum, ac monumento rum fuisse. Quid uero modu statuarum haberi nullu pla cet?atqui, habeatur, necesse est. etenim sic cosiderate. Syracusana civitas (ut eam potisimum nominem) dedit ipsistaenam:est honos. T patri: bella hac pietatis, T quastuosa 14

et pupi

etilius in

Mikly

deed peu-

dixi:m

genush.

um tionin

rgrade, d

notes as in

iter dien

cum her i

official in

fuinde:

10 0 m

ot edots to

ranfire pile

Ciliates for

ternalo nos

and pick-

imis pizni-

X millis a

ru; 700 001-

onfumatur

wite, exten

m Satuatia

a pecunia

inus inus

ano gene-

hoc etil

#### ACTIONIS. III. genus if w simulatio. or filio: ferri hoc potest: hunc enim puerum cipidturia. non oderant. uerum quoties, or quot nominibus a Syracusanis statuas auferes? ut in foro statueres, abstulissi:ut in 74 non cou curia, coegisti: ut pecuniam conferrent in eas statuas, que Roma poneretur, imperasti: ut ijde darent homines aratolamen om rum nomine; dederunt: ut ijde pro parte in commune Sici-MHILAS W 1 lia conferrentzetia id cotulerut. V na ciuitas cu tot nomini deatur ez bus pecunia contulerit, idemq; hoc civitates cetera fecerint, .n.non. no res ipsa uos admonet, ut putetis modu aliquem huic cu auid eft piditati constitui oportere? Q nod si hoc nolutate sua milla faceret ciuitas fecit; si omnes imperio, metu, ui, malo ad ducta tibi tacere pecuniam statuaru nomine contulerut : per deos immorta giffe.fi les, nu cui dubiu effe poterit, quin, etiam si quis statuerit ac mino n apere ad statuas licere, idem tamen statuat, eripere certe no est hac liceres primu igitur in hanc re testem town Siciliam citaadeo as bo: quæ mihi una uoce statuarum nomine magnam pecuinuiti niam coactam effe demonstrat.nam legationes omnium cicesses uitatu in postulatis comunibus, qua fere omnia ex tuis iniu MUTHS rijs nata sunt, etiam hoc ediderunt, ut statuas ne cui, nisi cu mihier is de prouincia decessisset, pollicerentur tot prætores in Sice busing cilia fuerunt : toties apud maiores nostros Siculi senatum ceri,ut adierunt, toties hac memoria: tamen huiufce noui postulati honest genus, atque principiù tua prætura attulit, quid envi tam multi p nouum non solum re, sed genere ipso postulandienam cetedefenso ra, que sunt in is dem postulatis, de iniuris tuis, sunt noua itaque sed tamen non nouo modo postulantur. Rogane, & orant genus h Siculi patres conscriptos ut nostri magistratus posthac decu so wern mas lege Hieronica uendant: eu primus contra uendideras. godra audio.ne, in cellam quod imperatur, astiment : hoc quoque perisse propter tuos ternos denarios nunc primum postulatur : sed ld genn

### IN. VERREM. LIB. II. genus iftud poftulandi non est nouum.ne absentis nomen re cipiaturiex Stheny calamitate, or tua natu est iniuria. cete ra non colligam. funt omnia Siculorum postulata eiusmodi ut crimina collecta in unum te reum effe uideantur. que tamen omnia nouas iniurias habent, sed postulationum for mulas uficatas. Hoc postulatum de statuis ridiculum esse ui deatur ei, qui rem, sententiamq; non perpiciat . postulant .n.non, ut ne cogatur flatuere: quid igitur? ut ipsis ne liceat. quid est hoc? petis a me, quod in eua potestate est, ut id tibi facere ne liceat? pete potius, ne quis te inuitum polliceri, aut facere cogat. nihil ergo, inquit; negabunt enim omnes se coe giffe. si me saluum effe uis, mihi impone istam uim, ut omnino mihi ne liceat polliceri. ex tua prætura primum nata est hac postulatio, qua cum utuntur, hoc significant, atque adeo aperte oftedune, sese pecuniam, metu, ac malo coactos, inuiti simos contulisse. quid, si hoc non dicant, tibi non necesse sie ipsi id confiteri? uide, & perspice qua defensione sis nsurus:iam intelliges, hoc tibi de statuis confitendum esse .. mihi enim renunciatur, ita constitui a tuis patronis, homini bus ingeniosis, causa tuam, or ita eos abs te institui, or do ceri,ut quisque ex prouincia Sicilia granior homo, atque honestior testimonium uchementius dixerit, sicuti Siculi multi primarij uiri multa dixerunt, te statim hoc istis tuis defensoribus dicere:inimicus est propterea, quod arator est. itaque uno genere opinor circumscribere habetis in animo genus hoc aratorum, quod eos infenso animo, atque inimico uenisse dicatis, quia fuerit in decumis iste uehemetior. er go aratores inimici, omnes aduerfarij:nemo eoru est, quin perisse te cupiat.omnino praclare te habes, cu is ordo, atque id genus hominu, quod optimu, atq; honestismu est, a quo 114

PHETA

s a Syru

ulistimin

thing, and

लाह वाक

開放法

tot nomi

राष्ट्र शिरांत

wern history

ete fai mis

ed dustern

cos immers

is flowing

per ont is icilian dis

And applica

omnium d

CXTUISTED

e cui, milici

tores in Sia

li senatum

ui postulati

emmi tim

nam cett

funt nous

लुक वर्गाति

that deck

ndideras.

c quoque

## ACTIONIS. III. debitur, 91 uno et summa reip. et illa provincia maxime continetur, Patuam 0 tibi est inimicissimum. uerum esto alio loco de aratorum ani nes dederu mo, er iniurijs uidero:nunc, quod mihi abs te datur, id acis quem in cipio, eos tibi esse inimicissimos. nepe ita dicis: propter decu. mis miur. mas.concedo:non quaro, iure, an iniuria fint inimici, quid arque m ergo illa sibi statua equestres inaurata nolunt, qua popult R.oculos, animos q; maxime offendunt, propeer adem Vul ins ego p cani? nam scriptum esse uideo, quandam ex his statuam. Imeq; a aratores dediffe. si honoris cauffa statuam dederunt, inimi re potu ci non sunt credamus testibus: tum enim honori tuo, nunc bus, 91 iam religioni sua consulunt. sin autem metu coacti dedebai ne rut, confiteare necesse est, te in provincia pecunia statuaru quoqu nomine per uim, ac metum coegisse urru tibi commodum. ad aut est, elige. equidem libenter hoc iam crimen de statuis relinluntat qua, ut mihi tu illud concedas, quod tibi honestisimu est, a proba tores tibi ad statuam honoris tui caussa uoluntate sua contu fe con lisse. da mihi hoc: iam tibi maximam partem defensionis 14,00 pracideris.non enim poteris, aratores tibi iratos effe, atque Wes Td inimicos, dicere. O caussam singularem : o defensionem mi infula seram, ac perditam: nolle hoc accipere reum ab accusatore, tume et eum reum, qui-prætor in Sicilia fuerit, aratores ei statua fit.ise sua uoluneate statuisse, aratores de eo bene existimare, tiam o amicos esse, saluum esse cupere. Metuit, ne hoc uos existi-Mara metis: obruitur enim aratorum testimoniys.utar eo, quod Tunt. datur.certe ita uobis hoc iudicandum est; eos, qui ist i inimi lius ft cisimi funt, ut ipse existimari uult, ad istius honores, atque fiat. monumenta pecuniam non uoluntate sua contulisse. atque ut hoc tame facillime intelligi possit; que voles coru testiu, tudsi quos produxero, qui in Sicilia testes sint, siue ciuem R. uelis, men siculum, rogato, er eum, qui tibi inimicissimus esse ui muni

# IN. VERREM. LIB. II. debitur, qui se spoliatum a te dicet, ecquid suo nomine in tua. statuam contulerit?neminem reperies, qui neget : etenim ome: nes dederunt. quemquam igitur putas dubitaturum, quin: is, quem inima simum tibi effe oporteat, qui abs te grauiffe mas iniurias acceperit, pecuniam statue nomine dederit ui, atque imperio adductus, non officio, ac noluntate ? Et bu ius ego pecunia, iudices, qua permagna est, impudentifsimeq; coacta ab inuitis, non habui rationem, neque habe re potui, quantum ab aratoribus, quantum ab negotiatori bus, qui Syracusis, qui Agrigenti, qui Panormi, qui Lily-. bæi negotiantur, effet coactum; quoniam intelligitis ipfius. quoque confessione ab imitisimis coactam esse. V enio nuc ad auitates Sialiæ: de quibus facillime indiaum fieri noluntatis potest. An etiam Siculi inuiti contulerunt?non est probabile.etenim sic C. Verrem præturam in sialia gesifse constat, ut, cum utrisque satufacere non posset, & sicu lis, er togatu; officij potius in focios, quam ambitionis in ci ues rationem duxerit. itaque eum non solu patronum istius insula, sed etiam sotera inscriptum uidi Syracusis.hoc quan zum eft?ita magnum, ut latino uno uerbo exprimi non pof sit is est nimirum soter, qui salutem dedit Huius nomine etiam dies feasti agitantur, pulchra illa Verrea, non quase Marcellea, sed pro Marcelleis, que illi istius iussu sustule runt . Huius fornix in foro Syracusis est, in quo mudus filius stat:ipse autem ex equo nudatam ab se proumaam pro Spicit . Huius statuæ omnibus locis erectæ sunt quæ hoc de monstrare uidentur, propemodum non minus muleas sta- : euas istu posuisse Syracusis, quam abstulisse. Huic etiam Ro ma uidemus in basi statuaru maximis literus incifum, a com muni Sicilia datas. Quamobre qui hoc probari potest cui .

neinetur

וני וועדסו

atter, id ac

oper der

imici, qui

व्यवकार्य

edem VV

his face

TWAT, IDM

ri too, mix

coasti dele

nia Austri

COMMONS

larginin-

tissimista are sua cons m desensionis

os effe, deque

n fionem mi

TELE HOLE

res ei fani

existimate

: Was-exilli-

ar eo, quoi

aistinm

isse, atque

ru testin

n R. wells,

ns effent

# ACTIONIS. TIT.

Ime Hobi

men es, I

Netthety

tis, quam

れれたの

au a in

maduer

er ex S

grentur

plitudi

fe?cred

MUMEN

pieban

hinim

ed coll

accidi

partim

Africa

fuerun

est, jud

Simile.

widiffer

We homo

mon nu

Rhodi

gefferi

manili inimici

quam tantos honores habitos esse ab inuitis? Hic tibi etia mul to magu, quam ante in aratoribus, uidendum, er confiderandum est, quid uelis . magna res est . uerum tibi siculos publice prinatim'q; amicos, an inimicos existimari nis? sini micos, quid te futurum est? quo confugies? ubi nitere?modo oratorum, honestisimorum hominum, or locupletissimorum, maximum numerum abs te abalienasti: nunc de Sicu lis ciuitatibus quid ages? dices, tibi Sículos effe amicos? qui po teru? qui, quod nullo in homine antea fecerunt, ut in eum publice testimonium dicerent, cum prasertim ex ea prouin cia condemnati, sint complures, qui ibi pratores fuerunt, duo soli absoluti, huc conveniunt cum literis, veniunt cum mandatu, ueniunt cum testimonijs publicis. qui site publice laudarent, tamen id more potius suo, quam merito euo, facere uiderentur: hi cum de tuis tantas publice conque runtur, non ne hoc indicant, factis esse iniurias, ut mul to maluerint de suo more decedere, quam de suis moribus non dicere? confitendum est igitur tibi necessario, Siculos inimicos esse; qui quidem & in te granissima postulata co sulibus ediderunt; & me, ut hanc caussam, salutisq; suæ defensionem susciperem, obsecrarunt: qui cum a prætore prohiberentur, a quatuor quastoribus impedirentur; om nium minas, atque omnia pericula presalute sua leuia du xerunt : qui priore actione ita testimonia grauiter, uchementer'q; dixerunt, ut Artemonem Centuripinum, legaeum, er publice testem, Q. Hortensius accusatorem, non restem esse diceret . etenim cum propter uirtutem, er fidem cum Androne, homine honestissimo, er ærtissimo, tu etiam propter eloquetiam legatus a suis ciuibus electus est, ut posset multas istius, & narias iniurias quamapertif-

IN. VERREM. LIB. II. fime nobis, planisimeq; explicare. dixerunt Halesini, Cate nenses, Tyndaritani, Ennenses, Herbitenses, Agyrinenses, Netinenses, Segestani . numerare omnes non est necesse. sci tis, quam mulci, & quam multa priore actione dixerunt. nunc & illi, & reliqui diænt. omnes denique hoc in hac caussa intelligent, hoc animo esse Siculos, ut, si in istum ani maduersum non sit, sibi relinquendas domos, ac sedes suas, & ex Sicilia decedendum, arque adeo fugiendum effe arbi erentur . Hos homines, tu persuadebis, ad honorem, atq; am plitudinem tuam pecunias maximas uoluntate sua contulis feecredo, qui te in tua ciuitate incolumen effe nollent, il mo numenta tue forme, ac nominis in suis ciuitatibus esse cupiebant. res declarauit, ut cupierint.iam dudum enim mihi nimium tenuiter Siculorum erga te uoluntatis argumen ea colligere uideor, uerum staeuas noluerint eibi statuere, an coacti fint. de quo homine auditum est umquam, quod tibi accidit, ut eins in provincia statuæ in locis publicis positæ, partim etiam in adibus facris, per uim, per uniuerfam mul eitudinem deijcerentur?tot homines in Asia nocentes, tot in Africa, tot in Hispania, Gallia, Sardina, tot in ipsa Sicilia fuerunt : ecquo de homine hoc umquam audinimus? noun est, iudices; in Siculis quidem, et in omnibus Gracis monstre simile.non crederem hoc de statuis, nisi iacentes, reunisasq; widissem: propeerea quod apud omnes Gracos hic mos est, ut honorem hominibus habitum in monumeti, huiu modi, non nulla religione deorum consecrari arbitrentur.itaq; cu Rhody bellum illud prope soli superius cu Mithridate rege gesserint, omnesq; eius copias acerrimumq; eius impetum mænibus, littoribus, classibus'q; suis exceperint, cu & regis inimici præter ceteros effent; statua eius, qua erat apud ipsos

of that ma

r consider tibi sicular

ri utereindo ute

大型物物

exelynia

es fuerval

Religion

quity.

blicust

riss, un

uis moribu rio , Sicula

ooftulasii ilatiiqila

n a pretont

eticut; on

a levis du

er, uthe

em, lega-

rem, non

,00

Simo,th

Ausoft,

#### ACTIONIS. 111. in celeberrimo urbis loco, ne tum quidem in ipfis'urbis peri TUM OM culis attigerunt. forsitan uix connenire uideretur; quem ip ante fat sum hommem cuperent euertere, eius effigiem, simulacruq; quamilte seruare: sed tamen uidebam, apud eos cum essem, & religio tus deiect gnoscite. nem esse quandam in his rebus a maioribus traditam et hoc disputare; cum statua se sius habuisse temporis rationem; HI, que quo posita effet; cum homine uero, quo gererez bellum, atquastore que hostis esse uidetis igieur consuerudinem, religionemas enatore Gracorum, qua monumenta hostium in bello ipso soleat de civitati fendere, ea summam in pace prætoris populi R. statuis præ Holher sidio non fuisse. Taurominitani, quorum est ciuitas fædeneque rata, homines quietißimi, qui maxime ab iniurijs nostroru quod magistratuum remotissimi consueuerant esse prasidio fœ-(ent:00 der is, hi tamen istius euereere statuam non dubitarunt. qua 1 per ablata, basin tame in foro manere uoluerunt: quod gravius flatua in ist u fore putabant, si scirent homines statuam eius a Tau witer rominicanis esse deiectam, quam si nullam um quam posicem p tam arbitrarentur. Tyndaritani deiecerunt in foro, & eatur.ill dem de caussa equum inanem reliquerunt. Leontinis, mise hilpro ra in ciuitate, atque inani, tamen istius in gymnasio statua lo, hon deiecta est. Nam quid ego de Syracusanis loquar, quod non Aulte est proprium syracusanorum, sed or illorum commune, et eius A conuentus illius, ac prope totius prouincie? quanta illuc fieri fo multitudo, quanta uis hominum conueni se dicebatur, tu, hen (10. cum statue sunt illius deiecte, at que euerse : at quo loco?ce exhom leberrimo, ac religiosissimo, ante ipsim Iouem, in primo adi repone eu, uestibulog; templi. quod nisi Metellus hoc tam grauiter indices egisset, atque illum imperio, edictog; prohibuisset: uestigiu atque statuarum istius in tota Sicilia nullum effet relictum. atq Centu ego hoc non uereor, ne quid horum non modo impulsu, ue tantis



urbigger

er; quemi

DALITY THE THE

", O' Tabia

diamen

14 Tationer

e bellum e

religionen

iplo lette

R. fattispi cinitafed

urismini

preble.

bittut at

qual print

on cius a Ta

mquan wi

foro, gru

continus, mil

mmafio flata

ar, quod na

COTESTIANLE

awanta ilu

cebatur,til

quo boots

n primosi

m gravin

et: uestigia

Fum, 119

npulle, we

## ACTIONIS, III.

rit in qu

non que

beo cines

focij in ho

res inmi

nes liber

pini?cur

quemn

oderit.

cur te o

tem,qu

effeope

ultum

pertin

bit. eri

Tum,d

ante, qu

nium in

nım tib

ret ftats

lia?quo

ergo ab

tibus no

gere and

dratory

cum, eo

te ferd

feran, c

BUS 85 . 6

lum remp. nostram, sed etiam in quouis homine privato no men ipsum Romanorum semper dilexerie, ea publico conse lio, arque auctoritate indicarit, C. Verris statuas esse in ur be sua non oportere . recitarem decreta Centuri pinorum: Raudarem illam civitatem: id quod verisime possem: com memorarem decem millia ciuium Centuripinorum, fortiste morum, fidelissimorumq; sociorum, cos omnes statuisse mo numentum istius in sus civitate nullum esse o portere. hac tum dicerem, sistatuas Metellus non reposuisset. Velim quarere nunc ex ipfo Metello, quidnam sua ui, & aucto ritate mihi ex has oratione praciderit. eadem opinor omnia conuenire. neque enim, si maxime statua deiecta essent, eas ego nobis possem iacentes oftendere : hoc uno uterer, ci uitatem tam grauem statuas iudica se C. Verris demoliendas . hoc mihi Metellus non eripuit : hoc etiam addidit , ut quererer, si mihi uideretur, tam iniquo iure socijs, aique amicis imperari, ut ijs ne in suis quidem beneficijs libero žudicio uti liceret: ut uos rogarem, ut coniecturam facere tis, qualem in ijs rebus in me L. Metellum fuisse putaretis. in quibus rebus obeffe mihi posset, cum in hac re tam aper ta cupiditate fuerit, in qua nihil obfuit. sed ego Metello non irascor: neque ei suam purgationem eripio, qua ille apud omnes utitur, ut nihil malitiofe, neque confulto fecisse uideatur. Iam igitur est ita perspicuum, ut negare non poßis, nullam tibi statuam uoluntate cuiusquam daeam, nullam pecuniam statuarum nomine, nisi ui, expressam, & coactam. quo quidem in crimine non illud solu in celligi volo, te ad statuas HS CXX millia coegisse; sed multo etiam illud magis, quod simul demonstrandum est, quatum odium in te aratorum, quantum omniu Siculoru sit, o fue

IN VERREM. DIB. II. rit.in quo que uestra defensio futura sit, coniectura assegui non queo. Oderunt Siculi. togatorum enim caussa multa fe. ci. At hi quidem acerrimi, inimicissimiq; sunt inimicos ha beo ciues R. quod sociorum commoda, ac iura defendi . At focij in hostium numero se abs te habitos queruntur. aratores inimici sunt propeer decumas. Q uid? qui agros immu nes liberosq; arant, cur oderunt? cur Halefini? cur Centuri pini?cur Segestani? cur Halicyenses? quod genus hominu, quem numerum, quem ordinem proferre posis, qui te non oderit, siue ciuium R. siue Siculorum?ut, etiam si caussam, cur te oderint, non poßim diære, tamen illud dicendum pu tem, quem omnes mortales oderint eum quoque uobis odio effe oportere. An hoc dicere audebis;uerum de te aratores. utrum denique Siculi iunuersi bene existiment, ad re id no pertinere?neque tu hoc dicere audebis,neque, si cupies, licebit. eripiunt tibi istam orationem contemnendorum Siculo rum, atque aratorum statua illa equestres, quas tu paullo ante, quam ad Vrbem uenires, poni inscribiq; iußisti;ue om nium inimicorum animos, accufatorumq; tardares, quis enim tibi molestus effet, aut quis appellare auderet, cu nideret statuas ab negotiatoribus, ab aratoribus, a communi Sici liæ?quod est aliud in illa provincia genus hominam?nullu. ergo ab universa provincia, generating; a singulis eius par cibus no folum diligitur, sed etiam ornatur quis hunc attin gere audeat? potes igitur diære, nihil tibi ob effe oportere aratoru, negotiatorum, Siculoruma; omnium testimonia. cum, coru nominibus in statuaru inscriptione positus omnë se feraris inuidiam, atque infamiam tuam extinguere pof se?an, quoru auctoritate tu fatuas cohonestare tuas conaeus es, eoru ego dignitate accufationem meam comprobare

privator

ublico con

ds esse in w

ri pinorum

possion: on

orum, forth

es flatia (in

portert.

elfa. Va

城,你的

opinoronai eieAreffen,

470 MM . O

Tis lender.

77. Salata, &

focijs, aqu neficijs liben

furam fien

Te pulareti

re tam apo

lego Metel

io, quaille confalto fei

ue negate

(quam di

uz, expre

ud folisin

fed multo

quatum

#### ACTIONIS. III. non potero? Nisi forte, quod apud publicanos gratiosus fui **DURCHT** sti, in ea re ses te aliqua consolatur. que gratia ne quid abi Tebat:tu prodesse posset, ego mea diligentia perfeci, ut etiam obesse de que ante beret, tu tua sapientia. curasti. etenim rem totam, iudices, bre nero, CH 1 uiter cognoscite. In scriptura Sicilia pro magistro est quihic frequ dam L. Carpinatius: qui & sui quastus caussa, & forros este taffe quod sociorum interesse arbitrabatur, bene penitus fecerun in istius familiaritatem sese dedie . is cum pratorem circu ullo ho omnia fora sectaretur, neque ab eo umquam discederet; in effe pu eam iam uenerat familiaritatem, consuetudinemo; in ueniftieg dendis istius decretis, & indicijs, transigendisq; negotijs, mili ut prope alter Timarchides numeraretur. hoc erat etiam ca opera pitalior, quod idem pecuniam ijs, qui ab isto aliquid mercuida cabantur, fenori dabat, ea autem feneratio erat huiusmodilige di, îudices, ut etiam hic quast us huic cederet. nam quas peocior cunias is ferebat expensas, quibuscum contrahebat, aut ualer scriba istius, aut Timarchidi, aut etiam isti ipsi referebat CHMA acceptas.idem præterea pecunias istius extraordinarias gra uteal des suo nomine senerabatur, hic primo Carpinatius, ante renthi quam in istius tantam familiaritatem peruenisset, aliquoposset cies ad socios literas de istius iniurijs miserat. Canuleius ue facio. ro, qui in portu Syracusis operas dabat, furta quoque istius ampli permulta nomination ad socios perscripserat ea, que sine guren portorio Syracufis erant exportata. portum autem, & feri rum in pturas eadem societas habebat.ita factum est, ut essent per-Tiora is multa, que ex societatis liæris diære in iftum, ac proferre public possemus. uerum accidit, ut Carpinatius, qui iam cum isto po cit; fumma consuetudine, præterea ratione coniunctus effet, cre bras postea literas ad socios de istius summis officijs in rem communem, beneficijsq; mitteret, etenim tum ifte omnia,

quacunque

VERREM. LIB. II. quacunque Carpinatius postulabat, facere, ac decernere so lebat: tum ille etiam plura scribebat ad socios; ut, si posset, que antea scripserat, ea plane extingueret. ad extremum nero, cu iste iam decedebat, eius modi literas ad eos misit, ut hic frequentes obuiam prodirent, gratiasq; agerent; facturos effe si quid imperaffet studiose pollicerentur:itaq; soci fecerunt : uetere instituto publicanorum, non quo istum ullo honore dignum arbitrarentur, sed quod sua interesse putabant, se memores, gratosq; existimari, gratias isti egerunt: Carpinatium sape ad se de eius officijs literas misife dixerunt.iste cum respondisset, ea se libenter fecisse, operasq; Carpinaty magnopere laudasset: dat amico suo cuidam negotium, qui tum magister erat eius societatis, ut diligenter caueret, at que prospiceret. ne quid esset in literis sociorum, quod contra suum caput, atque existimationem ualere posset.itaque ille multitudine sociorum remota, decumanos conuocat: rem defert statuut illi, atque decernut, ut ea litera, quibus existimatio C. Verris laderetur, remoue rentur, operaq; daretur, ne ea res C. Verri fraudi effe posser. si ostendo, hoc decreuisse decumanos; si planum facio, hoc decreto remotas esse literas; quid exspectatis amplius? possum ne rem magis iudicatam afferre? magis reum condemnatum in indicium adducere ? at quo rum iudicio condemnatum?nempe eorum, quos y, qui feue riora iudicia desiderant, arbitrentur res iudicare oportere, publicanorum iudicio; quot uidelicet nunc populos iudices poscitide quibus, ut eos indices habeamus, legem ab homine non nostri generis, non ex equestri loco profecto, sed nobi lisimo pro mulgatam uidemus. Decumani, hoc est principes, or quasi senatores publicanorum, remouendas de me-T

ratio [m]

ne quida

iam overfer

n indica la

iftro est qu

112,00

, bette peri

reforemen

n discedira

nemana

edisques

0年代拉拉斯0

digging.

eration.

MATE CHEST-

naraheba, w

i ipfi refordi

ordinarius

pinatilly, at

niller alique

CAMUEIUS

drodwip

ed, que |1

utem, or o

ut essent pa

, ac projeti

am cum tus effecto

ficus in ren

ifte omnia

THECHTIQUE

#### ACTIONIS. III. dio literas censuerunt. habeo ex ijs, qui affuerunt, quos pro G.F.WM. ducam, homines honestissimos, ac locupletissimos, istos dia0,29 prinapes equestris ordinis, quorum flendore uel maxime producan ifins, qui legem promulganie, oratio, or auffa nititur neeft, what nient in medium: dicent, quid ftatuerint: profecto, firecte tur,obli homines noui, non metietur. literas enim communes de me periculo dio remouere potuerunt, fidem suam & religionem remo fichoci mere non possunt ergo equites R. te suo indicio codemnari dicere F sioluerunt: uos nunc, utrum illorum iudicium, an uolunderet. eatem, sequi malitis, considerate. at uide, quid te amicorum cereli morum studium, quid wum consiliu, quid sociorum nolum hoch sas addiunet. dicam paullo amplius. neque enim ia uereor. du pa ne quis hoc me magis accufatorie, quam libere dixisse arbidaret gretur. Si istas literas non decreto decumanorum magistri. cumi remouissent, tantum possem in te diære, quantum in litele,qu ris inuenissem : nunc, decreto isto facto, literisq; remotis, ed H Rantum mihi licet dicere, quantum possum; tantum iudia teres Sufficari, quantum uelit.dico, te maximum pondus auri, liag argeti, eboris, purpura, plurima uestem Melitensem, plumillin rimam stragulam, multam Deliacam supellectilem, plu tem u rima uasa Corinthia, magnum numeru frumenti, uim cero; mellis maxima Syracusis exportasse; his pro rebus, quod 4400 portoriu no effet datu, literas ad focios misife L. Canuleiu, mibil qui in portu operas daret. satis ne magnum hoc crimen ut quodi detur?nullum,opinor, maius . quid defendet Hortenfius? la,qui postulabie, ut literas Canuley proferam?crimen huiusmotermit di,nisi literis confirmetur, inane esse dicet? clamabo, literas WE HEY remotas effe de medio decreto socior u erepta mihi effe istius Meney indicia, ac monumeta furtoru . aut hoc contendat nuqua costal ese factum: aut omnia tela excipiat, necesse est negas esse saulla

IN. VERREM. LIB. II. TRE factum?places mihi ista defensio: descendo: aqua enim condicio, aquumq; certamen proponitur. producam testes, es producam plures eodem tempore.quoniam tum, cum actu est, una fuerunt, nunc quoque una sunt. cum interrogabu eur, obligetur non solum iurifiuradi, atque existimationis periculo, sed etiam communi inter se conscientia . si planum fit, hoc ita, quemadmedum dico, effe factum : non poteris dicere Hortensi, nihil in ist is fuisse literis, quod Verrem lederet non modo id non dices , sed ne illud quidem tibi dicere licebit, tantum, quantum ego dicam, non fuisse. ergo hoc nestro consilio, co gratia perfecistis, ut, quemadmodu paullo ante dixi, or mibi fumma facultas ad accufandu daretur, er indicibus libera potestas ad credendum. quod cum isa sit, nihil fingam tamen, meminero me non sumpsif se, que accusarem, sed reæpisse, quos defenderem; uos ex me caussam no a me prolatam, sed ad me delatam audire opor tere;me Siculis satis esse facturum, si, que cognoui in Sici lia, qua decepi ab ipsis, diligenter exposuero; populo R. si mullius uim, mullius potentiam pertimuero; uobis, si faculta tem uere, at que honeste indicandi fide, er diligentia mea fe cero; mihi in eo, si ne minimum quide de eo curriculo uita, quod mihi semper propositum fuit, decessero. Quapropter mbil est, quod metuas, ne quid mecum fingam : etiam quod latere, habes.multa enim, qua scio abs te esse commis sa, quod aut nimium turpia, aut paru credibilia sunt, pra termittam: tant um agam de hoc toto nomine societatis: O, ut uerum scire positis; quæram, decretum ne sit. cum id in uenero; quæram, remote ne sint litere. cum id quoque costabit; uos iam, me tacito, intelligetis si illi, qui hoc istius caussa decreuerunt, equites R. nunc ijdem in eum iudices T 4

ng toup of

mos, ifa

uel maxim

nihha.k.

icto, firet

2000年100日

nonem ten

to codemia

a, an wolu te arrivere

CIOTUM SOLI

**计为**证据加 e distanti.

run mili

Muant. गंध्यु १००० ...

datum indi

pondus auri

eensem, plu-

Detilen, pl

untili, un

TEBUS, QUAL

L. CANHEN

oc crimen w

Horiznill

huius

abo, litta

hi est istim

dat nugua

नम्बुका हि

# ACTIONIS. III.

THE YE PET

apud no

quidqui

le, hoc qu

Aura fa

bellum,

Iam no

detant

rum li

TO,un

id qua

frettar

omnis

TWM

ny to

bellis

conie

uincia

infini

tam, u

que n

Higex

perdid

men (ib

prator

ta fund

exitus

Puteti

Thern

quid w

essent, an non istum sine dubio condemnarent, de quo literas eas, que istrus furea indicarent, or ad se missas, or suo decreto remotas scirent esse? quem igitur ab ijs equitibus R. qui istius caussa cupiunt omnia, qui ab eo benignissime tractati sunt, condemnari necesse esset; is a nobis, indices, ul la ui, aut ratione absolui potest? ac ne forte ea, qua remota de medio, atque erepta uobis sunt, omnia ita condita fuisse, atq; ita abdite latuisse uideantur, ut hac diligentia, quam ego a me exspectari maxime puto, nihil horu inuestigari, nihil assequi potuerit: qua consilio aliquo, aut ratione inue niri potuerunt, inuenta sunt, iudices: manifestis in rebus ho minem iam teneri uidebitis.nam quod in publicanor u cauf sis uel plurimu ætatis meæ uersor, uehementer q; illum ordi nem obsetuo; satis commode mihi uideor eorum consuetudi nem usu, tractandoq; cognouisse.itaque, ut hoc comperi, remotas effe literas societatis; habui rationem annorum, per quos iste in Sicilia fuisset: deinde que sini, quod erat inuen tu facillimum, qui per eosdem annos magistri istius societa tis fuissent sciebam enim hanc magistroru, qui tabulas ha berent, consuetudinem esse, ut cum tabulas nouo magistro traderent, exempla literarum ipsi habere non nollent . itaque ad L. Vibium, equitem R. uirum primarium, quem reperiebam magistrum fuisse eo ipso anno, qui mihi maxime quærendus erat, primum ueni. sane homini præter opinionem improuiso incidi scrutatus sum que poeui, & quasiui omnia: inueni duos solos libellos ab L. Canuleio missos socijs ex portu Syracusis, in quibus erat ratio scripta mensium complurium, rerum exportatarum istius nomine sine portorio: itaque obsignaui statim. nec erant hac ex eo genere, quod ego maxime genus ex fociorum lite

IN. VERREM. LIB. II. ru reperire cupiebam. ueru tantum inueni, iudices, quod apud uos quasi exempli caussa proferre possu. sed tamen quidquid erie in his libellis, quantulumcuque nidebitur ef se, hoc quidem certe manifest u erit. de ceteris ex hoc conie-Etura facere debebitis. Recita mihi, quaso, hunc primum li bellum, deinde illum alteru. LIBELLVS CANVLEII. Iam no quero, unde CCCC amphoras mellis habueris, unde tantam Melitensem uestem, unde quinquaginta triclinio rum lectos, unde tot candelabra: non, inquam, iam quaro, unde hac habueru; fed , quo tibi tantum opus fuerit, id quaro. mitto de melle : sed tantum ne Melitensium, qua si etiam amicorum uxores, tantum lectorum, quasi etiam omnium istorum uillas ornaturus esses ? cum hec paucorum mensum ratio in his libellis sit, facite ut nobis triennij totius ueniat in mentem. sic contendo, ex his paruis libellis apud unuum magistrum societatis repertis uos iam coniectura affequi posse, cuiusmodi prado iste in illa prouincia fuerit, quam multas cupiditates, qua uarias, quam infinitas habuerit, quantam pecuniam non solu numeratam, ueru etiam huiuscemodi in rebus positam confecerit. que nobis alio loco planius explicabutur: nuc hoc attendite. His exportationibus, que recitate funt, scribit HSLX socios perdidisse ex uicesima portory syracusis. pauculis igitur mensibus, ut hi pusilli & contempti libelli indicant, furta pratoris, qua effent HS duodecies, ex uno opido folo exporta ta funt. cogitate nunc, cum illa sit hac insula, qua undique exitus maritimos habeat, quid ex ceteris locis exportatum putetis, quid Agrigeto, quid Lilybao, quid Panormo, quid Thermis, quid Halefa, quid Catina, quid ex ceteris opidis, quid uero Messana, quem iste sibi locum maxime eue u arbi 111

quo lin

100

s equitible

penignific

ois, indices

, que tema

ondita fuil

gentia, qua

u inueftiça,

e ratione in

fis in revul

olicannica

erq:ilani

em cuissi

hoc compo.

annorum po od er u inno

i iftius focial

the experience of the

de troup the

ere non na

rum primi-

० विकास

and homin

um que po

ab L.C.

is erat table

stum illim

MEC ETATA

TOTAIN LICE

# ACTIONIS. III.

和加

14 HOM

dum det

meq; hi

Vertw

ce Bior

Aulo,

drate

Verr

effet?

rit,

fet?

tere,

fet. 1

tum,

in fo

men

omn

tur.h

collat

Carpi

THEI

Sici

trabatur, ubi animo semper soluto, liberoq; erat, o sibi iste Mamertinos delegerat, ad quos omnia, que aut diligentius feruanda, aut occultius exportanda erant, deportaret . his inuentis libellis, ceteri remoti, er diligentius funt reconditi.nos tume, ut omnes intelligant hoc nos sine cupiditate age re, his ipsis libellis cotenti sumus. nunc ad sociorum tabulas accepti & expensi, quas remouere honeste nullo modo po tuerunt, or ad amicum tuum Carpinatium reuertemur. Inspiciebamus Syracusis a Carpinatio confectas tabulas so cietatis, que significabant, multis nominibus eos homines uersuram a Carpinatio secisse, qui pecuniam Verri dedissent.erit uobis luce clarius, indices, cum eos ipsos produxero, qui dederut. intelligetis enim, illa tempora, per que, cu essent in periculo, pretio sefe redemerune, cum societatis tabulis non folum consulibus, uerum etiam mensibus conuenire. Cum hac maxime cognosceremus, & iam in manibus tabulas haberemus; repente aspicimus lituras einsmodi, quasi quædam uulnera tubularum recentia. statim suspicione offensi, ad ea ipsa nomina oculos, animum'a; transtult mus.erant accepta pecunia a C. Verrutio, sic tamen, ut uf que alterum , r, litera conftarent integra, reliqua omnes essent in litura . alterum , tertium , quartum , per multa erant eius modi nomina. cum manifesta res, cum fla gitiofa tabularum, atque infignis turpitudo teneretur, que rere incepinus de Carpinatio, quisnam esset is Verrutius, quicum tanta pecunia rationem haberet . harere homo, auersari, rubere. quod lege excipiuntur tabulæ publicanorum, quo minus Romam deportentur, ut res quam maxime clara, ac testata esse posset; in ius ad Metellum Carpinatium uoco, tabulasq; societatis in forum defero.

#### IN VERREM. LIB. II. 1,9 [6] fie maximus concursus hominum, or quod erat Carpinaei nota cum ifto prætore focietas, ac feneratio, fumme exfpe portare! Etabant omnes, quid in tabulis contineretur. rem ad Metal HYDE TECOM dum defero: me tabulas perspexisse sociorum: in his woulis cupiditate magnam rationem C. Verrutij permultis nominibus effe: torum table meg; hoc perspicere ex consulum mensium'q; ratione, hunc Mile mobile Verrutium neque ance aduentum C. Verris, neque post de ce Sionem quidquam cum Carpinatio rationis habuisse. po n Tekerem हिंदा प्रमान ftulo, mihi respondeat, qui sit iste verrutius, mercator, an arator, an pecuniarius? in Sicilia fit, an decefferit? clamare ous cos homin omnes ex conuentu, neminem umquam ex Sicilia fuisse m Veridell Verrutium. ego inftare, ut mihi responderet, ubi effet quis ip for moun. effet? unde effet? cur feruus societatus, qui tabulas, confecera, perue, ca rit, semper in Verrutij nomine certo ex loco mendo us ef-CHA ICE fet? atque hec postulabam, non quo illum cogi putare opor men buch zere, ut ea mihi responderet inuitus; sed ut omnibus istius iam is mui furu, illius flagitium, utriusque audacia perspicua esse pos WY AS EIN THE set. itaque illum iniuriæ metu, conscientiaq; peccati mu-L. Station Suffi tum, atque exanimatum, ac uix uiuum relinquo: tabulas ema; tranfi in foro summa hominum frequentia exscribo; adhibentur c termen, wi in exscribendo de conuentu uiri primarij:litera, lituraq; relique on omnes assimulata, expressa, de tabulis in libros transferunuditum, po tur.hec omnia summa cura, & diligentia recognita, & d Tes, cum collata, er ab hominibus honestissimis obsignata sune. Si eneretar, que Carpinatius tum mihi respondere noluit; responde mihè Verrunn nunc tu Verres, quem esse hunc tuum pane gentilem Verrere home rutium putes. fieri non potest, ut quem uideo te prætore im bule publi Sicilia fuisse, or quem ex ipsa ratione intelligo locupletem ue res quan fuisse, eum tu in tua prouincia non cognoris. atque adea, d Metellum hos ne longius, aut obscurius effe possit, procedite in meem defera 114

# ACTIONIS. III.

bant; 1

quar

en:111

Tes d

hoci

wet, w

flat,

dium, explicate descriptionem, imaginema; tabularum; ut omnes mortales istius auaritie non iam uestigia, sed ipsa cubilia uidere possint. Videtis Verrutium? uidetis pri mas literas integras? uidetis extremam partem nominis. caudam illam Verris, tamquam in luto, demersam esse in litura? sic habent se tabula, indices, ut nidetis quid exfe-Etatis? quid quaritis amplius? tu ipse Verres quid sedes? quid moraris? nam aut exhibeas nobis Verrutium, necefse est, aut te esse Verrutium fateare. Laudantur orato. res ueteres, Crasiilli, & Antony, quod crimina diluere dilucide quod copiose reorum caussas defendere solebant. nimirum illi non ingenio solum his patronis, sed fortuna etiam prastiterunt. nemo enim tunc ita peccabat, ut defen sioni locum non relinqueret : nemo ita uiuebat, ut nulia eius uita pars summa turpitudinis esset expers : nemo ita in manifesto peccato tenebatur, ut, cum impudens fuisset in facto, tum impudentior uideretur, si negaret. nunc uero quid faciat Hortensius? auaritia ne crimina frugalitatis laudibus deprecetur? at hominem flagitiofisi mum, libidinosissimum, nequissimumq; defendit. An ab hac eius infamia nequitia uestros animos in aliam partem fortitudinis commemoratione traducat? at homo inertior, ignauior, magis uir inter mulieres nequam, impura inter uiros muliercula, proferri non potest. At mores commodi. quis contumacior ? quis inhumanior ? quis superbior? At hac sine cuius quam malo. quis acerbior? quis insidiosior? quis crudelior umquam fuit? In hoc homine, atque in eiusmodi caussa quid facerent omnes Crassi, & Antonij, tantum, opinor, Hortensi ad hanc caussam non accederent; ne in alterius impudentia sui pudoris existi-

IN. VERREM. LIB. III. 149 mationem amitterent. liberi enim ad caussæ, solutiq; uenie bant; neque committebant, ut si impudentes in desendendo esse noluissent, ingrati in deserendo existimarentur.

abularun

gia, fedio

? widetix on

m nominis

s quid cop es quid fei utium, no

identity or a

imina dila

dere folden 6, fed forwa

cabanula

dat, unine

ers: nonit

n pudens fid

, si negara

e ne crimin

m flagitiofi

lefendit. Al

in aliam pa-

at home it

suam, smyk

. At more

or ? quis h

erbior? qui

hoc homin

Crasii,0

tu Tam not

loris existi-

# ACTIONIS.IV. IN.C. VERREM

L I B. III.

## ORATIO IIX.

MNES, qui alterum, iudices, nullis im pulsi inimicitis, nulla priuatim last iniu ria, nullo pramio adducti, in iudiciu reipcaussa uocant, providere debent, non solu quid oneris in prasentia tollant, sed etiam

quantum in omnem uitam negotij suscipere conentur. lege enim fibi ip fi indicunt innocentia, continentia, uirtutumq; omnium, qui ab altero rationem uitæ reposcunt, atque eo magis, si id, ut ante dixi, faciunt nulla re commoti alia, nisi utilitate communi. nam qui sibi hoc sumpsit, ut corrigat mo res aliorum, ac peccata reprehendat; quis huic ignoscat, si qua in re ipse ab religione officij declinarit? quapropter hoc etiam magis ab omnibus eiusmodi ciuis laudandus, ac diligendus est, qui non solum reip.ciuem improbum remo uet, uerum etiam se ipsum eiusmodi fore profitetur, ac præ stat, ut sibi non modo communi uoluntate uirtutis, atque offici, sed etiam ut quadam magis necessaria ratione recte sit, honeste'q; uiuendum. ita hoc, iudices, ex homine clarisimo, arque eloquentissimo L. Crasso sæpe auditum est, cu se nullius rei ta pænitere diceret, quam quod C. Carbone um quam in iudicium uocauisset.minus enim liberas omnium

### ACTIONIS. IV. uoluntates rerum habebat, & uitam fuam pluribus, quam uellet, observari oculis arbitrabatur. atque ille ijs prasidijs ingeny, fortunaq; munitus, tamen hac cura continebatur, perbis, quam sibi, non dum confirmato consilio, sed ineunte atate dear. pa insceperat . quo minus etiam perfficitur eorum uirtus, er fonte d integritas, qui ad hanc rem adolescentuli, quam qui iam fir cione me mata ætate descendunt.illi enim, ante quam potuerunt exi stimare, quanto liberior nita sit corum, qui neminem accu a me q addud sarint, gloriæ caussa, atque oftentationis accusant: nos, qui offici iam, or quid facere, or quantulum indicare possemus, ofte TUST dimus, nisi facile cupiditates nostras teneremus, numquam ipsimet nobis præcideremus istam licentiam, libertatemq; ui conti uendi . atque hoc ego plus oner is habeo , quam qui ceteros YWML accusarunt : (si onus est id appellandum, quod cum latital, p eia feras, ac noluptate) ueruntamen hoc ego amplius suton 1 scepi, quam ceteri, quod ita postulatur ab omnibus, ut ab ijs se abstineant maxime uitijs, in quibus alterum reprehen 0 derunt. furem aliquem, aut rapacem accusaris : uitanda ti 714 40 bi semper erit omnis auaritiæ suspicio. malesicum quempia nium wult. adduxeris, aut crudelem : cauendum erit semper, ne qua in re asperior, aut inhumanior fuisse uideare. corruptodari rem, adulterum : prouidendum diligenter, ne quod in uiomne ea uestigium libidinis appareat. omnia postremo, que uin rogite dicaris in altero, tibi ipsi uehementer fugienda sunt etenim ocioru non modo accusator, sed ne obiurgator quidem ferendus est se non is, qui, quod in altero uitium reprehendit, in eo ipse depre-Lacryn henditur. ego in uno homine omnia uitia, que possunt in edtern homine perdito, nefarioq; esfe, reprehendo; nullum esfe ut tiam. tium libidinis, sceleris, audacia, quod non in unius istius ut fecur ea perspicere possitis, ego in isto reo legem hanc, indices, mi-THY? TIATIK

IN. VERREM. LIB. hi faruo, uiuendum ita effe, ut ifti no modo factis, dictisq; omnibus, sed etiam oris, oculorum'a; illa consumacia, ac su perbia, quam uidetis, distimillimus esse, ac semper fuisse ui dear, patior non moleste, indices, eam uitam, que mihi sua sponte antea iucunda fuerit, nunc iam mea lege, or condicione necessariam quoque futuram. Et in hoc homine sape a me quaru, Hortensi, quibus inimicitijs, aut qua iniuria adductus ad accusandum descenderim?mitto iam rationem officij mei, nece Bitudinug; Siculorum: de ipsis tibi inimica tijs respodeo, an tu maiores ullas inimicitias putas esse, qua contrarias hominum sententias, ac dissimilitudines studio rum, & uoluntatum ? fidem sanctissimam in uita qui putat, potest ei non inimicus esse, qui questor consulem suum, consilys commissis, pecunia tradita, rebus omnibus creditis, spoliare, relinquere, prodere, oppugnare ausus sie? pudore, O pudicitiam qui colit, potest animo aquo istius quotidis na adulteria, meretriciam disciplinam, domesticum lenocinium uidere? qui religiones deorum immortalium recinere uult, ei, qui fana spoliarit omnia, qui extensaru orbitis præ dari fit aufus, inimicus non effe qui potest? qui iure æque omnes putat effe oportere, is tibi non infestissimus sit, cum cogitet uarietatem, libidinema; decretorum tuorum? qui ociorum iniurijs, prouinciaruma; incommodis doleat, is in se non expilatione Asia, uexatione Pamphylia, squalore, 00 lacrymis Sicilia concitetur? qui ciuium R. iura, ac libereatem sanctam apud omnes haberi uult, is non tibi plus etiam, quam inimicus, effe debeat, cum tua uerbera, cum fecures, cum cruces ad ciuium R. supplicia fixas recordesur?an, si qua in re contra rem meam decresset aliquid iniu ria, ture me ei inimicum effe arbitrarere: cum omnia cotra

ribus, qua

us praid

ontinedry

meunten

em wink h

am quimin

DOCKETWIN

THE THE TETT OF

ulant: mil

re possensia

n Way Mindle

Libertangui

iam ni anu

quodanlo

20 加州

amaiou, No

et was regroted

ath: Krindill

TOWN ON THE

emper, ne qua

TE. COTTUPP

the away in wh

रागव, व्यवस्था

Wat etent

n ferendul

o ipfe depre

e possimination

ins iffins at

judico; mis

## ACTIONIS. IV. omnium bonorum rem, caussam, rationem, utilitatem, uolu mubils tatemq; fecerit, quæris cur ei sim inimicus, cui populus R. infestus sit? qui praserim plus etiam, quam pars uirilis po plures h stulat, pro noluntate populi R. oneris, ac muneru suscipere debeam. Quid illa, qua leuiora uidentur effe, non cuiufuis cerilib animum possunt mouere? quod ad tuam ipsius amicitiam, ceterorumq; omnium maiorum, atque nobilium faciliore WET WITH ciscemu aditum istius habet nequitia, & audacia, quam cuiusqua nostrum uirtus, & integritas. odistis hominum nouorum deprec industrias: despicitis eoru frugalitatem: pudorem contem mosh nitis: ingenium uero, or uirtutem depressam, extinctamig; gratil cupitis: Verrem amatis. ita credo, si non uirtute, non in omnib dustria, non innocentia, non pudore, non pudicitia, at ser tate.di mone, at literis, at humanitate eius delectamini. nihil ho-Etare rum est : contraq; funt omnia cum summo dedecore, ac tur dinei pitudine, tum singulari stultitia, atque inhumanitate obli inde ea. Huic homini si cuius domus patet, utrum ea patere, an ritate. hiare, ac poscere aliquid uidetur?hunc uestri ianitores,huc diliger cubiculary diligunt : hunc liberti uestri , hunc serui, ancil In had laq; amant : hic cum uenie, extra ordinem uocatur : hic fo te judi lus introducitur, ceteri sape frugalissimi homines excluciuius duneur. ex quo intelligi potest, eos nobis esse carisimos, major qui ita uixerunt, ut sine uestro præsidio salui esse non pos-940 [11 sine. Quid? hoc cuiquam ferendum putatis effe, nos ita ui narie, e uere in pecunia tenui, ut prorsus nihil acquirere uelimus, nem ue ut dignitatem nostram, populiq; R. beneficia non copijs, sed nitaten uirtute tuemur; istum rebus omnibus undique ereptis imiuneta pune eludentem circumfluere, acque abundare? huius arbusas gento domos uestras, huius signis, eo tabulis forum, Comi HEMMY tium'q; ornari? præsertim cum uos uestro marte his rebus mueni



itatem voi

populus

drs wirilin

nery susion

non cuita

us amicinia

ilium farin

Warn chings

TOWN HOUSE

udorem cotio

an extinction

uirtm,mis pudicii,ekt

nini. dh.

dedeconario

ounaviani

um es patere, a

ri inimu, bil

and find theil

worster hick

nomines their

(Te carilly man

si essenon pa-

este, nosicis

Tere uclyma

con copus to

e erepth in

e? buing ar.

or with, Comi

ree his rebui

#### ACTIONIS. postremo de astimato. Inter Sicilia, ceterasq; prouincias, in #OHIEM! dices, in agrorum uestigalium rationibus hoc interest, quod per W ceteris aut impositum uectigal est certum, quod stipendia-& majori conneller rium dicitur, ut Hispanis, & plerisque Poenorum, quasi uictoria pramium, ac poena belli; aut censoria locatio con luarepre stituta est , ut Asia lege Sempronia . Sicilia ciuitates sicin tata que tot home amicitiam, fidema; recepimus, ut eodem iure effent, quo fuissent; eadem condicione populo R. parerent, qua suis an METWI my, P rea paruissent. perpauca Sicilia ciuitates sunt bello a maio. ribus nostris subacta: quarum ager cum effet publicus po. me, puli R. factus, tamen illis est reddieus. is ager acensoribus la dd ali cari folet. foederata ciuitates dua funt, quarum decuma ue nire non soleant, Mamertina, Or Taurominitana. quin 844171 que pretered sine fædere immunes civitates, ac libera, Cen dum turipina, Halesina, Segestana, Halyciensis, Panormitana. teltan pratered, omnis ager Sicilia ciuitatum decumanus est, iteq; Litas ante imperium populi R. ipforum Siculorum uoluntate, dema or institutis fuit . uidete nunc maiorum sapientiam : qui, gendi cum Sialiam tam opurtunum subsidium belli, atque pacis let; ne ad remp. adiunxiffent, tanta cura siculos tueri, cor retine THIS TO re uoluerunt, ut non modo eorum agris uectigal nouum reope mullum imponerent, fed ne legem quidem uenditionis decu regem marum, ne ue uendundis aut tempus, aut locum commuta MOULTAN rent, ut certo tempore anni, ut ibidem in Sicilia, denique ut in edit eam exe lege Hieronica uenderent. uoluerunt eos in fuis rebus ipfos interesse, cor u animos non modo lege noua, sed ne nomino laffe: f quidem legu nouo commoueri . ita decumas lege Hieroni-Etorite ca semper uendendas censuerunt, ut ijs incundior effet mu decul neris illius functio, si eius regis, qui Siculis carissimus migor fuit, non folum instituta commutato imperio, uerum ettam Stores i

IN. VERREM. LIB. III. nomen maneret. hoc iure ante Verrem pratorem Siculi sem per usi funt. hic primus instituta omnium, consuetudinem a maioribus traditum, condicionem amicitia, ius societatis conuellere, & commutare ausus est . qua in re primum il lud reprehendo, or accuso, cur in re tam ueteri, tam usia tata quidquam noui feceris? ingenio aliquid affecutus es? tot homines sapientissimos, qui illam provinciam ante te te merunt , prudentia , confilioq; uicifti? eft tumn , eft inge ny, prudentiag; tua . do hoc tibi , & concedo: scio te Roma, cum prator esses, edicto tuo possessiones hereditatum ad alienos, a primis heredibus ad secundos, a legibus ad libidinem tuam transtulisse : scio te edicta superiorum om nium correxisse, or possessiones hereditatum non secundum eos, qui proferrent, sed secundum eos, qui dicerent testamentum factum, dediffe : easq; res nouas, abs te prolatas, er inuentas, magno tibi quastui fuisse scio : eundemas te memini censorias quoque leges in sartis tectis exigendis tollere, or commutare; ne is redimeree, cuia res ef set; ne pupillo tutores, propinquiq; consulerent, quo mimus fortunis omnibus euerteretur; exiguam diem prafinire operi, qua ceteros ab negotio excluderes, cum ipfe in tuo redemptore nullam certam diem observares. quamobrem nouam legem te in decumis statuisse non miror, hominem in edictis pratorijs, in censorijs legibus tam prudentem, sam exercitatum. non, inquam, miror, te aliquid excogieasse: sed, quod eua sponte, iniussu populi, sine senatus au-Etoritate iura prouincia Sicilia mutaru, id reprehendo, id accuso. L. O Amio co C. Cotta ces. senatus permisir, ut uini, o olei decumas, o frugu minutarum, quas ante que stores in Sicilia uendere confuessent, Roma uenderent, le-

tournous)

ntereft, que

od ftipmin

torum, qui

ria location

civitates for

are effent. II

ent qualin

unt belosm

Set publicus

er aces orda

THAT COME

minitu, air

s, de line. (m

s. Pannina

omanio di El

m sum solumb

pientim (4

elli, aque pa

tueri, or to

rection how

uenditionis de

OCHUM COMEN

alia, deniqui

GIS TEDAS

fed ne none

lege Hieron

ndior efeet

dis carifirm

uerum etat

#### ACTIONIS. IV. gema; his rebus, quam ipfis uideretur, edicerent.cum loca-YV.M.,1 tio fieret, ut publicani postularunt, quasdam res ut ad lege (was in adderent, neque tumen a censorijs ceteris legibus recederet. contradixit is, qui casu tum Roma fuit, tuus hospes, Verres, tellites c hofpes, inquam, or familiaris tuns, Sthenius hic Thermite ciam pe nus. cenfores caussam cognouerunt: cum uiros primarios. weedm. acque amplissimos auieatis multos in consilium aduocascreare sent, de consiliy sententia pronunciarunt, se lege Hieronica bantu uendituros. ita ne uero? prudenti ßimi uiri summa aucto-CHIM ritate præditi, quibus senatus legum diændarum in locan quer dis uectigalibus omnem potestate permiserat, populusa; R. idem iusserat; Siculo uno recusante, cum amplificatione ue Tetin Etigalium nomen Hieronica legis mutare noluerunt : eu, sate. homo minimi consili, nullius auctoritatis, iniussu popu umo li, ac senatus, tota Sicilia recusante, cum maximo detricono mento, atque adeo exitio uecligalium totam Hieronicam le mul gem suftulifti . at quam legem corrigit , iudices, atque adeo itaq totam tollit? acutissime, ac diligentissime scriptam; que comi omnibus custodijs subiectum aratorem decumano tradit; conis ut neque in segetibus, neque in areis, neque in horeis, ne que in amouendo, neque in asportando frumento grano par uno posset arator sine maxima pæna fraudere decuma-Bera num . scripta lex ita diligenter est, ut eum scripsise appaetian reat, qui alia uectigalia non haberet; ita acute, ut Sicu-Tago lum; ita seuere, ut tyrannum. qua lege Siculis tamen ara hunc re expediret . nam ita diligenter constituta sunt iura decubus. mani, ut tamen ab inuito aratore plus decuma non poftami sit auferri. cum hac effent ita constituta, Verres tot annis, atque adeo saculis inuentus est, qui hac non commubaru saret, sed euerteret, eag: quæ iam din ad salutem socioomne rum,

IN. VERREM. LIB. III. rum, utilitatemq; rep. compo sita, comparataq; essent, ad suos improbissimos quastus converteret: qui primum certos instituerit, nomine decumanos, re uera ministros, ac fatellites cupiditatum suarum: per quos oftendam sic prouin ciam per triennium uexatam, atque uastatam, indices, ut eam multis annis, multorum innocentia, sapientiag; recreare nequeamus. Eorum omnium, qui decumani uocabantur, princeps erat Q ille Apronius, quem uidetis: de . cuius improbitate singulari granissimarum legationum querimonias audiftis afficite, indices, unltum hominu, o aspectum; er ex ea concumacia, quam hic in perdicu rebus retinet, illos eius fpiritus Sicilienfes, quos fuiffe putetis, cogi sate, ac recordemini. hic est Apronius, quem in prouincia tota Verres, cum undique nequissimos homines. conquisiffet, & cum ipse secum similes duxiffet non paru multos, nequitia, luxuria. audacia sui simllimum iudicauit. itaque istos inter se perbreui tempore no res, non ratio, non commendatio aliqua, sed studiorum turpitudo, similitudo q; coniunxit. Verris mores improbos, impurosq; nostis: fingite uobis, si potestis, aliquem, qui in omnibus isti rebus par ad omnium flagitiorum nefarias libidines effe poffit: is erat Apronius ille : qui , ut ipse non solum uita , sed etiam corpore, aique ore significat, immensa aliqua uo rago est, aut gurges uitiorum, turpitudinumq; omnium. bunc in omnibus stupris, bunc in fanorum expilationibus, hunc in impuris conuiuis principem adhibebat: tan tamq; habebat morum similitudo coniunctionem, atque concordiam, ut Apronius, qui alijs inhumanus, ac bar barus, isti uni commodus, ac difereus uideretur; ut, quem omnem odiffent, ne que uidere uellent, sine eo iste effe no

t.cum loa

res wead in

NS TECEDETE

offer, Vent

hic Themi

cros primari

itum disus

e lege Hieron

i fumma asl

nd arum in lo

dt, populaçi

arm plifectory is

molumatin.

is, import

יום מונגמתו

on Hieronica

dices, aque u

e scriquos; qu

eciamano tradi

que in hores, s

frumento gra udere decum

Cripfise spp

acute, ut sup

culis tamen a

untiura des

ema non pa

Terrestot all

TON COMMA

alucen locto

# ACTIONIS. IV.

24men

in dech

EDIC:

dicto w

quivin

lia,ab

CWM

nia,

funt

71071

nun

Cum

tion

CH as

cias.

Hern

non posset; ut, cu aly ne conuinis quidem is dem, quibus Apronius, hic ijsdem etiam poculis uteretur; postremo ut odor Apronij teterrimus oris, et corporis, que, ut aiunt, ne be stiæ quide ferre possent; uni isti suanis, er incundus nidere tur.ille erat in tribunali proximus, in cubiculo socius in conuiuio dominus, ac tum maxime, cum, accubante pratextato pratoris filio, in conuinio salture nudus coeperat. hunc, uti diære institui, principem Verres ad euertendas fortunas aratorum, uexandas, diripiendasq; esse uoluit: hu ius audacia, nequitia, crudelitati fidelissimos socios optimosq; ciues scitote hoc pratore traditos, indices, atque addi Etos fuisse, nous institutis, et edictis, tota Hieronica lege, que admodum antea dixi, reiecta, et repudiata. primu edictu, indices, audite præclarum : Quantu decumanus edidissee aratorem sibi decumæ dare oportere, ut tantum arator decumano dare cogeretur. quo modo? quantum poposærit Apronius, dato . quid est hoceutrum, pratoris institutum in socios, an in hostes uictos infani edictu, atque imperium eyranni? ego tantumdem, quantum ille poposærit? poscet omne, quantum exarauero. quid omne? im mo plus etiam, inquit, si nolet. quid tum? quid censes? aut dabis, aut, contra edictum fecisse. damnabere. per deos immortales, quid, quid est hocquerisimile enim non est . sic mihi persuadeo, indices: tamet si omnia in ist um hominem conuenire putezis, tamen hoc nobis falsum nideri ego enim, cum hoc tota Sicilia dicere, tamen affirmare non auderem, si hæc edicta non ex ipsius tabulis totidem uerbis recitare possem, sicuti fa cia. Da, queso, scribe: recitet ex codice. recita. EDICIVM. DE.PROFESSIONE. Negat me recitare totum. namid nutu significare uidetur. quid pratereo? an illud, ubi caues

IN. VERREM. LIB. III. ramen Siculis, er miseros respicis aratoressedicis enim, te in decumanum, si plura sustulerit, quam debitum sit, in octuplum iudicium daturum eße.nihil mihi placet præter mitti. recita hoc quoque, quod postulat, totum, recita EDICTVM.DE.IVDICIO. IN. OCTVPLVM. Iudicio ut arator decumanu perfequatur?miferu, atque iniquum ex agro homines traduci in foru, ab aratro ad subsel lia, ab usu rerum rusticaru, ad insolita lite, atque iudiciu. cum omnibus in alijs ue Eligalibus, Asia, Macedonia, Hispa nia, Gallia, Africa, Sardinia, ipfius Italia, qua uectigalia sunt, cu in his, in quam, rebus omnibus publicanus petitor, ac pignerator, non ereptor, neque possessor soleat esse; tu de optimo, de iustissimo, de honestissimo genere hominum, hoc est, de aratoribus, ea iura costituebas, quæ omnibus alijs esfent contraria? utrum est aquius, decumanum petere, an aratore repetere?iudiciu integra re. an perdita fieri?eum, qui manu quesierit, an eum, qui digito licitus sit, posidere? quid, qui in singulis iugis arant, qui ab opere ipsi non recedunt, quo in numero magnus ante te pretorem numerus, magna multitudo Siculorum fuit, quid facient? cum dederint Apronio, quod poposcerit, relinquent arationes? relinquent larem familiarem suum? uenient Syra cusas? ut te pratore, uidelicet aquo iure, Apronium, delicias, ac uitam tuam, iudicio recuperatorio persequantur. uerum esto : reperietur aliquis fortis, experiens arator: qui cum tantum dederit decumano, quantum ille deberi dixerit, iudicio repetat, er panam octupli persequatur. exspecto um edicti, seueritatem pratoris: fauco aratori:cupio octupli damnari Apronium. quid tandem postulat arator?nihil,nisi ex edicto indicium in octuplum. ij

m, quibu

oftremo w

diunt nen

indus vidos

alo focius i

chinte prop

THE CAPACIT

ad excrem

esse nolum

nos fociorop

ces, atom th

romics in the

primidia

manustra

量的基準的

tum populari

ris on literary

the imperior

poscerit? posa

no plus chan

bis, dut, conti

ortales, quid,

hi persuado

mentre pur

cum bochu

Ghec edichs

(Tem, sicution

DICIVM

um . namia

d, whi causs

# ACTIONIS. IV. quid Apronissinon recufat quid prætor? inbet recuperacores reijære decurias scribamus, quas decurias? de cohorte mea reigies, inquie . quid? ista cohors quorum hominum eft? Volusii aruspicis, & Cornely medici, & horum canum, quos cribunal meum uides lambere. nam de conuentu nullum umquam iudiæm, nec recuperatorem decleif dit: iniquos decumanis omnes diæbat effe, qui unam agri dati? glebam possiderent . ueniendum erat ad eos contra Apro-Apr nium, qui non dum etiam Aproniani couiuij crapulam ex Tatu halaffent. o præclarum, or commemorandum iudiau: o fe uer u edictum:o tutum per fugium aratorum. acque us intel ligaris, cuius modi ista iudicia in octuplu, cuius modi istius de cohorte recuperatores existimati sint; sic attendite. Ecquem putatis decumanum, hac licetia permissa, ut tantum ab aratore, quantum, poposcisset, auferret, plus, quam deberetur, poposcisse? considerate cum uestris animis uosmet ipsi, ecquem putetis: præsertim cum id non solum sine aud ritia, sed etia impudentia accipere potuerit. multos, necesse est at ego omnes dico plus, quam decumas, abstulisse . cedo CWM mihi unum ex triennio præturæ tuæ, qui octupli damna-Yes. eus sit . damnatus? immo uero in quem iudicium ex edi-Eto tuo postulatum sit . nemo erat uidelicet aratorum, qui tum iniuriam sibi factam queri posset: nemo decumanorum, tibio qui grano amplius, sibi quam deberetur, deberi professus esset. immo uero contra, rapiebat, co asportabat, quanleex zum a quoque uolebat, Apronius: omnibus autem locis min aratores spoliati, ac uexati querebantur : neque tamen ulmo lum iudicium reperietur. quid est hocquiri fortes, honesti, 7101 gratiosi, tot Siculi, tot equites R. ab homine nequissimo, nes ac turpi simo lasi, pænam octupli, sine ulla dubitatione

IN. VERREM. LIB. III. commissam, non persequebantur? que causa? que ratio est? una illa, iudiæs, quam uidetus: quod ulero etiam illusosse, & irrisos ab indicio discessuros nidebant. etenim quod effet indicium, cum e Verris turpissimo, flagitiofisimog; comitatu tres recuperatorum nomine affediffent, affe clæ istim, non a patre et traditi, sed a meretricula commendati? ageret uidelicet caußa arator : nihil sibi frumenti ab Apronio relictu, bona sua etia direpta, se pulsatum, uerberatumq; dicer et. conferret uiri boni capita: de come fatione loquerentur inter se, ac de mulieribus, si quas a prætore ab euntes possent deprehendere:res agi uideretur. furrexisset, Apronius, noua dignitas publicani, non, ut decumanus, Squaloris plenus, ac pulueris, sed unquentis oblitus, uino ui gilijsq; languidus: omnia primo motu, ac spiritu suo, wini, unquenti, corporis odore complesset : dixisset hac, que unlgo diære solebat, non se decumas emisse, sed bona, for tunasq; aratorum; non se decumanum esse Apronium, sed Verrem alterum, dominum illorum, ac tyrannum. quæ cum dixisser, illi uiri optimi, de cohorte istius recuperatores, non de absoluendo Apronio, deliberarent, sed quareret, quo modo petitorem ipsum Apronio permitterent, ut, quan tum uellet, posæret; quantum poposcisset, auferret. Hoc tibi defensionis ad iudicium tuum comparabas, habuisse ze edictu. recuperatores daturum in octuplum? si mehercu le ex omni copia conuerus Syracusani, splendidissimoru ho minum, honestißimorumque, faceres potestate aratori, non modo reijciendi, sed etiam sumendi recuperatores; tamé hoc nouum genus iniuriæ ferre nemo posset, te, cum tuos omnes fructus publicano tradidisses, et rem de manibus amisliffes, tu bona tua repetere, ac perfegui lite, atque iudicio.cu iÿ

recupers.

è de cohorn

n hominum

· horuma

nam de co.

peratoremo

ul unamin

contra Am

CTAPHINE

on indiaxo

s.atqueum

uiu miliu

attenia.ii

iffa, uma

plus, quini-

drums with

Column (ne ess

multus, reall abstudise code

Etuplidana.

dicium exeli-

gratorum, qu

CHIMANOTUR

beri profe 18

eabath quin

dutem los

e tamen we

rtes, honelt

neguisimo,

dubitations

## ACTIONIS. IV. WIN uero uerbo iudicium sie in edicto, re quidem uera tuorum comitum, hominum nequissimorum, collusio cum decumanis socijs tuis, atque adeo procuratoribus; tamen audes illius iudicij mentionem facere? præsereim cum id non mo Apron do oratione mea, sed etiam re ipsa refellatur : cum in tantis ne, equ decum incommedis aratorum, iniurijs q; decumanorum nullu ex isto præclaro edicto non modo factum, sed ne postularu qui tinum dem iudicium inueniatur. Erit tamen in aratores lenior, amdi quam uidetur.nam qui in decumanos octupli iudicium fe till. daturum edixit, idem habuit in edicto, se in aratorem in atu quadruplu.qui daturum. qui hunc audet dicere aratori. bus infestum, aut inimicum fuisse? quanto lenior, est qua tas h in publicanu edixit, ut, quod decumanus edidiffet sibi dari perio oporterezid ab aratore magistratus Siculus exigeret. quid dereliquit iudicij, quod in aratore dari posset? Non malu se er est, inquit, ese istam formidinem ut, cum exactum sit ab aratore, tamen, ne se commoueat, reliquus metus iudicij sit. Si iudicio a me uis exigere, remoue Siculum magistratum. si hanc uim adhibes, quid opus est indicio? quis porro erit, plusa qui non malit decumanis tuis dare quod poscent, quam ab tum. asseclistuis quadrupli codemnari? Illa uero præclara est CHAt: clausula edicti, quod omniu controuersiarum, qua effent Depor in aratorum, et decumanum, si uter uolet, edicit se recupepactus ratores daturum. Primum, que potest esse controuersia, cu tollere c is, qui petere debet, aufert; & cu is, non quantum debetur, wm dd sed quantu commodum est, auferat; ille autem, unde ablanon Col tum est, indicio suum recuperare nullo modo potest? deinde CONTUR in hoc homo luteus, etiam callidus, ac neterator esse unlt, quod ita scribit : si uter nolet , recuperatores dabo . quam tepide se furari putat. utrique facit potestatem. sed arator Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.



### ACTIONIS. IV. promitteret:ut hic quoque Apronio, cum ex Leontino ufbon4, que Lilybaum aliquem nadaretur, ex miseris aratoribus coim calumniandi quastus accederet, quamquam illa fuit ad ca dias went lumniam singulari consilio reperta ratio, quo edixerat, ut diasparti aratores iugera sationum suarum profiterentur. que res couri dec praco de cu ad pactiones miquisimas magna um habuit, sicut offe condicio demus, nec ad ulla utilitatem reip pertimuit, tu nero ad ca lumnias, in quas omnes incideret, quos nelles Apronius. ut tibi pra enim quisque cotra uoluntatem eins dixerat, ita in eum iu TOS, 94 dicium de professione iugerum postulabatur. cuius iudicii quam meeu magnus a multis frumenti numerus ablatus, maceade gnæg; pecuniæ coactæ funt: non quo iuger u numeru uere centia profiteri effet difficile, aut amplius etia profiteri: (quid ny I enim in eo periculi esse posset ? sed caussa erat indicis foringen midandi, quod ex edicto professus non esset. indicium auys ta cem quod fuerit isto pratore, si, qua cohors, or qui comita patro tus fuerit, meministis, scire debetis. Q uid igitur est, quod ex dis,d hac iniquitate nouorum edictorum intelligi uelim, iudices? lio uic iniuriam ne factam socijifuidetis. auctoritatem superioquisti rum repudiatam? non audebit negare . tantum Apro-Re wio nium isto prætore potuisse? confiteatur, necesse est. Sed imita uos fortaffe, quod uos lex commonet, id in hoc loco quedit?q! retis. num quas ex hisce rebus pecunias ceperit. docebo, cewit, cu pisse maximas; omnesq; eas iniquitates, de quibus antea cos, 91 dixi, sui quastus caussa reperisse conuincam, si prius illud dedery propugnaculum, quo contra omnes meos impetus usurum latem se putet, defensione eius deiecero. Magno, inquit, decu-Wt dec mas, uendidi. quid ais? an eu decumas, homo audacissime, cunid arque amentissime, uendidisti? tu partes eas, quas te sena mitu eus, populus q; R. noluit, an fructus integros, atque adeo lot de

IN. VERREM. LIB. II I. bona, fortunasq; aratorum omnes uendidisti? si palam præ co iuffutuo prædicaffet, non decumas frumenii, sed dimidias uenire partes; & ita em ptores accessiffent , ut ad dimi dias partes emendas; si pluris uedidisses tu dimidias, quam ceteri decumas; cuinam mirum uideretur ? quid uero ? (i præco decumas pronunciauit; re uera, hoc est lege, edicto, condicione, plus etia quam dimidia, uenierunt; tamen hoc eibi præclaru putabis, te pluris, quod no licebat, quam ceteros, qued oportebat, uendidisse ? Pluris uendidi decumas, quam ceteri . quibus rebus id affecutus es? innocentia?affi ce ædem Castoris : deinde, si audes. fac mentionem innocentia . diligentia ? codicis lituras tui contemplare in Sthenij Thermitani nomine : deinde aude te dicere diligentem. ingenio ? qui testes interrogari priore actione nolueris, & ijs tacitum os tuum præbere malueris; quamuis & te, & patronos tuos ingeniosos esse dicito. qua re igitur id, quod ais, affecutus es ? magna est enim laus , si superiores consilio uicisti, posterioribus exemplum, arque auctoritatem reli quisti. tibi fortasse idoneus fuit nemo, quem imitarere . at te uidelicet inuentorem rerum optimarum, ac principem, imitabuntur omnes. quis aratorum te prætore decumam de dit?quis duas?quis non maximo se affectum beneficio puta uit, cum tribus decumis pro una defungeretur? præter pau cos, qui propeer societatem furtorum euorum nihil omnino dederunt. Vide, inter importunitatem tuam, senatus q; boni tatem quid intersit. senatus, cum temporibus reip cogitur, ut decernat, ut altera decuma exigantur, ita decernit, ut pe cunia pro his decumis soluatur aratoribus;ut, quod plus su mitur quam debetur, id emi, non auferri putetur.tu,cum tot decumas non S. C. fed nouis edictis tuis , nefarijsq; in-

ontino ul

draforibu

edizate, a

cur, quen ouit scard

t is were als

Apronius

na incom

. CHENETAL

ablan, m

THE RUNGER

opter sid

st inti to

indicion a-

g qui conti

ur est, quoda

uelim, iudia

ecem Superiu

ntum kond

ceffeeft. Sa

oc loco que

it docto, a

ouibus and

prius ilu

अंड अधिमा

wit, dech

idaci (ima

has te lena

eque adea

## ACTIONIS. IV. stitutis exigeres, er eriperes, magnum te feaffe arbitrabere, si pluris uendideris, quam L. Hotensius, pater ishus Q. Hor Yas. Rect tensij, quam Cn. Pompeius, quam M. Marcellus: qui ab &quas all quitate, ab lege, ab institutis non recesserunt. an tibi unius tini exat anni, aut biennij ratio habenda fuit; salus prouincia, comcilia nen moda rei frumentaria, ratio reip. in posterum fuit negli-Metello genda?cum ita rem constitutam accepisses, ut & populo R. Romar satis frumenti ex Sicilia suppeditaretur, & aratoribus tacilia de men arare, atque agros colere expediret; quid effecifti? quid tiqui assecutus es ut pratore te nescio quid ad decumas accederet, com deserendas arationes, relinquedasq; curafti successittibi L. fieri Metellus . en innocentior, qua Metellus? tu laudis, er ho noris cupidior ? tibi enim consulatus quarebatur, Metello is pa paternus honor, & auitus negligebatur. multo minoris ue pote didit, non modo quam eu, sed etiam quam qui ante te uendi derunt . quæro, si ipse excogitare non poterat , quemadmo iuru dum quamplurimo uenderet: ne tua quidem recentia pro ximi pratoris uestigia persequi poterat, ut tuis praclaris, antic abs te principe inuentis, er excogitatis, edictis, arque infti fuger tutis uteretur? ille uero tum se Metellum minime fore putasset, si te ulla in re imitatus esset . qui ab urbe Roma, aratio gitati quod nemo umquam post hominum memoriam fecit, cum la dia sibi in prouinciam proficiscendum putaret, literas ad Sici (um, lia civitates misit, per quas hortatur, & rogat, ut arent, ut serant in beneficio populi R. hoc petit aliquanto ante ad nam. mihi uentum suum : & simul oftendit se lege Hieronica uenditu rum, hoc est in omni ratione decumarum nihil isti simile dcerbi facturum. atque hec non cupiditate aliqua scribit adduted . Aus, ut in alienam provinciam mittat literas ante tempus, suaft d sed consilio, ne, si tempus sationis prateriffet, granum in rem d deer,

IN. VERREM. LIB. prouincia Sicilia nullu haberenus. Cognoscite Metelli lite ras. Recita. Epift. L. Metelli. Ha litera, indices, L. Metelli, quas audistis, hoc, quantum est, ex Sicilia frumenti horno tini exarauerunt. glebam commosset in agro decumano Si cilia nemo, si Metellus hanc epistolam non misisset. quid, Metello divinitus hoc venit in mentem, an ab Siculis, qui Romam frequentisimi conuenerant, negotiatoribusq; Si cilia doctus est? quorum quati conuentus ad Marcellos, an tiquisimos Sicilia patronos, quanti ad Cn. Pompeium, consulem designatum, ceterosq; illius prouincia necessarios fieri soliti sint, quis ignorat? quod quidem iudicium nul lo umquam de homine factum est, ut absens accusaretur ab ijs palam, quorum in bona, liberosq; summum imperium, potestatema; haberet . tanta uis erat iniuriarum, ut homi nes quiduis perpeti, quam non de istius prauitate, & iniurijs deplorare, & conqueri mallent. quas literas cum ad omnes ciuitates prope suppliciter misiffet Metellus, tamen antiquum modum sationis nulla ex parte exequi potuit. dif fugerant enim permultis, id quod oftendam: non solum arationes, sed etiam sedes suas patrias, istius iniurijs exagitati, reliquerant . non mehercule criminis augendi cauf sa dicam, indices: sed quem accepi ipse oculis, animog; sen fum, hunc uere apud uos, or, ut potero, planifime exponam . nam cum quadriennio post in Siciliam , uenissem, sic mihi affecta uisa est, ut æ terræ solent, in quibus bellum acerbum, diuturnumq; uersatum est . quos ego campos an tea, collesa; nitidisimos, uiridisimosa; uidissem, hos ita uastatos nunc, ac desertos uidebam, ut ager ipse cultorem desiderare, ac lugere dominum uideretur. Herbitensis ager, Ennensis, Murgentinus, Assorinus, Macharensis,

e debitedo

ishus Q.b

Ms: quid

. an this win

ouncie, a

um fuitul

t & boby

aratoribu

id effected

um de derin

fuca fetil

u Link of h

batus, Mala

sulti minis

quiantimi

at, quemin

em reantu po tuis predicis

Air aguirft

inim mou-

b arte Rond,

am fecia, con literas ad Sii

rat, warring

eanto antil

nia uenta

hilifti funk

cribit addu-

ente tempus,

OTANAM IN

#### ACTIONIS. IV. Apyrinen si ita relictus erat ex maxima parte, ut non 6te ampli lum ingerum, sed etiam dominorum multitudinem quere earner til remus. Aetnensis uero ager, qui solebat esse cultissimus, es culamist quod, caput est rei frumentaria, campus Leontinus, cuius HECHOS AT antea species hac erat, ut, cum obsitum uidisses, annona ca-Horem TV ritatem non uerere, sic erat deformis, atque horridus, ut aice nun in uberrima Sicilia parte Siciliam quareremus.labefactaereptam rat enim wehementer aratores iam superior annus, proxiagnosca mus uero funditus euerterat. Tu mihi etiam audes mentio CHLATE nem facere decumarum? tu in tanta acerbitate, in tot, er indice eantis iniuris, cum in arationibus, & in earum rerum iu Yit. falloe re prouincia Sicilia consistat, enersis funditus aratoribus, re lictu agris, cum in prouincia tam locuplete, ac referta, non hoc.n modo rem, sed ne spem quidem ullam reliquam cuiquam fe eft.eg ceris, aliquid te populare putabis habere, cum dices te plu-Ce dice ris, quam ceteros, decumas uendidisse? quasi uero aut popu re fui lus R. hoc wolverit, aut senatus hoc tibi mandauerit, ut, cu procu omnes aratorum fortunas decumarum nomine eriperes,in cofui posterum fructu illo, commodo'q; rei frumentaria populu colum R. privares; deinde, si quam partem tuæ prædæ ad summam maxin decumarum addidisses, bene de populo R. meritus uiderere. nim Atque hac perinde loquor, quasi in eo sit iniquitas eius renem o prehendenda, quod propter gloria cupiditatem, ut aliquos Perga summa decumaru uinceret, acerbiorem legem, duriora edi quopl Eta interposuerit. omnium superiorum auctoritatem repu mis, cu diarit. Magno tu decumas uendidisti. quid, si doceo te non fumn minus domum tuam auertisse, quam Romam misisse denafce cumarum nomine? quid habet populare ratio tua, cum cumo ex prouincia populi R. aquam partem tu tibi sumpseris, fet, d atque populo R. miseris? quid, si duabus partibus, doceo, Yent;

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

IN. VERREM LIB. III. te amplius frumenti abstulisse, quam populo R. misisse? tamen ne putamus patronum tuum in hoc crimine ceruiculamiactaturum, or populo sead coronam daturum? Hec uos antea, iudices, uerum fortasse ita audisti, ut a-Etorem rumorem haberetis, fermonema; omnium. cogno scice nunc innumerabilem pecuniam frumentario nomine ereptam, ut simul illam quoque, eius uocem improbam agnoscatis; qui se uno quastu decumarum omnia sua peri cula redempeurum esse dicebat. Audiuimus hoc iam diu, iudices: nego quemquam esse uestrum, quin sape audierie, socios istius decumanos. nihil aliud arbitror in istum falso esse dictum ab ijs, qui male de isto existimarint, nise hoc . nam socij putandi sunt, quos inter res communicata est . ego rem totam, fortunasq; aratornm omnes istius fuif se dico: Apronium, Veneriosq; seruos, quodisto prætore fuit nouum genus publicanorum, ceterosq; decumanos, procuratores istius quastus, or ministros rapinarum dico fuisse. Q no modo hoc doces? quo modo ex locatione illa columnarum docui istum esse prædatum? opinor ex eo maxime, quod iniquam legem, nouam dixisse. quis enim umquam conatus est iura omnia, cor consuetudinem omnium commutare cum uituperatione, sine quastu? Pergam, aeque insequar longius. iniqua lege uendebas, quo pluris uenderes. cur, iam addictis, or uenditis decu mis, cum iam ad summam decumarum nihil, ad tuum qua stum multum posset accedere, subito atque ex tempore noua nascebantur edicta? nam ut nadimonium decumano, quo cumque is weller, promitteretur : ut ex area, nisi pactus ef set, arator ne tolleret; kal. Sext. decumas deportatas habe rent; hac omnia, iam uenditis decumis, anno tertio te edi

te, ut non i

udinem que

whisimus

eoneinus, o

Tes annone

que horrida

ETHIS, labely

if dranus, m

加加级的

potate, istal

CATUMITAN TES

ete, acrésilan

294 IN CERLO

cum timen

की सद्या का वि

en Leverit, 12,0

uninteriora di

MENTERS POOR

edead winds

retires video

niquitas civil

stem, stella

rem, duriorus

foritatem to

fi doceoun

m misselled

tio tus, cu

bi sumpseris

rtibus, doce



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

IN. VERREM. LIB. III. medicum Cornelium, (is est Artemidorus Pergæus, qui in sua parria duxisti quondam, & magister ad despoliandu Diane templum fuit) or aruficem Volusianum, or Vale rium praconem. Nympho, antequam plane constitut, conde natur. quanti, fortasse quæritis. nulla erat edicti pæna ær ta. frumenti eius omnis, quod in areis effet. sic Apronius de cumanus non decumam debitam, non frumentum remotu, atque celatum, sed tritici septem millia medimnum ex Nym phonis arationibus edicti pæna, non redemptionis aliquo iure tollit. Xenonis meneni, nobili simi hominis, uxoris fundus erat colono locatus: colonus, quod decumanoru iniu rias ferre non poterat, ex agro profugerat. Verres in Xeno nem iudicium dabat illud suum damnatorium de iugeru professione. Xenon ad se pertinere negabat, fundum elocatum esse dicebat. dabat iste iudicium; si pareret iugera eius modo fundi esse plura, qua colonus esset professus, tum Xe no damnaretur. dicebat ille, non modo non arasse se id, quod in satus erat, sed nec dominum eius esse fundi,nec locatorem; uxorem effe, eam ipfam fuum negotium gerere, ipsam locauisse. defendebat Xenonem, homo summo splendore, or summa auctoritate præditus, M. Cossetius. iste ni hilo minus indicium HS LXXX dabat. ille tameisi recu peratores de cohorte latronum sibi parari uidebat; tamen iu dicium accepturum se esse dicebat. tum iste magna uoce Venerijs imperat, ut Xenonem adirent; dum res iudicaretur, hominem ut affernarent; cum indicatum sit, ad se adducant. or illud simul dixit, se non putare illum, si propter divitias pænas damnationis contemueret, etiam virgas contemnere. hac ille ui, or hoc metu adductus suntum decumanis, quantum iste imperauit, exoluit.

undo ellen

et at impru.

admonitu

le fine two ou

midm, tota

ife! wa

duding

uiusciuli

evere tenes

ripi. polih

audici, and

fisantin

ensilapala

MATERIAL STATES

nere, ligition e infracuelts

Nymphi

Ms, experient

rationes magn supletes ficail

agna impo

niquitate of th

jed etiamal

a ab isto einst

nocaretectum, nistadhu

per um proje

undon illun



## IN. VERREM. LIB. III. dum wehementes fore, or nos corum iniurias leuiter laturos existimauit esto: falsam de illis habuit opinionem, malam de nobis nerumtamen cum de Siculis male mereretur. cines R. coluit, his indulfit, eor u noluntati & gratia dedieus fuit . iste ciues R.? at nullis inimicior, aut infestior fuit. mitto uincla, mitto carcerem, mitto uerbera. mitto fecures, erucem denique illam prætermitto, quam iste civibus R. te stem humanitatis in eos, ac beneuolentia sua uoluit esse: mit to, inquam, hac omnia, atque in aliud dicendi tempus reig cio: de decumis, de ciuium R. condicione in arationibus disputo. qui quemadmodum essent accepti, iudices, audistis ex ipsis:bona sibi erepta esse dixere . uerum hæc, quoniam huiusmodi casus affuit, ferenda sunt, nihil ualuisse aquicarem, nihil consuetudinem: damna denique, iudices, nul la tanta sunt, que non viri fortes, magno, & libero ant mo affecti, ferenda arbitrentur. quid, si equitibus R. non obscuris, neque ignotis, sed honestis, or illustribus ma nus ab Apronio, isto pratore, sine ulla dubitatione afferebantur?quid exspectatis?quid a me amplius dicendum pueatu?an id agendum, ut eo celerius de isto transigamus, quo maturius ad Apronium possimus, id quod ego illi iam in Sicilia pollicitus sum, uenire ? qui C. Matrinium, iudices, summa uirtute hominem, summa industria, summa gratia Leontinis in publico biduum tenuit.atque ab Apronio,iudices, homine in dedecore nato, ad surpisudinem educato, ad Verris flagitia, libidines'q; accommodato, equitem R. scitote biduum cibo, tectog; prohibitum.biduum Leontinis in foro custodijs Apronij retentum, atque seruatum, neque ante dimissum quam ad condiciones eius depactus est. Nam quid ego de Q. Lollio, indices, dicam, equite R. fectato,

que homefu

imna Do

ourn ad the

in abials

mano, pal

scifus effe.

promite.

SAN VITO

inceps.his

ta man nió

malentria

town him, fo

mercus o lyn

भागवा राष

ati imperadan

adelis, in corsi

nture diripuit,

m adam Nyn-

ibi furefina

e in oleastro, qu

ndiu pependii

turn utbe, as

lds Aprony to

uristum, ind

multitudino

mosq; with

or win direct

ad perfeque

Lollin

Lolling

CHM HE

Ciunem

abste In

lius, filis

ba audi

Cause, d

CHM

PTO

Verr

fludi

EWYN

mot

Eds in

cia u

homi

dibil

nes it

faluti

tie nu

enines

TIOTH

in to

stque honesto?clara res est, quam dicturus sum, tota Sicilia celeberrima, atque notissima . qui cum araret in Ennensi. cum is ager Apronio cum ceteru agris effet traditus, equestri netere illa & auctoritate, et gratia fretus affirmanie, se decumanis plus, quam deberet, non daturum . refertur eius serma Apronio enimuero iste ridere, ac mirari Lollium nihil de Matrinio, nihil de ceteris rebus audisse. mittit ad hominem Venereos. (hoc quoque attendite, apparitores a pratore assignatos habuisse decumanum: se mediocre argumentum uideri potest, istum decumanorum nomine ad suos quastus esse abusum) adducitur a V eneris, arque adeo attrabitur Lollius, commode, cu Apronius e palastra rediffer, or in triclinio, quod in foro Ennastrauerat, decu buiffet. fatuitur Lollius in illo tempestino gladiatorum co minio.non mehercule, qua loquor, crederem, indias, tameisi unigo audieram, nisi mecum ipse senex, cum mihi, at que huic uoluntati accufationis mea lacrymans gratias age ret, summa cum auctoritate effet locutus, statuitur, ut dico, eques R. prope annos LXXXX natus in Apronij conuisio, cum interea Apronius caput, atque os fuum unquento perfricaret.quid est Lolli, inquititu, nisi malo coactus, recte facere nescis? homo, quid ageret, mæret, refponderet, quid faceret denique, illa auctorime, er aute pra ditus nesciebat. Apronius interea conam, ac pocula poscebat. serui autem eius, qui & moribus ifdem effent, qui bus dominus, er codem genere, ac loco nati, præter ocu los Lolly hac omnia ferebant. ridere conuiua, cachinnari ipfe Apronius.nist forte existimati, eum in uino, aclu xu non risise, qui nunc in periculo, ac exitio suo risum temere no possit. ne mulu, iudices: his contumelijs scitote Q.

## IN. VERREM. LIB. III. Dollium coactum ad Apronij leges, condiciones q; uenisse . Lollius atate, or morbo impeditus, ad testimonium dicen dum uenire non potuit quid opus est Lollio?nemo hoc nescitinemo tuorum amicorum, nemo abs te productus.nemo abs te interrogatus, nuc se primu hoc dicet audire. M. Lol lius, filius eius, adolescens lectisimus, prasto est: huius uerba auditis.nam Q. Lollius eius filius, qui Calidium accufauit, adole fæns & bonus, & fortis, or in primis difertus, cum his iniury s contumulijs q; commotus in Siciliam effec profectus, in itinere occifus est. cuius mortis causam fugiti ui sustinent: re quidem uera nemo Sicilia dubitat, quin eo sit occisus, quod habere clausa non potuerit sua consilia de Verreziste porro non dubitabat, quin is, qui antea alium studio aductus accusasset, sibi aduenienti prasto esset fueurus cum effes parenty iniuris, & domeftico dolore com motus. La ne intelligitis, iudices, que peftis, que immaniras in uestra antiquissima, fidelissima, proximaq; prouincia uerfata sitiam ne uidetu, quam ob caussam Sicilia, tot hominum antea furta, rapinas, iniquitates, ignominiasqs perpessa, hoc no potuerit nouum, ac singulare, atque incre dibile genus iniuriarum, contumeliarum q; ferregiam omnes intelligunt, cur universa provinciam defensorem sua falutis eum qua sinit, cuius iste fidei, diligentia, perseuera sia nulla ratione eripi posit. tot iudicijs inter fuistu: tot ho mines nocentes, or improbos accufatos or nestra, or supe riorum memoria scitis essecquem uidistis, ecquem audistis in tantis furtis, in tam apertis, in tanta audacia, tanta impudentia esse uersatum Apronius stipatores Venerios secu habebat:ducebat eos circum ciuitates:publice sibi conuinia parari, sterniericlinia etiam in foro iubebat, eo conuoca y

tota side

I'm Emmi

aditus tow

46 Affirmate

rum . rem

c mereni i

s audiffe to

maite, appoi

Am: Emil

ממה מינור מעדסת

V CHETH, MI

oni Hille

estranzina Slationai

em, tudos, is

ex, cum min, i

**加土加**克斯斯斯斯斯

ATMITINE, ME BLOCK

Apretty comi-

Gram unquent

emalo codetiu

CETEL , TEPEN

是好自然

OF BOEMY DI

dem essent, qui

n, præterici e, cdehinni

wino, dela

ho tilum 164

s (citate C

## ACTIONIS. IV. ri hominus honesti simos, no solu Siculos, sed etia equites R. ent, quocum inire conuinium nemo umquam, nisi turpis, impurusq; uoluisset, ad eins conninium spectatisim, atque honestissimi uiri tenerentur. hæc tu omnium mortalin profligatissime, ac perditissime cum scires, cu audires quovidie, cum uideres; si sine tuo maximo quastu fierent, cum sunto periculo tuo fieri paterere, atque concederes? or tuntum apud te quæstus Apronij, tantum eius sermo inquina rissimus, & blanditia flagitiosa naluerunt, ut numquam animum tuum cura tuarum fortunarum, cogitatioq; tange ret. Cernitis, iudices, quod, et quantum incendium decuma norum im petu non solum per agros, sed etiam per reliquas fortunas aratoru, non solum per bona, sed etiam per iurali bertatis, & civitatis isto pratore peruaserit . videtis pendere alios ex arbore, pulsari autem alios, er uerberari, porro alios in publico custodiri, destitui alios in conuinio, condemnari alios a medico, & pracone pratoris: bona tamen interea nihilo minus eorum omnium ex agris auferri, ac diripi quid:est hoc populi R. imperium? populi R. leges? iudicia? socij fideles? prouincia suburbana? non ne omnia potius eiusmodi sunt, que, si Athenio uicisset, in Sici lia non fecisset? non, inquam, iudices, esset ullam partem istius nequizia fugitiuorum insolentia consecuta. Priuatim hoc modo quid publice? ciuitates que mad modum tractata sunt?audistu permulta iudicia, & testimonia ciuitatum, & reliquarum audietis.ac primum de Agyrinensi populo, sideli, or illustri, breuiter cognoscite. Agyrinensis est in pri

mis honesta ciuitas Sicilia, hominum ante hunc pratorem locupletium, summorumq; aratorum. eius agri decumas cum emisset idem Apronius, Agyrium uenit. qui cum co led hom

or in

min

decur

illen

BIOTE

ronil

præt

PTE

tra

bat,

bat.

bant

HIS F

reper

cupe

IN, VERREM. LIB. III. eum apparitoribus, id est cum minis, ac ui uenisset, poscere pecuniam grandem copie, ut accepto lucro discederet. nol le se negotif quidquam habere dicebat, sed, accepta pecunia, quamprimum aliam civitatem occurrere. Sunt omnes Siculi non contemnendi, si per nostros magistratus liceat, fed homines or fatis fortes, or fatis plane frugi, ac fobry, gr in primis hec civitas, de qua loquor, indices. itaque ho mini in primis improbissimo respondeni Agyrinenses, sese decumas ei, quemadmodum deberet, daturos, lucrum, cum ille magno præsertim emisset, non addituros. A pronius cer tiorem facit istum, cuia res erat, quid effet. statim, tamqua coniuratio aliqua Agyrij contra remp. facta, aut legatus prætoris pulsatus effet, ita Agyrio magistratus, & quinque primi accitu istius euocantur. ueniunt Syracusas: prasto est Apronius : ait eos ipsos, qui uenissent, contra edictum pratoris fecisse. quærebant, quid ? responde bat, fe ad recuperatores effe dicturum.ifte, æquißimus homo, formidinem illam fuam miferis Agyrinen sibus inigcie bat, recuperatores se de cohorte sua daturum minabatur. Apyrinenses, uiri fortisimi, indicium se passuros esse dicebane ingerebat ifte Artemidorum medicum Cornelium, præ conem Tlepolemum, er eiusmodi recuperatores: quoru ciuis R. nemo erat. sed Graci sacrilegiziam pridem improbi. repente Cornely. uidebant Agyrinenses, quidquid ad eos re cuperatores Apronius attulisset, illum perfacile probaturus condemnari cum istius inuidia, infamiaq; malebant, quam ad eius condiciones, pactionesq; accedere. quærebant, quæ in uerba recuperatores daret: respondebat, si pareret aduer sus edictum fecisse, que in iudicio dicturum esse dicebat.ini quissimis uerbis, improbissimis recuperatoribus, conflicta in

etia equite)

n, nisi tung ectatissimi

thum more

in andiron

u fieren

cederesion

16 fermo in

it, WE THINK

cendiumdum

tiam per riiga

etian parini

rie, videty is

" werberari po

on wind, co

aria : bonatam. Agria sufemi, s

populi R. legas e s non ne on-

uici/fe, in sid

e allam parter

CHEAL PTIME

idum tractas

ia cinitatan

nensi popula nsis est in pi

nc pratoron

gri decuma qui cum so

des at att

dent .

pretiu

tabas !

Obver

ciliar

empe

dare !

aliqu

perio

ftiga

nun

num

PTRO

MINH

PARTO

vi malebant, quam quidquam cum isto sua uoluntate dect dere. summittebat iste Timarchidem, qui moneret eos, si fape rent, ut transigerent. pernegabant . quid ergo?in singulos HS quinquageny millibus damnari mauuleis? malle dicebant tum iste, clare omnibus audientibus, qui damnatus erit, inquit, uirgis ad necem cadetur. hic illi flentes rogare, atque orare cœperunt, ut sibi suas segetes, fructusq; omnes, arationesq; uacuas Apronio tradere liceret, ut ipsi sine ignominia, molestiaq; discederent. Hac lege, iudices, decumas uendidit Verres. dicat licet Hortensius, si audet, magno Verrrem uendidiffe.hac condicio fuit ifto pratore aratoru, ut secum præclare agi arbitrentur, si uacuos agros Apronio eradere liceret. multas enim cruces propositas effugere cupiebant . quantum Apronius edidisset deberi , tuntum ex edicto dandum erat. etiam ne si plus edidisset, quam quan eum natum effet ? etiam . quo modo magistratus ex ipsius edicto exigere debebant. at arator repetere poterat.ue rum Artemidoro recuperatore. quid, si minus arator dedisset, quam poposcisset Apronius? iudicium in ara torem in quadruplum. ex quo iudicum numero ? ex cohorse prætoris, præclara, honestissimorum . quid amplius? minus te iugerum professum esse dico : recuperatores reijce, quod aduersum edictum feceris, ex quo numero?ex eadem cohorte. quid erit extremum? si damnatus eris, name dubitatio damnationis, illis recuperatoribus, que poterat effe? uirgis te ad necem cædi necesse erit . His legtbus, his condicionibus, erit quifquam tam stultus, qui decumas uenisse arbitretur? qui aratori noue partes reliquas factas effe existimet qui non intelligat, istum sibi quastui, prædæg; habuise bona, possessiones, forsunas aratorus

IN VERREM. LIB. III. Virgarum metu Agyrinenses, quod imperatum effet, fa-Eturos fe effe dixerunt. accipite nunc, quid imperarit : 600 dissimulate, si potesti, uos intelligere ipsum pratorem, quod tota Sicilia per spexerit, redemptorem decumarum, asque adeo aratorum dominum, ac regem fuisse. Imperat Agyrinensibus, ut decumas ipsi publice accipiant, A pronio lucrie dent . si magno emerat; quoriam tu es, qui diligentisime pretium exquisifti, qui, ut ais, magno uendidisti; quare pu tabas emptori lucrum addi oportere? efto: putabas. quamobrem imperabas, ut adderent? quid est aliud capere, et con ciliare pecunias, in quo te lex tenet, si hoc non est, ui, atque imperio cogere inuitos lucrum dare altert, hoc est pecunia dare? Age, quid tum. si Apronio, delicijs pratoris, lucelle aliquid iusi suns dare, putate Apronto datum, si Apronia num lucellum, ac non pratoria prada uobis uidebitur. Im peras, ut decumas accipiant; A pronio dent lucrum, tritia medimnum XXXIII. quid est hoc? una ciuitas, ex uno agro plebu Romana, prope menstrua cibaria, pratoris imperio, donare Apronio cogitur. tu magno decumas uendidi sti; cum tantum lucri decumano su datum? perfecto, si pre tium exquisifes diligenter, eum, cum uendebas, x medimnum potius addidiffent, quam HS DC postea. Magna prada nidetur: audite reliqua, & diligenter attendite; quo minus mirenini Siculos re necessaria coactos auxilium a patronis, a consulibus, ab senatu, ab legibus, a iudicijs peunisse. Ve probares Apronius hoc criticum, imperat Agyrinensibus Verres, uti in medimna singula demur Apronio HS eres. quid est hoc? tanto numero frumenti in lucri nomen imperato, expresso, nummi praterea exigetur ut probetur frumentum? an poterat non modo Apronius, iiy

olumeate ded

eret eos,

ris? male in

qui dama

fenter 10

THETHICK

eret , utin

judice, w

I dudet, non

pratore arani os agros April

eds effugers

peri, tenne

let, quinta

TATH CITY

ere poune. H

1 THE BEAT 1

udiciunis al

mero ! a a.

quid antius

**гесиретшин** 

30 发发为ET的

**维松 群队** 

थड , व्यव व्य

. His legle

us, qui dea

rtes reliqua

bi quallui,

y graptus

fine, buisti

mis,

cum

effe

XX

X

CHI

tio

10

nic

cia

pr per fus

TOT

atti

fed quiuis, exercitui si metiudum effet, improbare Siculum frumentum, quod illi ex area, si uellet, admetiri licebat? fru menti tantus mumerus imperio tuo datur, & cogitur. non eft fatis. nummi praterea imperantur. dantur.parum eft . pro decumis hordei, alia pecunia cogitur. iubes HS XXX lu cri dari.ita ab una ciuitate,ui,minis,imperio miuriaq; pra toris, eripiuntur eritici medimnum XXXIII, et praterea HS CXXI. an hac obscura sunt? aut, si omnes homines uelint, obscura esse possum? que su palam egisti : in conuentu imperasti: omnibus inspectantibus coegisti: qua de re Agy rinenses magistratus, & quinque primi, quos tui quastus saussa euocasti, acta, er imperia eua domum ad senatum fuum renunciauerunt : quorum renunciatio legibus illorum, literis publicis mandata est. quorum legati, homines no bilissimi, Roma sunt, qui hoc idem pro testimonio dixerunt. Cognoscite Agyrinensiu publicas literas, deinde testimoniu publicum civitatis. Recita. LITERAE. PVBLICAE. TESTIMONIVM. PVBLICVM. Animaduertistis in hoc testimonio.iudices, Apollodorum, cui Pyragro cognomen est, principem sua civitatis, lacrymantem testari, ac di cere, numquam, post populi R. nomen ab Siculis auditum, & cognitum, Agyrinenses contra quemquam infimum ci uem R. dixisse, aut fecisse quippiam ; qui nunc contra pra torem populi R. magnu iniurijs, & magno dolore, publi ce testimonium dicere cogerentur. uni mehercule huic ciui east Verres obsistere tua de fensione non potes: tanta aucto ritas est in corum hominum sidelitate, tantus dolor iniuriæ,tanta religio in testimonio. uerum non una te, sed uni uersa similibus afflicta incommodu, legationibus, ac testimonijs publicis persequentur . etenim deinceps uidea-

IN. VERREM. LIB. III. mus, Herbitensis einitas honesta, & antea copiosa quemadmodum foliara ab ifto, ac uexata fit. at quorum hominum? Summorum aratorum, remoti simorum a foro, indicijs, er controuerfis: quibus parcere, co consulere homo impurif sime, or quod genus hominum studiosisime conservare de buifti . primo anno uenierunt eius agri decume tritici medimnum XVIII M. accensus istius, item minister in decu mis, cum emiffet, & præfecti nomine cum ueniffet Herbita cum Venerijs, locusq; ei publice, quo dinerteretur, datus effet : cogutur Herbitenfes ei lucri dare tritici medimnum XXXVII millia, cum decuma nenissent tritici modium XVIII. atque hoc triticum lucri coguntur dare publice, cum iam prinatim aratores ex agris foliati, atque exagita ti decumanoru iniurijs profugissent.anno secundo cu emis fet Apronius decumas tritici modium XXV, & ipfe Herbi zam cum illa prædonum copia, manuq; uenisse: populus publice coactus est ei conferre lucri tritici modium XXVI, To accessionem HS CID CID. de accessione dubito an Apro nio ipfi data fit merces opera, pretiumq; impudentia . triti ci quidem numero tanto, quis potest dubitare, quin ad istu prædonem frumentarium, sicut Agyrinense frumentum, peruenerit? Anno uero tertio in hoc agro consuetudine usus est regia. solere aiune barbaros reges Persarum, ac sy rorum plures uxores habere; hu autem uxoribus ciuitates attribuere, hoc modo: hac ciuitas mulieri in redimiculum prabeat, hacin collum, hac in crines . ita populos habens univer fos non folum conscios libidinis sua, uerum etiam ad ministros . eandem istius , qui se regem Siculorum esse dice bat , licentiam , libidinem'q; fuisse cognoscite . Aeschrionus Syracusani uxor est Pippa, cuius nomen, istius nequitia

obare sicula

tiri liceball

Cogital a

tur.parmi

ubes HS III

rio miunin

KIII, et pu

mnes homb

gifti: in con

fi: quadent

, quos trique

mum ad less

legati, homin

timonio dize

E. PVBLICA

ntem white th

Siculiantin

quam infinan

munc contist

rno dolore, the

ercule huicis

es: tanta dhi

us dolor inis

end te, fed un

onibus, acles

inceps wided

H X

fertim

YECET

relli

dud

quo

qu cu

mi

liqu

ces .

dun

dnin

COM

fen la

tris

sota Sicilia peruulgatum est. de qua muliere uersus plurimi supra evibunal, & supra prætoris caput scribebantur . hic Aeschrio Pippa uir adumbratus, in Herbitensibus decumis nouus instituitur publicanus. Herbitenses cum uideret, si ad Aeschrionem pretium redisset, se ad arbitrium libidinosissima mulieru foliatum iri, liciti funt usque co, quoad se efficere posse arbitrabatur supra adiecit Aeschrio.neque enim metuebat, ne, pratore Verre, decumana mulier damno affici posset. addicitur medimnum XXXV millibus, di midio fere pluris, quam superiore anno. aratores funditus euertebantur, er eo magis, quod iam superioribus annis ex hausti erant, ac pane perditi.intellexit iste ita magno uenif se, ut amplius ab Herbitensibus exprimi non posset. demis de capite medimnum CIO CIO CIO: iubet in tabulas, pro medimnum XXXI, referri XXXI, & CCCC. hordel decumas eiusde agri Docimus emerat. hic est Docimus, qui ad istum deduxerat Tertiam, Isidori mimi filiam, ui abdu clam ab Rhodio tibicine. huius Tertia plus etiam, quam Pippa, plus quam ceterarum, ac prope dicam tantu apud istum in Siciliensi pratura auctoritas ualuit, quantum in urbana Chelidonis. V eniunt Herbitam duo prætoris amult non molesti, muliercularum deterrimarum improbissimi cognitores incipiunt postulare, poscere, minari: non poterant tamen, cum cuperent, Apronium imitari: Siculi Siculos non tam pertimescebant. cum omni ratione tamen il li calumniarentur, promittunt Herbitenses uadimonium Syracusas. eo postea quam uentum est, coguntur Aeschrio ni, id est Pippæ, dare tantum, quantum erat de capite dem ptum, tritici medimnum D C. muliercula publicana nobuit ex decumis nimium lucri dare, ne forte ab nocturno

IN. VERREM. LIB. III. Suo quastu animum ad uectigalia redimenda eransferret. eransactum putabant Herbitenses, cum iste, quid de hordeo, inquit, & Docimo, amiculo meo? quid cogitatui at hoc agebat in cubiculo, indices, atque in le Etulo suo. negabant Illi sibi quidquam esse mandatum. non audio: numerate HS X V . quid facerent miseri? aut quid recusarent? præ fertim cum in le Etulo decumana mulieris uestigia uiderent recentia, quibus illum inflammari ad perseuerandum inrelligebant. ita ciuitas una fociorum, atque amicorum, duabus deterrimu mulierculis, Verre prætore, uectigalis fuit. Atque ego nunc, eum frumenti numerum, & eas pu blice pecunias decumanis ab Herbitensibus datas esse dico quo illi frumento, et quibus pecunij tamen a decumanoru iniuris ciues suos non redemerunt. perditis enim, & direpris aratorum bonis, hac decumanis mercer dabatur, ut ali quando ex corum agris, atque ex urbibus abirent . itaque cum Philinus Herbitenfis, homo difertus, & prudens, domi nobilis, de calamitate aratorum, & de fuga, & de reliquorum paucitate publice diceret; animadueriffis, iudi ces, gemitum populi R. cuius frequentia huic cauffe num quam defuit. qua de paucitate aratorum alio loco dicam. nunc illud, quod pane pratery, non omnino relinquendum uidetur. Nam, per deos immortales, quod de capite ipfo dempfie, quo candem modo ferendum, uerum etiam animaduerrendum uidetur ? unus adhuc fuit post Romam conditam (dij immortales faxint, ne sit alter) cui resp. totam Cerradidit, temporibus coacta, or malis domesticis, L. Sil la. hic tantum potuit, ut nemo, illo inuito, nec bona, nec pa eriam, nec uitam retinere posset: tantum animi habuit ad andaciam, ut dicere in concione no dubitaret, bona ciuium

I wind an

DAMENT, hi

CHM Wight

atrium in

que to, que

reschrio, my

4 milion

(V milliby)

SECTES WALL

ioribu mia

ts meaning

n politica

t in table m

CCEC, MIL

t Documusi

iliam, vi do

s etiam, quan

om tarku apu

, quantum is

OTELOTY ETRI

improbising

ari: non polls

ri; Siculish

tione tamen

uadimonium ur Aeschrie

e capite dem

blicane no

MOCHITHS

judici

de de

ter

CE

egi

can

gun

Mir

cri

dim

mo Va

BL

R. cum uenderet, se prædam suam uendere. eius omnes res gestas non solum obtinemus, uerum etiam, propter ma torum incommodorum, er calamitatum metum, publica auctoritate defendimus. unum hoc illius S. C. reprehensum : decretumq; est, ut, quibus ille de capite dempsisset, ij pecunias in ærarium referrent. statuit senatus, hoc ne illi quidem effe licitum, cui concesserat omnia, a populo factarum, quasitarum'q; rerum summas imminuere, illum ut ris fortissimis iudicarunt patres coscripti dimittere de sum ma non potuisse : te mulieri deterrimæ recte remisise senato res indicabunt? ille, de quo lege populus R. iusserat, ut ipsius woluneas populo R. effet pro lege, tamen in hoc uno genere, ueterum religione legum reprehenditur: tu, qui omni bus legibus implicaeus tenebare, libidinem tibi tuam pro le ge esse uoluisti? in illo reprehenditur, quod ex ea pecunia remiserit, quam ipse qua sierat: tibi concedetur, qui de capi te uectigalium populi R. remisifi ? Atque in hoc genere audacia multo etiam impudentius in decumis Segestensium uersatus est. quas cum addixisset eidem illi Docimo, hoc est eritici modium quinque millibus, & accessionem adscripfisset HS M D; coegie Segestenses a Docimo tantidem pu blice accipere, id quod ex Segestensium publico testimonio cognoscite. Recita. TESTIMONIVM. PVBLICVM. Audistis, quanti decumas acceperit a Docimo ciuitas, tritici modium quinque millibus, & accessionem: cognoscite nunc, quanti se uendidisse retulerit, LEX. DECYMIS. VENDVNDIS. C. VERRE. PR. Hoc nomine uidi stis tritici modium MMM de capite esse dempta. que cu de populi R. uietu, de ueetigalium neruis, de sanguine de traxisset arary; Tertia mima condonauit.utrum, impu-

IN VERREM. LIB. III. dentius a socijs abstulit, an turpius meretrici deditian im + probius populo R. ademit? an audacius tabulas publicas commutanit? ex horum severitute te ulla uis, aut ulla largitio eripiet? sed si eripuerit, non intelligis hæc, quæ iam dudum loquor, ad aliam quastionem, arque ad pecularus iudicium pertinere? itaque hoc mihi reservabo genus integrum totum : ad illam, quam institui, caussam frumenti, ac decumarum revertar. Qui cum agros maximos, ac feracissimos per se ipsum, hoc est per Apronium, Verrem alterum, depopularetur; ad minores ciuitates, habebat alios,. quos, tamquam canes, immitteret, nequam homines, er improbos, quibus aut frumentum, aut pecuniam publice cogebat dari. A. Valentius est in Sicilia interpres, quo iste interprete non ad linguam gracam, sed ad furta, eo. flagitia uti solebat. fit interpres hic, homo leuis, atque egens, repente decumanus: emit agri Liparensis, miseri, at que ieiuni decumas tritici medimnis DC. Liparenses uocantur: ipsi accipere decumas, & numerare Valentio coguntur lucri H-S XXX millia. Per deos immortales, utrum tibi sumes ad defensionem ? tanto ne minoris tibi de cumas uenisse, ut ad medimna DC HS XXX millia lu cri statim sua uoluntate ciuitas adderet, hoc est tritici me dimnum I I millia: an, cum magno decumas uendidisses, te expressisse ab inuitis Liparensibus hanc pecunia? sed quid ego ex te quæro, quid defensurus sis, potius, qua cognoscam ex ipsa ciuitate quid gestum sit? Recita testimonium publicum Liparensium : deinde, quemadmodu Valentio nummi sint dati. TESTIMONIVM. PV-BLICVM. QVO. MODO. SOLVTVM. SIT. EX, LITERIS. PVBLICIS. Etiam ne hac tum par

. eius omm

etum, public

. C. Yeprere

pite demoffs

natus, horn

d populoja

thuere illi

e remifille fina L. iusterania

en minumpe

tur: taging

n tibitunple od ex ts posi

detur ouide en

ue in boc renot

mia Sezolenfiam

Docine, bacel

e Bionem adari

nno tantidem p

ublico testiment

PVBLICYN

no civital, tri

nem: coenold

DECYMIN

C MOTHING WILL

mpar, que ca

e sanguine de

um, impa

BY AT

TH#

CHILL

BUS 1144

que v

ded ded

E I

hoc

Mes

gist

gno

MI

doro

R.t

Estun

8700

mp

me (

na auitas, tam procul a manibus tuis, at que a confectio remota feiunela a Sicilia, in infula inculta tenuiq; pofitu, cumulata alijs tuis maioribus iniurijs, in hoc quoque fru mentario genere prada tibi, & quastui fuit? quam tu topam insulam cuidam tuorum sodalium, ficut aliquod mususculum, condonaras, ab hac etiam hac frumentarialucra tamquam a mediterraneis exigebantur? itaque qui tot annis agellos fuos ante te pratorem redimere a piratis folebant , ijdem fe ipfos a te pretio imposito redemerune. quid ergo? a Tiffensibus, perpauca & tenui ciuitate, & aratoribus laboriofisimis, frugalissimisq; hominibus, non ne plus lucri nomine eripitur, quam quantum frumenti omnino exararant? ad quos tu decumanum Diognotum Venerium misisti, nouum genus publicani, cur hoc auctore non Roma ferui publici ad uectigalia accedante anno fecundo Tiffenfe. HS XXI lucri dare coguntur inuisi: tertio anno CID CID medimium tritici lucri Diognoto Ve nerio dare coacti funt. hic Diognotus, qui ex publicis ue-Etigalibus tunta lucra facit, uicarium nullum habet, nihil omnino peculij. Vos etiam nunc dubitate, si potestis, utrum tantum numerum tritici Venerius apparitor istius sibi acceperit, an huie exegerit. atque hac ex publico Tifsensium testimonio cognoscite. TESTIMONIVM PVBLICVM. TISSENSIVM. Obscure,iudices, prator ipfe decumanus est?cum eius apparitores frumentum a civitatibus exigant, pecunias imperent, aliquan to plus ipsi auferant, quam quantum populo R. decumaris nomine daturi funt. Hac aquitas in tuo imperio fuit, hac pratoris dignicas, ut seruos Venerios Siculorum dominos esse uelles . hic delectus, hoc discrimen te pratore fuit, us

IN. VERREM LIB. 111. 168 eratores in feruorum numero effent, ferui in publicanorum. Quid Amestratini miseri? impositis ita magnis decumis, ut ipsis reliqui nihil fieret, non ne tamen numerare pecunias coacti funt ? addicuntur decuma M. Casio, cum adessent legati Amestratini. statim cogitur Heraclius legatus sumerare HS XXII quid hoc est? qua est ista prada? que uis ? que direptio sociorum, si erat Heraclio ab senatu mandatum, ut emeret : emisset . si non erat : qui poterat sua sponte pecuniam numerare? Casio renunciat se dediffe . cognoscite renunciationem ex literis . recita, EX. LITERIS. PVBLICIS. Quo S.C. erat hoc legato permissum ? nullo. cur feat? coaceus est. quis hoc dicit? tora civitas. Recita. TESTIMONIVM. PVBLICVM. Ab hac eadem ciuitate anno secundo simili ratione extorium esse pecuniam, et Sex. Vennonio da eam, ex eodem testimonio cognouistis. at Amestratinos, home nes tenues, cum eorum decumas medimnis DCCC uendidif ses,Banobali Venereo(cognoscite nomina publicanoru)cogis eos plus lucri addere, quam quanti uenierant, cum magno uenissent . dant Banobali medimnis pro DCCC HS M D. profecto numquam iste tam amens fuisset, ut ex agro populi R. plus frumenti seruo Venereo, quam populo R. tribui pateretur, nisi omnis ea præda serui nomine ad Estum ipsum perueniret. Petrini, cum corum decuma magno addicte effent, tamen inuitissimi P. Neuio Turpion!, im probissimo homini, qui iniuriar i sacerdote pratore da natus est, HS XXXVII & D. dare coacti sunt. ita ne dissolute decumas uendidisti, ut, cum modium XV mil libus uenissent, medimnum CID CID CID, hocest HS XLV lucri decumano HS MMM darentur? as

tique win

nt diquoling

"ATTRETION TO

i itaquequi

ed pirati to

emerant of

itate, tradi

an francisco

Disquit III

cur bu whe

redantian !

nter main to

cti Diopnoto Ve

ai expadici 184

Munhibe ni-

inte, fe potefis,

apparitor iffine

ex publico Til.

MONIVA

Objentein

paritores TH

crent, alique

R. decumati

verio fuiz, hec

rum dominos

tore fuit, wh

permagno decumas eius agri uendidi. uidelicet gloriatur non Turpioni lucrum datum, sed Petrinis pecuniam erepeam. Quid Halycienses, quorum incola decumas dant, ipsi agros immunes habent; non ne huic eidem Turpioni, cum decume c mod. uenissent, HS XV dare coacti sunt? sid, quod maxime uis posses probare, hac ad decumanos lucra uenisse, nihil te attigisse : tamen bæ pecuniæ per uim atque iniuriam tuam capta, & conciliate, tibi fraudi, & da nationi effe deberent.cum uero hoc nemini persuadere pofsis, te tam amentem fuisse, ut Apronium, ac Turpionem, feruos homines, euo, liberorumq; tuorum periculo diuites fieri uelles: dubitaturum quemquam existimas, quin illu emissarijs hac tibi omnis pecunia quasita sit? Segestam item ad immunem civitatem Venerius Symmachus decumanus immittitur. is ab isto literas affert, ut sibi, contra iura omnia, contraq; legem Rupiliam, extra forum uadi moniu promittant aratores. audite literas, quas ad Segesta nos miserit. LITERAE. C. VERRIS. hic Venerius que admodum aratores eluserit, ex una pactione hominis hone fti, gratiofiq; cognoscite : in codem enim genere funt cetera. Diocles est Panormitanus, Phimes cognomine, home illustrus, ac nobilis arator. is agrum in Segestano (nam commercium in eo agro Panormitanis est ) conductum habebat HS sex millibus. pro decuma, cum pulsatus a Venerio effet, dedit HS sexdecim millia, & DCLIIII. id ex tabulis ipsius cognoscite. NOMEN. DIOCLIS. PANORMITANI. Huic eidem Symmacho Anneius Brochus, senator, homo eo splendore, ea uirtute, qua omnes existimatis, nummos præter frumentum coa-Etus est dare. Venerio ne seruo, te prætore, talis uir, se-

que de lia sportia na

## IN VERREM. LIB. III. nator populi R. quastui fuii?hunc ordinem si dignitate an tecellere non exstimabas;ne hoc quidem sciebas, indicare? antea, cum equester ordo indicaret? improbi & rapaces magistratus in provincijs inserviebant publicanis, ornabant eos, quicumque in operis erant: quemcumque equitem R. in proumcia uiderant, beneficijs, ac liberalitate prosequebantur: neque tantum illa res noæntibus proderat, quantum obfuit multis, cum aliquid contra utilitatem eius ordinis, uoluntatema; fecissent. retinebatur hoc tum nescio quo modo quasi communi consilio ab illu diligenter, ut, qui unum equitem R. contumelia dignum puta set, ab univer so ordine malo dignus indicaretur. tu sic ordinem senato rium despexisti, sic ad iniurias libidines q; tuas omnia coaquasti, sic habuisti statutum cum animo, ac deliberatum, omnes, qui habitarent in Sicilia, aut qui Siciliam te præ tore attigissent, indices reijære; ut illud non cogitares, ta men ad eiusdem ordinis homines te iudiæs esse uenturum? in quibus, si ex ipsorum domestico incommodo nullus dolor insideret, tamen effet illa cogitatio, in alterius miuria se se despectos, dignitatema; ordinis comtemptam, & abieclam . quod meher cule, indices, mihi non mediocriter feren dum uidetur . habet enim quendam aculeum contume lia , quem pati pudentes ac uiri boni difficillime poffunt. Spoliasti Siculos: solent enim multi esse in iniurijs suis pro umciales.uexasti negotiatores: muia enim Romam raroq; decedut.equitem R.ad Aprony iniurias dedifti: quid enim iam nocere possunt, quibus non licet iudicare? quid, cum se natores summis iniurijs afficis; quid aliud dicis, mis boc? ædo mihi etiam ist um senatorem:ut hoc amplissimum nomen senatorium non modo ad inuidiam imperitorum, sed

licet glorian

pecunidmen

umas danis

Tarpioni, or

acti [uni]

this per wa

cibi franciji

si perfudan

s, de Turpion

m periculain

riftimu nit.

ymments.

t, ut hi, on

extra forunti

es, ques ed sign

hic Venerius on

ione hominisho genere funccu

ognomine, hon Segestano (no

conductumble

a pulfatus a Vi

DCLIII

I. DIOCLI

macho Ann

ed uirtute, 9%

mentum cod

, talisuit, fer

dis

DE.

NI

me

600

etiam ad contumeliam improborum natum effe uideatur. neque hoc in uno fecit Anneio, sed in omnibus senatoribus; ut ordinis nomen no tantum ad honorem, quatum ad igno miniam ualeret In C. Casio, uiro clarisimo, co fortisimo, cu is co ipfo tepore, primo iftius anno conful effet, tan ta improbitate usus est, ut, cu eius uxor, femina primaria, Paternas haberet arationes in Leontino, frument um omne in decumes auferret iusserit. hunc tu in hac caussa testem Verres habebu; quoniam, indicem ne haberes, providisti. uos autem, iudices, puture debetu, effe quiddam nobis inter nos commune, atque coniunceum. multa funt imposita huic ordini onera, multi labores, multa pericula, non solum legum, ac indiciorum, sed etiam rumorum, ac temporum. sic est hic ordo quasi proposieus, acque editus, in altum, ut ab omnibus uentis inuidia circumstari posse uideatur. în hac tum misera, et indigna condicione uite, ne hoc qui dem retinebimus, indices, ut magistratibus nostris, in obtinendo iure nostro, ne cotemptisimi, ac despectisimi esse ui deamur? Thermituni miserunt, qui decumas emerent agri sui magni sua putabant interesse, publice potius quammis magno emi, quam in aliquem istius emissarium incidere. appositus erat Venuleius quidam, qui emeret is liceri non destitit.illi, quoad uidebatur ferri aliquo modo posse, coten derunt; postre mo liceri destiterunt. addicitur Venuleio tritici mod. VII. millibus legatus Posidorus renunciat. cum omnibus hoc involerandum uideretur, tamen Venuleio dan tur, ne accedat, tritici mod. V I. prætered HS I I. ex quo fa cile apparet, que merces decumani, que pretoru prada effe uideatur. Cedo Thermitanorum mihi literas, & testimo-MIN. TABVLAE, THERMITANORYM, ET. TE

IN VERREM. LIB. III. STIMONIVM. Imacharenses, iam omni frumento ab lato, iam omnibus iniurijs tuu exinanitos, tributum ferre miseros, ac perditos coegisti, ut Apronio, darent HS XX. Re cita decretum de tributis, er publicum testimonium. S. C. DE. TRIBUTO. CONFERENDO. TESTIMO-NIVM. IMACHARENSIVM. Ennenses, cum decu mæ uenissent agri Ennesis, medimnis MMMCC, Apronio coacti sunt dari tritici mod. LXX111. @ HS 111. quaso, attedite quantus numerus frumenti cogatur ex omni agro decumano nam per omnes ciuitates, que decumas debent, percurret oratio mea:et in hoc genere nunc, iudices uerfor, in quo non fingulatim aratores euerfi bonis omnibus funt, sed publice decumanis lucra data sunt, ut aliquado ex eoru agris, atque urbibus expleti, atque faturati cum hoc cumu lo quastus deciderent. Calatinis quamobrem imperasti anno tertio, ut decumas agri sui, quas Calatæ dare consuewerant, Amestrati M. Casio decumano darent? quod neque ante te pratorem illi fecerunt, neque tu ipfe hocita statueras antea per bienniu. Theomnastus Syracusanus in agru Mutyensen cur abs te immissus estequi aratores ita uexawie, ut illi in alteras decumas, id quod in alijs quoque ciuiestibus oftendam, triticum emere necessario propter inoplam cogerentur. Iam uero ex Hyblensium pactionibus intelligetis, que pacte sint cum decumano Cn. Sergio, [exies tantum, quam quantum satum sit, ablatum esse ab ara coribus. Recita sationes, er pactiones ex literis publicu: recita ex literis publicis. Cognoscite pactiones Menenorum cum Venerio seruo. Recita ex literis publicis. Cognoscite Stem professiones sationum, or pactiones Menenorum. Re siea ex literis publicis. Patiemini, indices, a socijs, ab

effe utdette

us fendioriba

natura din

to, Co forti

comfutefan

mind princi

"ARKTH MIR

ode edulati

eres, prom

10 0478 TANKE

ent impolic

Ald, non int.

, de tenen

tus, in any

posse vitte

e uite, mini

s nostris, inch

Gecti Bimieles

made emercial

e potius quan

arium india. erec isliceri na

modo postecian

er Venuleioni-

renuncial, can

y couleio da

II.exquo

ester bleggings

M. EI, IB

face.

per

(8:

aratoribus populi R. ab ijs, qui nobis laborant, nobis ferniunt, qui ita plebem Romanam ab sese ali uolunt, ut sibi. ac liberis suis tantum supersit, quo ipsi ali possint, ab his per summam iniuria, per summas contumelias plus aliqua to ablatum effe, quam natum sit? Sentio, indices, moderandum mihi effe ia orationi meæ, fugiedamq; uestram satieta tem. non uersabor in uno genere diutius, er ita cetera de oratione mea tollam, ut in caussa relinquam audietis Agri gentinorum, fortißimorum uirorum, diligentißimorum que, querimonias: cognoscetis, iudices, Entellinorum, sum mi laboris, summæq; industriæ, dolorem, er iniurias: Hera cliensium, Iciliensium, Aethensium, Solentinorum incom moda proferentur: Catinensium, locupletissimorum hominu, amici simoruma; agros uexatos ab Apronio cognosceeis: Tyndaritanam nobili simam ciuitatem, Cephaleditanam, Halentinam, Apolloniensem, Eggynam, Capitinam. perditas esse hac iniquitate decumanorum intelligetis: Mur gentinis, Afforinis, Elorinis, Ennensibus, Letinu nibil om nino relictum : Citarinos , Acherinos , paruarum ciuitatum homines, omnino abiectos effe, ac perditos: omnes denique agros decumanos abiectos per triennium pop. R.ex parte decuma, C. Verri ex omni reliquo uectigales fuisse: plerisque aratoribus nihil omnino superfuisse: quibus quod tum aut remißum, aut relictum fit, id fuiffe enneum, quaneum ex eo, quo istius auaritia cotenta fuit, re dundarit. Duarum mihi ciuitatum reliquos feci agros,iudices, fere optimos, ac nobilissimos, Aetnensium, & Leoeinorum.horum agrorum ego missos faciam quastus erien ny: unum annum eligam, quo facilius id, quod inflicui, explicare possim. summam annum tertium, quod & recen

IN. VERREM. LIB. III. tisimus est, er ab isto ita administratus, ut, cum se certe de cessurum uideret, non laboraret, si aratorem nullum in Si cilia omnino effet relicturus . agri Aetnensis, & Leontini decumas agemus, attendite, indices, diligeter. agri funt fe races, annus tertius, decumanus Apronius de Aetnensibus perpauca dicam. dixerunt enim ipsi priore actione publice : memoria tenetis, Artemidorum Aetnensem, legationis eius principem, publice dicere, Apronium uenisse Acenam cum Venerijs, uocasse ad se magistratum, imperasse, ut in foro sibi medio lecti sterneretur: quotidie solitum esse no modo in publico, sed etiam de publico couiuari: cu in eis conuiuis symphonia caneret, maximuq; poculis ministra retur, retinere solitum esse aratores, atque ab ijs non modo per in iuriam, sed etiam per contumeliam tantum exprimi frumenti, quantum A pronius imperasset . audistis hæc, iudices: quæ nunc ego omnia prætereo, ac relinguo. ni hil de luxuria Apronij loquor, nihil de infolentia, nihil de singulari nequicia, ac turpitudine: tantum de questu, ac lu cro dicam unius agri, or unius anni, quo facilius uos conie Eluram de triennio, or de tota Sicilia facere positis . sed mihi Aetnensium breuis est oratio. ipsi enim uenerunt: ipsi publicas literas deportarunt : docuerunt uos, quid lucelli fecerit homo non malus, familiaris prætoris, Apro nius.id, quafo, ex ipfor u testimonio cognoscite. recita. TE-STIMONIVM. AETNENSIVM. Quid au? dic, dic, quefo, clarius, ut populus R. de suis uectigalibus, de suis aratoribus, de suis socijs, atque amicis audiat, L. MIL-LIA Per deos immortales, unus ager, uno anno, CCC mil lia mod tritici & praterea H5 L millia lucri dat Apronio? zanto ne minoru decume uenierunt, quam fuerunt: an,

nt, wobis or

column, with

possime, do

ids plus digi

ilces, materia

i he tran in

Or the cety

m, dudicti

agenti lina

E LIMOTUM, D

T thunk Ho

I THOY MIN

DY ONTO CITAL

m, Cephalin

ram, Capillain

inielligetis Mu Lecina uibilor

DATHATHIN CIN

perditor : on

LTICKNI WITH PA

iquo nectique

no superfulls

um it, id wi

feci agros, 14

om, Or Leon quastus crien

a uod institui

uod or ruce

WHI THE

at a total

terie w

fuisse.h

fedet #

alque

117105

do in

niam

dixi.

rieno

inge

eini a

VI,

negu

71477

Tunt.

cimo

CHILIF

dicet .

iniq

MAN !

oum satis magno uenissent, hic tantus tamen frumenti, pe cuniaq; numerus ab aratoribus per um ablatus est? utru enim horum dixeris, in eo culpa, or crimen harebit. nam illud quide non dices: quod utinam dicas: ad Apronium no peruenisse tantu.ita te non modo publicis tenebo, sed etiam priuatis aratorum pactionibus, ac literis:ut intelligas, non ce diligentiorem in faciendis furtis fuisse, quam me in deprehendedis. hoc tu feres, quisquam defendet, hoc hi, si ali ter de te statuere voluerint, sustinebut uno aduentu, ex uno agro, Q. Aproniu, præter ea, quam dixi, pecuniam numeratam, CCC millia mod. eritici, lucri nomine, sustulisse? quid?hoc Aetnenses soli dicunt?immo etiam Centuripini; qui agri Aetnensis multo maximam partem possident. quo ru legatis hominibus nobilissimis, Androni, & Artemont senatus ea mandata dedit, que publice ad ciuitate ipsorum pertinebant de ijs miurijs, quas ciues Centuripini non in fun, fed in aliorum finibus acceperunt, senatus & populus Ceturipinus legatos noluit mittere; ipfi aratores Ceturpini. qui numerus est in Sicilia maximus, hominum honestist morum, er locupletissimorum, eres legatos ciues suos delegerunt; ut eorum testimonio non unius agri, sed prope totius Sicilia calamitates cognofæretis. arant enim tota Sici lia fere Centuripini. or hoc in te graniores, certioresq; testes sunt, quod cetera ciuitates suis solum incommodis commouentur; Centuripini, quod in omnium fere finibus ha bent possessiones, ettam ceterarum ciuitatum damna, ac de trimenta senserunt. Verum, ut dixi, ratio certa est Aetnensium, or publicis, or privatis literis cosignata mea diligen tia: pensum magis in Leontino agro est exigendum, propter hanc caussam, quod ipsi Leontini publice non sane me

IN. VERREM. LIB. III. multum adinuerunt : neque enim eos isto pratore ha dein manorum iniuria la erunt, potius etiam adiuuerunt. Mi rum forta ffe hoc nobis, aut incredibile nideatur, in tantis aratorum incommodis Leontinos, qui principes rei frumen taria fuerunt, expertes incommodorum, at que iniuriarum fuisse.hoc caussa est, indices, quod in agro Leontino, præ ter unam Mnasistrati familiam, glebam Leontinorum pof sedet nemo. itaque Mnassfrati, hominis honostissimi. atque optimi uiri, testimoni i indices audietis, ceteros Leon tinos, quibus non modo Apronius in agris, sed ne tempestas quidem ulla nocere potuit, expectare nolite:etenim non mo do incommodi nibil ceperunt, sed etiam in Apronianis illis rapinis, in quæftu funt copedioq; uerfati . quapropter, quo niam me Leontina ciuitas. atque legatio propter eam, qua dixi, caussam defecit: mihimet ineunda ratio, or wia reperienda est, qua ad Apronij quastu, sine adeo qua ad istius ingete immanema prædam posim peruenire: Agri Leon eini decuma anno tertio uenierunt tritici medimnu XXX-VI, hoc est tritici mod. CCXVI, magno, indices, magno: neque enim hoc possum negare : itaque necesse est, aus damnum, aut certe non magnu lucrum feciffe decumanum : hoc enim folet ufu uenire is, qui magno redeme runt . quid, si oftendo in hac una emptione lucri fieri tritt ci modium C? quid, si CC?quid, si CCCC?dubitabitis etiam, cui ista tanta præda quesita sitiniquum me esse quispiam dicet, qui ex lucri magnitudine coniecturam faciam fur ei, atque prædæ quid, si doceo, indices, cos, qui CCCC mod. lucri faciunt, damnum facturos fuisse, si, ut tua iniquitas fuit, ex cohorte recuperatores non intercederent ? num quis poterit in tanto lucro, tantaq; iniquitate 114

menti, n

ड शी रे भाग

rebit, non

TOTAL TOTAL

o, feditio

elligat, a

THE STEAK

t, bochil

12/12/15/

niam ma

e, falaifi Centricity

re Siet w

of Ared

interiora

ripini nand

C POPULA

es Cenarpin en honefil

ines fixos de , fed prop

pero fota Sin

rtiores 4 le

nodis com

finibush

na, ach

Atthen

es diligen

17. 0100

THM I

XXXV

rent, licit

f fuisset

YUM THEN

cumo t

decumi

Aprot

Yet. no

multi

dem e

tum ar

maxin

Mitati

pmu

re ad

milit

HE ab a

la, qu

hmm

petrat

tur, "

Quod

plius q

mas de

feu po

BK 94

dubitare, quin propter iniquitatem tam magnos questus feceris, propter magnitudinem quastus improbus esse uolueris? quo modo igitur hec affequar, indices, ut sciam, lucri quantum factum sit?non ex Apronij tabulis: quas ego cum conquirerem, non inueni : er cu in ius ipsum eduxi, expressi,ut, conficere tabulas se negaret. si mentiebatur: quamobrem remouebat, si hæ tabulæ nihil tibi erant obfu tura? si omnino nullas confecerat literas: ne id quidem satis significabat, illum non suum negotium gestissed est enim ratio decumarum, ut sine plurimis literis confict non possit. singula enim nomina aratorum, & cum sin gulis pactiones decumanorum, literis perfequi, & conficere necesse est. Iugera professi sunt aratores omnes impe rio, atque instituto tuo. non opinor quemquam minus esse professum, quam quantum araffet, cum tot cruces, tot indt cia, tot ex cohorte recuperatores proponerentur. in iugere Leonini agri medimnum fere erieici seritur, perpetua, atque aquabili satione: ager efficit, cum octano, bene ut agatur; ueru, ut omnes dij adiuuet, cum decimo. quod fi quando accidit, tum fit, ut tantum decume fit, quantu feueris, hoc est, ut, quot ingera sunt sata, totidem medimna de cuma debeantur. hoc cum ita effet, primum illud dico, pluribus millib.medimnu uenisse decumas agri Leontini, qua quot millia iugeru sata erant in agro Leontino. quod si fie ri non poterat, ut plus quam dece medimna ex iugere exararet; medinum autem ex iugere decumano dari poterat, cu ager, id quod per raro euenit, cum decumo exculisset: qua erat ratio decumani, si quidem decume, ac non bona ueniebant aratorum, ut pluribus aliquanto medimnis decu mas emeret, quam ingera erant fata? In Leontino inge-

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

IN. VERREM. LIB. III. rum subscriptio, ac professio non est plus XXX, decuma XXXV I medimnis uenierunt erraui, an potius insaniuit Apronius?immo tum infanisset, si aratoribus, quod deberent, licitum effet, or non, quod Apronius imperaffet, necef se fuisset dare. si ostendo minus tribus medimnus in iugerum neminem dedisse decumæ: concedes, opinor, ue cum de cumo fructus arationis perceptus sit, nemine minus tribus decumis dedisse. Atque hoc in beneficij loco petitum est ab A pronio, ut in iugera singula ternis medimnis decidere lice ret.nam cum a multis quaterna, etiam quina exigerentur; multis autem non folum granum ullum, fed ne paleæ quidem ex omni fructu, atque ex annuo labore relinqueretur: tum aratores Centuripini, qui numerus in agro Leontino maximus est, unum in locum conuenerunt; hominem sua ci nitatis in primu honestum, ac nobilem, Andronem Centuri pinum legarunt ad Apronium, eundem, quem hoc tempo re ad hoc iudicium legatum, or testem Centuripina ciuitas misie; ut is apud eum auffa aratoru ageret, ab eoq; peteret, ut ab aratoribus Centuripinis ne amplius in iugera singula, quam terna medimna exigeret . hoc uix ab Apronio in summo beneficio, pro ijs, qui etiam tum incolumes erant, im petratum est.id cum impetrabatur, hoc widelicet impetraba tur, ut pro singulis decumis ternas decumas dare liceret. Quod si tua res non ageretur, a te potius posiularent, ne am plius quam singulas, quam ab Apronio, ut ne plus, qua ter nas decumas darent. Nunc, ut hoc tempore ea, que regie, Seu potius tyrannice statuit in aratores Apronius, prætermittam; neque eos appellem, a quibus omne frumentum eripuit, & quibus nihil non modo de fructu, se ne de bo nis quidem fuis reliqui fecit : ex his ternis medimnis, quod

thos que

probusell

, We city

francon francon

enticom

erant h

e id qui

iteris (m)

, O conto

11, 沙城。

The Tribula

THEOLEGIA

ment, into

HAT, NOW

octano, box

ima, qual

quantule. medimns d

d dico, pla

ontini, gil

. quod fife

igere cui-

iffet : qua

bons 1124

ra ling

THIT ALL

ge fimal

menti nu

me quio

re, atque

tor.quo

ationer

ch equ

de frui

wino i

niodd

rumid

bant

nifiui

ad fin

addeba

exempl

dum d

wit. Q

wendid

LOTUM 1

I quis

arbori

pecore

rit,

etaur;

benefici gratiaq; caussa concessit. quid lucri fiat, cognoset Re. Professio est agri Leontini ad iugerum XXX, hac funt ad tritici medimnum XC, id est tritici mod. DXL, deductis eritici mod. CCXV I, quati decuma uenier ut, reliqua trit ci CCCXXIV . adde totius summa DXL, mod tres quinquagesimas, id est tritici mod. XXXII CCCC. ab omnibus enim terna praterea quinquagesima exigebatur. sunt haciam ad CCCXL, mod. tritici. at ego CCCC lucri facta esse dixeram : non enim duco in hac ratione eos, quibus ter nis medimnis non est licitum decidere. uerum ut hac ipsara tione summam mei promisi compleam, ad singula medim na multi HS duos, multi HS quinque accessionis cogebantur dare: qui minimum, singulos nummos . hoc minimum, ut sequamur, quoniam XC medimnum duximus, accedane eo nouo, pessimog; exemplo ad HS XC. Hic mihi etiam dicere audebit, magno se decumas uendidisse; cum ex eodem agro dimidio ipse plus abstulerit, quam populo R. miserit. CCXV I modium decumas agri Leontini uendidisti: siex lege, magno: fi, ut lex effet libido tua, parno: fi, ut, quæ dimidia effent, decuma uocarentur, paruo uendidifti: multo enim pluris fructus annui Sicilia uenire potuerunt, si id te senatus, aut populus R. facere uoluisset. etenim fa pe decuma tanti uenierunt, cum lege Hieronica uenirent, quanti nunc lege Verrea uenierunt. Cedo mihi C. Norba ni decumas uenditas. C. NORBANI. DECVMAB. VENDITAE. AGRI. LEONTINI. Atque tumne que indicium de modo ingerum dabatur : neque enim erat Artemidorus Cornelius recuperator: neque ab aratore ma gistratus Siculus tantum exigebat, quantum decumenus ediderat : nec beneficium petebatur a decumano, ut in iuge

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

## IN. VERREM. LIB. III. ra singula ternis medimnis decidere liceret: nec númmo rum accessionem cogebatur arator dare, ternas quinquagesimas frumenti addere: & ramen populo R. magnus fru menti numerus mittebatur, quid ueto iste sibi quinquagest ma? quid porro nummorum accessiones uolunt? quo id iure, arque adeo quo id porius ore fecisti?nummos dabat arator quo modo? aut unde? qui, si largi simus effe nellet, cumu latiore me fura uteretur, ut antea folebat facere in decumis, cu aqua lege et codicione ueniebant. is numu dabat. unde? de frumento? quasi habuisset te prætore, quod uenderet. de uiuo igitur erat aliquid resecandum; ut esset, unde Apro nio ad illos fructus arationum hoc corollarium nummorum adderetur . Iam id porro utrum libentes, an inuiti da bant? libentes? amabant, credo, Apronium. inuiti? qua re, nisi ui & malo, cogebaneur? 1am iste: homo ameneisimus, in uendundis decumis nummoru faciebat accessiones ad fingulas decumas: neque muleum bina, aue terna millia addebat. fiunt per eriennium HS fortasse D. hoc neque exemplo cuiusquam, neque ullo iure fecit: neque eam pecuniam retulit: neque, hoc paruum crimen quemadmodum defensurus sie, homo quisquam umquam excogitauit. Quod cumita sit, audes dicere te magno decumas uendidiffe ? cum sit perspicuum, te bona, fortunasq; aracorum non populi R. sed cui quastus caussa uendidisse. ut, si quis uillicus ex fundo, cui HS X merces esset, excisis arboribus ac uenditis, demptis tegulis, instrumento, pecore abalienato, domino XX nummum pro X miserie, sibi alia præterea centum confecerie; primo dominus, ignarus incommodi sui, gaudeat; uillicog; dele-Etetur; quod tanto sibi plus mercedis ex fundo refectum sit;

reliquem

जे प्रधाक

C.do

zebatur.h

ccludil

tos, quin

at haids

ingulati

nis appoin

DOC BEENE

ion pos

militial

CHIM CLOUD

ulo R. militi

endidifii fa 10: fi, 111, qu

so vendidit

te pothethi

et denin

ica heniren

ibi C. Non

ECYMA

eque tuna

ue enim ci

AT STOTE TH

decumenas

Milli 14.28

quonian.

familia

fu primo

tem, terti

patresfan

rum hon

centos qu

tue. qui

tos Agy

mmo

les, po

Tynen

\$405 CO1

peragi

tamen

minor

metuet

mittere

rent,

Witatib

cuma p

eos Mee

canend

quample

eos nem

Pulo R.

re. Lan

quema

Eteneur

Suscipite

deinde, cum audierit, eas res, quibus fundi fructus, & cul tura continentur, amotas & uenditas, summo supplicio uil licum afficiat, er secum male actum putet : item populus R. cum audit pluris decumas uendidisse C. Verrem, quam innocentisimum hominem, cui iste successit, C. Sacerdotem; putat se bonum in arationibus fructibus suis habuisse custodem, ac uillicum : cum senserie istum omne instrumeneum aratorum, omnia subsidia nectigalium nendidisse,om nem sem posteritatis auaritia sua sustulisse, arationes, co agros uectigales uastasse, arque exinanisse, ipsum maximos quastus , prædasq; fecisse , intelliget secum actum esse pef sime ; istum autem summo supplicio dignum existimabit. unde ergo hoc intelligi potest? ex hoc maxime, qued ager decumanus prouinciæ Siciliæ propter istius auaritiam desereus est . neque id solum actum est , uti minus multis ingis arent, si quis in agris remanserune; sed etiam, ut per multi locupletes homines, magni, & naui aratores, agros latos, ac fertiles desererent, totasq; arationes derelinquerent . id adeo fciri facillime potest ex literis publicis ciuitaeum: propterea quod lege Hieronica numerus aratorum quotannis apud magistratus publice subscribitur. Recita tandem, quot acceperit aratores agri Leontini Verres. OCTVAGINTA. TRES. Quot anno tereio profiteansur. TRIGINTA. DVO. Vnum & quinquaginta aratores ita video deiectos, ut his ne vicarij quidem successerint. quot aratores adueniente te fuerunt agri Mu eicensis? uideamus ex literis publicis. CENTVM. OCTVAGINTA. OCTO. Quid? anno tertio? CEN-TVM. ET. VNVS. Octuaginta septem aratores unus ager istius iniuria desiderat : atque adeo nostra resp.

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

IN. VERREM. LIB. III. quoniam illa populi R. nectigalia funt, hunc tot patrumfamilias numerum desiderat, & reposcit. Ager Herbiten sis primo anno habuit aratores ducentos quinquaginta sep tem, tertio centum uiginti. hinc centum criginta septem patres familias extorres profugerunt, Agyrinesis ager, quo rum hominum? quam honestorum? quam locuplecum?du centos quinquaginta aratores habut primo anno pratura tua. quot tertio anno? octuaginta, quemadmodum legatos Agyrinenses recitare ex publicis literis audistis. pro dij immortales, si ex provincia tota centum septuaginta eiecis ses, posses ne seuer u indicibus, saluus esses unus ager Agirynensis centum septuaginta aratoribus inanior cum sie, uos coniecturam eotius provincia non facietis? atque hoc peraque in omni agro decumana reperietu: quibus aliquid tamen reliqui fuerit ex magno patrimonio, eos in agris, minore instrumento, minus multis iugis, remansisse, quod metuebant, si recessissent, ne reliquas fortunas omnes amitterent ; quibus autem iste nihil reliqui, quod perderent, fecerat, eos plane non folum ex agru, uerum ex ciuitatibus sus profugisse. illi ipsi, qui remanseram, uix de cuma pars aratorum, relicturi agros omnes erant, nisi ad eos Metellus Roma literas misisfet, decumas lege Hieronica uenditurum; & nisi ab ys hoc petinisset, ut sererent quamplurimum: quod illi semper sua caussa fecerant, cum eos nemo rogaret, quam din intelligebant seje sibi, er po pulo R. non Verri, & A pronio serere, impendere, labora re. Iam uero, iudices, si Siculorum fortunas negligitis; si quemadmodum soci populi R. a magistratibus nostris tra Etentur, no laboratis; at uos communem populi R. caussam suscipite, aique defendite, eiectos aratos esse dico; agros

etus, ord

Supplient

item popul

errem.our

c.Sacrolandish

neinfrom

Wording.

arthus s

p fine man

delande

moth

ime auton

dution.

NAME OF THE PARTY.

detiam, un

AT ABOTTS, 671

es derdinas

publicis civil

eths athlian

ibitur . Rui

maini Vent

reio profino quinquizin quidem (k

ine agrill

CENTY

Ttio? CEN

Atores Will

nostra res

#### ACTIONIS. IV. quam,q uelligales uexatos, atque exinanitos a Verre; populatam, uexatamq; prouinciam: hac omnia doceo ciuitatum, eg pri EAMINTO. uatis primarioru uiroru testimonijs. quid uultis amplius? MALLEY TE nu exfectatis, du L. Metellus, is qui multos in iftum teftes (elabora imperio, & potestate deterruit, idem absens de ifius scele RELIC re, improbitate, audacia testimonium dicat? non, opinor . at is optime , qui successite ifti , potuit cognoscere . itt RERE bello? q est, uerum amicitia impeditur. at debet nos certiores facere, quod o quo pacto se habeat proumcia. debet, uerumtamen non co gitur . num quis in Verrem L. Metelli testimonium requi YE WET rit? nemo . num quis postulat? non , opinor . quid , testi-Yes co ginien monia L. Metelli, ac literis hac omnia uera effe docebo? quid dicety, utrum, Metellum falfum scribere, an amicum memo pie ue Ledendi effe cupidum? an prætorem, quemadmodum pro uincia affecta sit, nescire? Recita literas L. Metelli, quas ad Eum 1 interi Cn. Pompeium, et M. Crassum cos. quas ad M. Mummium pratorem, quas ad quastores urbis misit. EPISTOLA. Yum, lio, du L. METELLI. DECVMAS. FRVMENTI. LEGE, cefferas HIERONICA. VENDIDI. Cum scribit se lege Hiero-Verres nica uendidisse, quid scribit? ita se uendidisse, ut omnes pra tauit, ter Verrem . cum scribit se lege Hieronica uendidisse, quid Athen scribit? se per istum erepta, Siculu maiorum nostrorum beillis, fi neficia, ius ipsorum, condicionem societatis, amicitia, fa derum reddidiffe . Dicit deinde , quanti cuiufque agri denis, nec cumas uendiderit. quid scribit? Recita de epistola reliqua. eum pro sem ne SVMMA, BATA. EST. OPERA, A. ME. VT. quilqu QVAMPLVRIMO. DECYMAS. VENDEREM. Cur igitur, Metelle, non ita magno uendidifti? quia desertas entre fauml arationes, inanes agros, provinciam miferam, perditamq; offendi, quid? id ipsum, quod satum est, qua ratione quif. ei sime.

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

VERREM. LIB. III. quam, qui sereret, inueneus eft? Recita literas. Ait se misife er presentem confirmasse, suam interposuisse auttoritate. tantum quod aratoribus Metellus obsides non dedit, se in nulla re Verrisimilem futurum. at quid est tandem, in quo se laborasse dicat? Recita. VT. ARATORES. QVI. RELIQVI. ERANT. QVAMPLYRIMVM. SE REKENT. Quireliqui? quid hocest? reliqui? quo ex bello? qua ex uasticate? quenam in Sicilia tanta clades, aut quod bellum tam diuturnum, tam calamitofum te pratore uer satum eft , ut is , qui tibi successerit , reliquos aratores collegisse, & recreasse uideatur? cum bellis Charehaginiensibus Sicilia uexata est; & post, nostra, patrumq; memoria, cum bis in ea prouincia magnæ fuzitiuorum co pia uersata sint; tamen aratorum internicio facta nulla est. eum semente prohibita, aut messe amissa, fructus annuus interibat : tamen incolumnis numerus manebat dominorum, aique aratorum. tum qui M. Leuino, aut P. Rupi lio, aut M'. Aquillio prætoribus in eam provinciam successerant, aratores reliquos non colligebant. tanto ne plus Verres eum Apronio prouincia Sicilia calamitatis imporeauit, quam aut Hasdrubal cum Poenorum exercitu, aut Athenio cum fugitiuorum maximis copijs, ut semporibus illis, simul acque hostis superatus esset, ager araretur omnis, neque aratori prator per literas supplicares, neque eum prasens oraret, ut quamplurinum sereret; nunc ausem ne post abitum quidem huius importunisima pestis quisquam reperiretur, qui sua noluntate araret? pauci es sent reliqui, qui L. Metelli auctoritate in agros, atque ad (uum larem familiarem redirent? Hu te literis, homo audaeisime, atque amentisime, ingulatum non fentisenon ni-

ultij andi

s in ifund

ns de Alle

icas? non.

cognomi

CETHOTEN

Untillion

imetion

TOT ON H

eta efe buch

bert, amon

ון תנות בעוד

Metelinus

M. Muni

EPISTOL

ENTI, LEG

bit fe lege His

Te, as omno

noftrorum

is, amicine

NDERE

Cribert

Ye, to Wel

prosticent sistemo

iple Met

rescolli

funt, a

reliqui

ne Me

mus

fed et

fortu

Teno

opus

ac fe

dine

est,iu

ruple

nium

ti,ead

nobili

decun

twn

from

des, cum is, qui tibi successit, aratores reliquos appellet, hoc eum diserte scribere, reliquos hos esse, non ex bello, ne que ex aliqua huiusmodi calamitate, sed ex tuo scelere, im portunitate, audritia, crudelitate? Recita cetera. TA-MEN. PRO. EO. VT. ET. TEMPORIS. DIFI-CVLTAS. ARATORVMQ VE. PAENVRIA. TV LIT. aratorum, inquit, panuria. Si ego accufator toties de re eadem dicerem, uererer, ne animos uestros offenderem, iudices. clamat metellus : Nisi literas misissem : non est satis: Nisi præsens confirmassem : ne id quidem satis est: Reliquos, inquit, aratores. reliquos? probe lugubri uerbo calamitatem provincia Sicilia significat. addit: Araw rum panuria . exfectate etiam , indices , si potestis , aucto ritatem accusationis mea. dico aratores istius auaritia eie-Etos: scribit Metellus reliquos ab se esse confirmatos. dico agros relictos, arationesq; desertas esse: scribit, Metellus aratorum effe panuriam . hoc cum scribit , illud oftendit , deiectos, eiectos, fortunis omnibus expulsos esse populi R. socios, atque amicos. quibus si qua calamitas propter istum, Saluis uectigalibus nostris, accidiffet, animaduertere in eu uos oportebat, prafertim cum ea lege indicaretis, que focioru causa effet constituta. cu uero, perditis, profligatisq; focijs, uectigalia populi R. sint diminuta, res frumentaria, commeatus, copiæ, salus urbis, atque exercituum no strorum in posteritatem istius auaritid, interierit : saltem commoda uestra respicite, si socijs sidelissimis prospicere non laboratis. Atque ut intelligatis, ab ifto, prælucro, præda que prasenti, nec uectigalium, nec posteritatis habitames se rationem; cognoscite, quid ad extremu scribat Metellus. In reliquum tempus ait se uectigalibus prospexisse . non (cri-

IN VERREM. LIB. III. scriberet se nectigalibus prospexisse, nisi hoc nellet oftende re, te uectigalia perdidisse. quid enim erat, quod uectigalia prospiceret Metellus in decumis, et in tota re frumentaria, sifte no nectigalia populi R. suo quastu pernertissetatque ipfe Metellus, qui uectigalibus prospiat, qui reliquos arato res colligit, quid affequitur, nist hoc?ut arent, si qui pofsunt, quibus aratru saltem aliquod satelles istius Apronius reliquum fecit; qui tamen in agris fpe, atque ex fectatione Metelli remanserunt. Quid ceteri Siculi? quid ille maxi mus numerus aratorum, qui no modo ex agris eiecti funt, sed etiam ex austatibus suis, ex proumaa, denique bonis, fortunisa; omnibus erepeis profugerunt, qua ratione y reuocabuntur? quot pratorum innocentia, sapientiaq; opus est, ut illa aratorum multitudo aliquado in suis agris, ac sedibus collocetur? Ac, ne miremini tantam multitudinem profugiße, quantam ex literis publicis aratorumqs professionibus cognouistis: scitote, tantam acerbitatem istius, tantum scelus in aratores fuisse, (incredibile dictu est, indices: sed er factum, er tota Sicilia peruulgatum) ut homines, propter iniurias, licentiamq; decumanorum, mot tem sibi ipsi consciuerint. Centuripinum Dioclem, homine lo cupletem, suspendisse se constat, quo die sit ei nunciatu Apro nium decumas redemisse. Dyrrachinum, primum ciuitatis, eadem ratione mortem oppetisse, dixit apud uos, homo nobilissimus, Archonidas Elorinus, tum audisset, tantum decumanum professum esse, ex edicto istius sibi deberi, qua tum ille bonis suis omnibus efficere no posset. Hac tu, tamet si omnium hominum dissolutisimus, crudelisimusq; semper fuisti, tamen numquam perpeterere; quod illi gemieus , luctus q; prouinciæ ad tui capitis periculum pertine-

LOS APPELL

rs ex belo.

No Celete

Cetera, TI

RIS. DIE

NVRIA

o decular

os Hefton

is missifor

quiden fai

obe luguhin

dt. dili: Ara

fi post, act

taus during.

Ceribit, Mad e, illud gled

(os e) se popul

sa propertifi

nadmentere in

caretis, que

itis, profliga

TES THINKS

exercituum

erierit : de

profficeren

e Lucto, pte

etis habitan

ribas Metella

Bexiste . M

omnium

dis decui

ida teta

then per

periculi

cupidite

potes:

dicere.

tud pi

Yes:th

MANO

que,

cum.

Rub

dicti

culi

hoca

muis

aliqu

Qui

fedes,

quiri

tum,

deces

cium

ante

bant; non, inqua, perpeterere, ut homines iniuria tue reme dium morte, ac sufpendio quarerent, nist ea res ad quastum, or ad prædam tuam pertineret. quid, illud perpetere refattendite, iudices: omnibus enim neruis mihi contenden dum est, arque in hoc laborandum, ut omnes intelligant, quam improbam, quam manifestam, quam confessam rem pecunia redimere conentur. grave crimen est hoe, & uehemens, et post hominum memoriam, iudiciaq; de pecunijs repetundu constituta granissimum: pratorem populi R. focios habuisse decumanos non hoc nunc primum audit priwatus de inimico, reus ab accusatore:iam antea in sella sedens prætor, cum prouinciam Siciliam obtineret, cum ab omnibus non folum, id quod commune est, propter imperiu sed etiam, id quod istius præcipuum est, propter crudelitæ tem metueretur, millies audiuit, cum eius animum ad persequendum non negligentia tardaret, sed conscientia sceleris, auaritiaq; sae franaret: loquebantur enim decumani palam, cor præter ceteros is, qui apud istum plurimum poterat, maximosq; agros populabatur, Apronius. perparuum ex il lis magnis lucris ad sese peruenire; pratorem esse socium. Hoc cum palam decumani tota provincia loquerentur, euumq; nomen in re tam turpi, nefariaq; interponerent; nihil ne tibi uenit in mentem existimationi tua consulere? nihil denique capiti, ac fortunis tuis prouidere? cu tui nominis terror in auribus, animiuq; aratorum uersaretur:cum decumani aratoribus ad pactiones faciendas non fuam uim, sed eu u scelus, ac nomen opponerent; ecquod iudicium Romæ tam di folutum, tam perditum, tam nummarium fore putasti, quo ex indicio te ulla salus sernare posset? cum pla num fieret, decumis contra instituta, leges, consuetudineq;

IN. VERREM. LIB. III. omnium uenditis, in aratorum bonis fortunisq; diripiendis decumanos dictitasse, tuas esse partes, tuam prædam, idg; te tacuisse. T, cum di Bimulare non posses, potuisse tamen perpeti, or perferre; quod magitudo lucri obscuraret periculi magnitudinem, plusq; aliquanto apud te pecunia cupiditas, quam iudicij metus posset. Esto:cetera negare no potes: ne illud quidem tibi reliquum fecisti, ut hoc posses dicere, nihil eoru te audisse, nihil ad tuas aures de infamia tua perueniffe. Querebatur cum luctu, & gemitu aratores: tu id nesciebas? fremebat tota provincia:nemo id tibi re munciabat? Roma quarimonia de tuis iniurijs conuentusque habebatur: ignorabas hac?ignorabas hac omnia? quid? cum palam Syracusis, te audiente, maximo conuentu, P. Rubrius Q. Apronium sponsione lacessiuit, ni Apronius dicticaret te sibi in decumis effe socium, hac te nox non per culit?non perturbauit?non, ut capiti, & fortunis tuis pro spiceres, excitauit? tacuisti, sedasti etiam lites illorum, o, sponsio illa ne sieret , laborasti . Pro dij immortales , hoc aut innocens homo perpeti potuisset, aut, quamuis nocens, qui modo iudicia Roma fore putaret, non aliqua se simulatione existimationi hominum uindicasset? Quid est hoc? sponsio fit de capite, ac fortunis tuis : tu sedes, et quiescis? non persequeris? non perseueras? non per quiris, cui dixerit Apronius ? quis audierit ? unde hoc na tum, quemadmodum prolatum sic, si quis tibi ad aurem accessisset, or dixisset Apronium dictitare, te sibi esse socium:commouerite oportuit, uocare Apronium, necillum ante tibi satisfacere, quam tu omnium existimationi satisfecisses. cum uero in foro celeberrimo, tanta frequentia, hoc uerbo, & simulatione Apronio, re uera tibi obie-

e theyem

es de que.

ed perpetal

hi contenio

ink jen

mfalann

30E, OV

q; de peni

populis

AUM dudin

ted in play

veret, und

replanda

pter out

7747年4月75

cientis (dni

decumani pi

rparwama rparwama

esse socium

loquetenu

ponerent, a

LEVEL MORIES

turicum di

אונו ותבען

dicium Ru

earium for

ete cam pla

uesuainea

# ACTIONIS. IV. Etum effet: tu umquam plagam tacitus accipere potuiffes, nisi hoc ita statuisses, in re tam manifesta quidquid dixisses te deterius effe facturum?quæftores, legatos, præfectos suos, eribunos mulei missos fecerunt, & de prouincia decedere iusserunt, quod eorum culpa se minus commode audire ar bitrarentur, aut quod peccare illos aliqua in re iudicarem. tu Apronium, hominem uix liberum, contaminatum, per dirum, flagitiofum, qui non modo animum integrum, sed ne animam quidem puram conseruare potuisset, eum in tanto tuo dedecore non profecto ne uerbo quidem grauiore appellasses, neque apud te ta sancta religio societatis suisset ut tui capitis periculum negligeres, nisi rem tam notam esse omnibus, et tam manifestam uideres. cum eodem Apronio postea P. Scandilius, eques R. quem uos omnes nostu, eandem sponsionem de societate fecit, quam Rubrius facere uoluerat institit, oppressit, non remisit: facte est spon sio HS v coepit Sandilius recuperatores, aut indicem postulare. Satu ne uobis pratori improbo circumdati cancelli uidentur in sua prouincia, immo uero in sella, ac tribunali, ut aut de suo capite iudicium fieri patiatur præsens, ac sedens, aut confiteatur se omnibus iudicijs conuinci neces se esse ? Sponsio est , ni te Apronius in decumis socium esse dicat: provincia tua est : ades : ab te iudicium postulatur: quid facis ? quid decernis ? recuperatores dicis te daturum.bene agis.tametsi qui erunt tantis ceruicibus recupe-

ratores, qui audeant in prouincia, cum prator adsit, non so lum cotra uoluntatem eius, sed etiam contra fortunas iudicare? uerum esto; manifesta res est: cu nemo esset, quin hoc se audisse liquido diceret: locupletissimus quisque certisimus testis esset: nemo erat sicilia tota, qui nesciret decumas LIM PO

lam 1

perati

nuq

tiam

tene

recu

tety

Yul

Scip

# IN. VERREM. LIB. III. esse pratori; nemo, qui non audisset, ita Apronium dictitasse. præterea conventus honestius Syracusis, multi equites R. uivi primary.ex qua copia recuperatores reyci opor teret, qui aliter indicare nullo modo possent.instat Scandilius poscere recuperatores. tum iste, homo innocens, qui il lam suspicionem leuare, at que ab se remouere cuperet, recu peratores dicit se de cohorte sua daturum. Pro deum hominug; fide, que ego accuso?in quo mea industria, ac diligen tiam spectari uolo? quid est, quod ego dicendo, aut cogitan da efficere, aut affequi debeam? teneo in medijs uectigalibus populi R. in ipsis fructibus prouincia Sicilia furem mani festo auertete rem frumentaria omnem, pecunia maxima: teneo inquam,ita, ut negare non possit. na quid hic dicet ? Sponsio facta est cu cognitore tuo Apronio de fortunis tuis omnibus, ni socium te sibi in decumis esse dictitaret. exspe-Etant omnes, quanta tibi ea res cura sit, quemadmodum ho minum existimationi te, atque innocentiam tuam probari uelis, hic tu medicum, & haruspicem, & praconem tuum recuperatores dabistant etiam illum ipfum, que tu in cohor ce eua Casianu iudice habebas, si qua res maior esset, Papi ru Potamonem, homine seueru, ex uetere illa equestri disciplina? Scadilius postulare de conuentu recuperatores tu iste negat se de existimatione sua cuiquam, nisi suis, commis suru.negotiatores putant effe turpe, id forum sibi iniquu eiurare, ubi negotientur: prator prouinciam suam totam sibi iniquam eiurat.o impudentia singulare: hic postulat se Roma absolui, qui in sua provincia iudicavit se absolui nul lo modo posse, qui plus existimet apud lectissimos senatores pecunia, quam apud tres negotiatores metum ualere? Scan dilius uero negat sese apud Artemidorum recuperatoin Z

potuilly

wid dirill

e fector in

ocia decen

de audires

e judiam

enatum.

iffet, em

dem grain

cittati 🖟

am made

oden min

omnes th

Rubriu

factor of fa

indicon ve

mani canci

Cella , acti

ishar preim

constinct and

ris (ocium e

um postulo

dicin te dans

ibus techne

adfit, mon f

rtunds indi-

es, quin hou

ue certifia

ret decumal

homo a

homini

fet, sime

mio di

dices, et

Roma

fictur

crime

litui

tore

prou

Apro

rum

entel

tion

fe ne

mini

impe

offed

omni

ut ift

fos, no

probi

audu

ttor in

rum

bilar

metu

alque

peratorem uerbum effe facturum, er tamen auget, atque onerat te bonis condicionibus, si tu uti uelis. si ex prouincia Sicilia tota statuebas idoneum iudicem, aut recuperatorem nullum posse reperiri , postulat a te, ut Romam reijcias. hic enimuero tu exclamas hominem improbum, qui postu let ibi de tua existimatione iudicium sieri, ubi te inuidiosum esse intelligebat : negas te Romam reiecturum: negas de conuentu recuperatores daturum : cohortem tuam proponis. Scandilius rem se totam relicturum dicit, & suo tempore effe rediturum. quid tu ibi tum? quid fa cis? Scandilium cogis: quid? sponsionem acceptam mifsam facere? impudenter tollis exspectatum existimationis tuæ iudicium. non facis.quid ergo? Apronio permittis, ut, quot uelit, de cohorte sumat recuperatores? indignum, uni potius ex iniquis sumendi, quam utrisque ex æquis reijciendi, fieri potestatem . neutrum facis eorum . quid ergo ? est aliquid, quod improbius fieri porest:cogit enim Scandilium quinque illa millia nummum dare, atque adnumerare Apronio. quid potuit elegantius facere prætor cupidus existimationis bonæ, qui ab sese omne suspicionem propulsaret, qui se eripere ex infamia cuperet? adductus erat insermonem, inuidiam, uituperationem: di Etitarat homo improbus, atque impurus Apronius, focium esse pratorem, uenerat res in iudiciu, atque discrime: potestas erat isti, homini integro, atque innoceti, data, ut, in Aproniu cu animaduertisset, sese grauissima leuaret infamia quid excogitat poene? quid animaduer sionis in Aproniu?cogie Scandiliu Apronio, ob singularem improbitate, atque audaciam, prædicationem'q, nefariæ societatis, HS V millia, mercedis nomine, ac præmij, dare. Quid interfuit,

# IN VERREM. LIB. III. homo audaci sime, urrum hoc decerneres, an id, quod A pronius dictitabat, tu de te proferres, ac dictitures? quem hominem fi quis pudor in te, arque adeo fiquis metus fuiffet, sine supplicio dimittere, no debuifti, hunc abs te sine præ mio discedere noluisti. Omnia simul intelligere potuistis, iu dices, ex hoc uno crimine Scandiliano: primu, hoc non esse Roma natum, de societate decumarum, non ab accusatore fictum, non, ut solemus interdum in defensionibus dicere, crimen domesticum, ac uernaculum, non ex tempore pericu li tui constitutum, sed uetus; non incognitu sam, sed te præ tore iactatu; no ab inimicis Roma compositu, sed Roma de prouincia exportatum, simul intelligi potest illud istius in Apronium studium. Apronij de isto non modo confessio, ue rum etiam commemoratio eode accedit, quod hoc quoque intelligere potestu, istu statuisse in provincia sua, existimationis sua iudicium extra cohortem suam committendu fuif fe nemini. ecquis est index, cui non ab initio decumani criminis persuasum sit, istum in aratorum bona, foreunasq; impetum fecisse? quis hoc non ex eo statim indicanit, quod ostedi, istu decumas noua lege, arque adeo nulla lege, contra omnium consuetudinem atque instituta uendidisserum. ut istos ego iudices, tam seueros, tam diligentes, tam religio sos, non haberem, ecquis est, ex iniuriarum magnitudine, im probitate decretorum, iudiciorum iniquitate, qui hoc non ia dudum fatuerit, or indicarit?etiam fane, fit aliquis diffolu tior in indicando, legum, officij, reip. foctorum, atque amico rum negligentior quid u? possit ne de istius improbitate du bitare, cum tanta lucra facta, tam iniquas pactiones ui. & metu expressas cognouerit? cum tanta prama cinitates ui, atque imperio, uirgarum, ac mortis metu, non modo 44

iget, atom

x province

Wolf 13d Y.

adm reigh

m, quind

ubi te in

relection

t : cohe

Eturumo

t tuning

ccepun n

exiliais

nio pri

stores in

udn wich

reverso fi

bins fiction

is runna

it eleganiu iab sese omi

mia cupera

rationem: 6 pronius, for

ue discrimi

data, we, in

laret in 14

in Apro-

probitate

inco wit,

ned , m

Yes man

rem iudi

dem, dig

Albam

ram m

[emper

rem eiu

menta

datum

oftend

diffee

ne, 00

arator

diffed

rum;

te, we

enim

Cripta

quant

rint

ta lun

Se frun

fint . c

essequ

fension

tini,

luisse

Apro

Apronio, aeque eius similibus, uerum etiam V enerijs feruy dare coactas? quod si quis sociorum incommodis minus mouetur; si quem aratorum fuga, calamitates, exilia, sufe dia denique non premouent: non possum dubitare, quin is tamen, cum uastatam Siciliam, relictos agros, ex ciuitatum literis, & epistola L. Metelli cognouerit, statuat sieri non posse, ut de isto non seuerissime iudicetur. erit etiam aliquis, qui hac omnia di Bimulare, ac negligere po Bit? attuli sponsiones, ipso prajente factas de decumarum societate, ab ipso prohibitas iudicari.quid est, quod posset quisquam ma nifestius hoc desiderare? Non dubito, quin nobis satisfecerim, iudices: ueruntamen progrediar longius; non mehercule quo magis hoc uobis persuadeatur, quam iam persuasum esse confido; sed ut ille aliquando impudentia sua finem faciat, aliquando desinat ea se putare posse emere, que ipfe semper habuit uenalia, fidem, iusiurandum, ueritatem, officium, religione; desinant amici eius ea dictitare, que detrimento, macule, inuidie, infamie nobis omnibus esse possint. atqui amici?o miserum, atque inuidiosum, offensum'q; paucorum culpa, atque indignitate ordinem senatorium. Albam Aemilium, sedentem in faucibus macelli loqui palam, uicisse Verrem, emptos habere iudices, alium HS CCCC millibus, alium HS D; quem minimo, CCC?atque ei cum responsum effet fieri non posse; multos testes esse dicturos: me præterea causse no defuturum : licet hercules, inquit, omnes omnia dicant: nisi ita res manifesta erit allata, ut responderi nihil possit, vicimus. Bene agis Alba: ad tuam ueniam condicionem. nihil putas ualere in iudicijs coniecturam, nihil suspicionem. nihil anteacta uitæ existimationem, nihil bonorum uirorum testimo-

IN. VERREM. LIB. III. nid, nihil ciuitatum auctoritates, testimonia, literas: res manifestas quaris. non quaro indices Cassianos: ueterem iudiciorum seueritatem non requiro : uestram in hoc fi dem, dignitatem, religionem in iudicando non imploro, Albam habebo iudicem, eum hominem; qui se ipse scurram improbissimum existimari uule; qui a scurris potius semper gladiator, quam sourra, appellatus sit. afferam rem eiusmodi in decumis, ut Alba fateatur, istum in re fru mentaria, er in bonis aratorum aperte, palamq; effe præ datum. Decumas agri Leontini magno dicit se uendidisse. ostendi iam illud initio, non existimandum magno uendidisse eum, qui uerbo decumas uendiderit; re, & condicio ne, & lege, & edicto, & licentia decumanorum, decumas aratoribus nullas reliquas fecerit etiam illud ostendi, uendi disse alios magno decumas agri Leontini, ceterorumq; agro rum; & lege Hieronica uendidisse; & pluris etiam, quam ce, uendidisse; nec aratorem quemquam esse questum . nec enim fuit, quod quisquam queri posset, cum lege aquisime scripta uenirent . neque illud umquam aratoris interfuit, quanti decuma uenirent.no enim ita est, ut, si magno uenie rint plus arator debeat; si paruo, minus. ut frumenta na ta funt, ita decuma ueneunt. aratoris autem interest, ita se frumenta habere, ut decume quamplurimo uenire pof sint . dum arator ne plus decuma det , expedit ei decumam esse quammaximi . uerum hoc, ut opinor, esse uis caput de fensionis tua, magno te decumas uendidisse, agri uero Leon eini, qui plurimum efficit, tritici mod. CCXVI. si doceo, pluris aliquanto potuisse te uendere, neque ijs noluisse addicere, qui contra Apronium licerentur, & Apronio multo minoris, quam alijs potueris, tradidisse:

nerius a

odis minu

pilis (4)

ere, quint

x civinto

at finin

it ctions

po Sition

r fociani

Judguan objestation

THE REAL PROPERTY.

n implu.

pudrick

posse m.

endum, wi

s eadicien

iobis omniss idio(um, o

ordinen (

eucibus ma

ere indicis,

to minima,

offe; multi

urum: lice

manifeld

Bene dell

ualere in

Antidité

testimo

dicere is

mod mi

hoc con

addixi

exfect

non p

te dec

nolue

fo ten

las, di

foresq

telli p

YXCH

tellun

tius le

in Apr

forme

habeba

lus, p

nolle fi

aderat

miliari

petrare

0,94

prehen

quo ho

si hoc doceo, potuerit ne te ipse Alba, tuus antiquissimus non solum amicus, uerum etiam amator, absoluere? dico equi tem R. hominem in primis honestum, Q. Minucium, cum sui similibus, ad decumas agri Leontini tritici mod. non M, non MM, non MMM, sed ad unas unius agri decumas tritici mod. XXX uoluisse addere ; & ei potestatem emendi non esse factam, ne res abiret ab Apronio. negare hoc, nisi forte negare omnia constituisti, nullo modo potes. palam res gesta est, maximo conuentu, Syracusis: testisest tom provincia; propierea quod undique ad emendas decu mas solent eo conuenire. quod sine fateris, sine conuinceris: quot, & quam maximis in rebus teneare, non uides? primum, tuam rem illam, & prædam fuisse : nam, nisi ita esset, cur tu Apronium malebas, quem omnes tuum procurare in decumis negotium loquebantur, quam Minu cium, decumas agri Leontini sumere? deinde, immensum, atque infinitum lucrum esse factum: nam si XXX mod.tri tici tu commotus non esses, certe hoc idem lucri Minucius Apronio libenter dedisset, si ille accipere noluisset . quantam igitur illi spë prædæ propositam arbitramur suisse, qui tantum præsens lucrum, nulla opera insumpta, contempse rit, atque despexerit? deinde ipse minucius numquam tanti habere uoluisset, si decumas tu lege Hieronica uenderes: sed quod tuis nouis edictis, et iniquisimis institutis plus ali quanto se, quam decumas ablaturum uidebat, iccirco longius progressus est. ac Apronio semper plus etta multo abs ce permissum est, quam quod edixeras. quantum igitur que stum putamus factum effe per eum, cui quidus licitum sit, cum tantum lucri uoluerit addere is, cui si decumas emisset, idem non liceret ? Postremo, illa quidem certe tibi pracisa

IN. VERREM. LIB. III. defensio est, in qua tu semper omnia tua furta, atque flagitia latere posse arbitratus es, magno te decumas uendidis se, plebi R. consuluisse, annona prospexisse. non potest hoc dicere is, qui negare no potest, se unius agri decumas XXX mod. minoris, quam potuerit, uendidiffe : ut, etiam si tibi hoc concedam, Minucio ideo te non tradidisse, quod iam addixisses Apronio; ( aiunt enim te ita dictitare : quod ego exfecto, cupioq; te illud defendere) uerum ut ita sit; tamen non potes hoc, quasi præclarum aliquid, prædicare, magno te decumas uendidisse, cum fuisse fateare, qui multo pluris uoluerint emere. Tenetur igitur iam, iudices, & manife sto tenetur auaritia, cupiditas hominis, scelus, improbieas, audacia. quid, si hac, qua dico, ipsius amici, defen foresq; iudicarunt? quid uultis amplius? Aduentu L. Metelli pratoris, cum omnes eius comites iste sibi suo illo πα. Yxeus medicamento amicus redemissee, adieum est ad Me tellum: eductus est Apronius: eduxit, uir primarius, C. Gal lius senator: a L. Metello, ut ex edicto suo iudicium daret in Apronium, quod per uim, aut metum abstulisset, quam formulam Octavianam & Roma Merellus habuerat, & habebat in provincia, non impetrat; cum hoc diceret Metel lus, praiudicium se de capite C. Verris per hoc iudicium nolle fieri. tora Metelli cohors, hominum non ingratorum, aderat Apronio. C. Gallius, homo nostri ordinis, a suo familiarißimo L. Metello iudicium ex edicto non potest impetrare. non reprehendo Metellum. pepercit homini amico, er quemadmodum ipsum dicere audiui necessaria:non re prehendo, inquam, Metellum: sed hoc miror, quo modo, de quo homine praiudicium noluerit fieri per recuperatores, de hoc ipfo non modo praiudicarit, uerum grauissime,

Minus 10

e dicomi

Mama and

ici mol m

us agridus

ei potila

TOTALO. THE

0 1700018

TON(S:H)

CTREMANUE

THE COURSE

72、胡椒芹

(2:10:1)

original lab

, quality

t, minute

XXX TIME

cri Minuci

affer qua

me failfigh

E , CONTON

mquantip

ca wendere

inaig plus d

iccircolon. a multodo

igitut qui

licitum (it,

ibi pracifa

chide? qu

oportere

BES. SV

anod redu

porisimu

APPAR

L. VV

CAED

confide

pracep

patron

ammo

CRED

gemin

IN.

hoc,

in west

rat? Q

Qua 1

quiin

posse.

mihi ta

quam q LANT

re quid

ESSE.

timi I

gitino OMNI

ac uehementi sime iudicarit . primum enim, si Apronium absolutum iri putaret, nihil erat, quod ullum praiudicium uereretur: deinde, si, condemnato Apronio, coniunctam cum eo Verris caussam omnes erant existimaturi, Metellus quidem certe iam hoc indicabat, eorum rem, caussam que esse coniunctam; qui statuerit, Apronio condemnato de isto praiudicium futurum. & simul una resutrique rei est argumento; & aratores ui, & metu coactos Apronio multo plus, quam debuerint, dediffe; or Apro nium istius rem suo nomine egisse, cum L. Metellus statue rit, non posse Apronium condemnari, quin simul de istius scelere, at que improbitate indicaretur. V enio nunc ad epi stolam I imarchidis, liberti istius, & accensi : de qua cum dixero, totum hoc crimen decumanum perorabo. hac epistola est, indices, quam nos Syracusis in adibus Aproni, cum literas conquireremus, inmenimus. missa est, ut ipsa significat, ex itinere, cum Verres iam de prouincia decesfiffet , Timarchidis manu scripta . Recita epistolam Timarchidis. TIMARCHIDES. VERRIS. ACCEN-SVS. APRONIO. SALVTEM. DICIT. Iam hoc quidem non reprehendo, quod adscripsie, accensus. cur enim si hoc scribæ soli sumant? L. Papirius scriba . uolo ego hoc esse commune, lictorum. uistorum. FAC. DI-LIGENTIAM. ADHIBEAS. QVOD. AD. EXI-STIMATIONEM. PRAETORIS. ATTINET. Commendat Apronio Verrem , & hortatur ut inimicis eius resistat. bono prasidio munitur existimatio tua, si qui dem in Aprony constituitur diligentia, atque auctoritate. HABEAS. VIRTVTEM. ATQVE. ELOQVEN-TIAM. Quam copiose laudatur Apronius a Timar-

IN. VERREM. LI III. 182 chide? quam magnifice? cui ego non putem illum placere oportere, qui tantopere Timarchidi probatus sit? HA-BES. SVMPTVM. VNDE. FACIAS. Necesse eft, quod redundaret de uestro frumentario quastu, ad illum porissimum, per quem agebatis, defluxisse. SCRIBAS. APPARITORES. RECENTES. ARRIPE. CVM. L. VVLTEIO. QVI. PLVRIMVM. POTEST. CAEDE. CONCIDE. Videre, quam ualde malitia sua confidet Timarchides, qui etiam Apronio improbitatis pracepta det. iam hoc, Cade, Concide, non uerba domo patroni depromere uidetur, ad omne genus nequitia accommodata? VOLO. MIHI. FRATERCVLO. TVO. CREDAS. Consorti quidem in lucris, arque fureis, gemino, er similimo nequitia, improbitate, audacia. IN. COHORTE. CARVS. HABEARE. Quideft hoc, IN cohorte? quo pertinet? Apronium doces? quid? in uestram cohortem te monitore, an sua sponte peruenerat? Q VOD. CVIQ VE. OPVS. SIT. APPONE. Qua impudentia putatis eum in dominatione fuisse, qui in fuga tam improbus sit? ait, omnia pecunia effici posse. da, profunde, appone, si uelis uincere. non hoc mihitam molestum est Apronio suadere Timarchidem, quam quod hoc idem patrono suo pracipit. TE. POSTV LANTE. OMNES. VINCERE. SOLENT. Ver re quidem prætore, non Sacerdote, non Peducao, non hoc ipfo Metello. SCIS. METELLVM. SAPIENTEM. ESSE. Hoc uero ferri iam non potest, irrideri uiri optimi L. Metelli ingenium, & contemni, ac despici a fugiciuo Timarchide. SI. VVLTEIVM. HABEBIS. OMNIA. LVDIBVNDVS. PERFICIES. Hic

Aprovin

rejudician

conjundo

turi, Ma

em, caro

O COTACTO

WIM TOR

mets od

11:00

Metely

阿刚的

100 國 4位

of chances

TAN EN

libus Loni

effect, nig

ronincis de

IS. ACCE

II. Idalı

decen us. a

us (criba, u

. FAC. DI

AD. EX

ATTINE

ut inmo

io tua, 14

OQ VEN

a Timat



# IN. VERREM. LIB. III. instituta, or disciplinam cognoscerety. uidetis, ut moneat Apronium, quibus rebus, ac muneribus insinuet infamilia ritatem Metelli, Vulteium corrumpat? scribas, accensum'q; pretto deliniat? ea præcipit, quæ uidit: ea monet alienum hominem, que dont didicit ipfe . uerum in hoc errat uno, quod easdem existimat vias ad omnium familiaritates esse munitas. quamquam merito sum iratus Metello, tame hac, que uera sunt, dicam. Apronius ipsum Metellum non pre tio, ut Verrem, non conuiuio, non muliere, non sermone incauto, atque improbo posset corrumpere, quibus rebus non sensim, atque moderate ad istius amicitiam arrepserat, sed breui tempore totum hominem, totamq; eius praturam possederat. Cohortem autem Metelli quam uocat, quid erat quod corrumperet? ex qua recuperatores nulli dabantur. Nam quod scribit Metelli filium puerum effe, uehementer erat:non enim ad omnes prætorum filios ijdem aditus funt. O Timarchide, Metelli est filius in prouincia, non puer, sed adolescens bonus, ac pudens, dignus illo loco, ac nomi ne. uester ille puer prætextatus in prouincia quemadmodum fuisset, non dicerem, si pueri esse illam culpam, ac non patris, existimarem. Tu ne, cum te, ac tuam uitam nosses, in Siciliam tecum grandem prætextatum filium ducebas? ut, etiam si natura puerum a paternis uitijs, al que a generis similitudine abduceret, consuetudo tamen eu, & disciplina degenerare non sineret. fac enim fuisse in isto C. Lali, M. Catonis materiam, atque indolem; quid ex eo boni ferari, atque effici potest, qui in patrus luxu rie sic uixerit, ut nullum umquam pudicum, neque sobrium conuiuium uiderit? qui in epulis quotidianis, adul ta atate, per triennium, inter impudicas mulieres, &

rath faci

1778 DO 10

oud Vote

rbittatur.

V LCATT

E. ARI

um obish

paid wron

orimani

e cilvina

itt. Cit.

M.PRAED

m fa, o fa

scedes, not h

ad crimer li

क्षेत्र के विद्या

conjunctiv

ch ammibus i

comis ocin

EM. All

DII. YO

e quade of

tum odia

atores, uto

mo his liter



IN. VERREM. LIB. 111. t patredy gius, quam uoluntas fuit, ab epiflola Timarchidis digref quampa. fa est oratio mea: qua recitata, conclusurum me esse crimen , id, quod decumarum dixeram: ex quo intellexistis, innumerabilem cibus inne frumenti numerum per triennium auersum a rep. effe, i iniurian abreptumq; aratoribus . sequitur, ut de frumento empciam parte, to uos, indices , doceam , maximo , acque impudentissimo furto: de quo dum certa, or pauca, or magna dicam breui 19 Wandowij dire ad mister, attendite. Frumentum emere in Sicilia debuit Verres ex S.C. & ex lege Terentia, & Casia frumetaria. emundi , non situa duo genera fuerunt, unum certaru decumarum, alteru, q; mouro, or in praterea ciuitatibus aqualiter effet distributum; illius decu DAY THE ! W mani tantum, quantum ex primis decumis fuisset; huius te Verron (ub iored, fferi im perati tritici mod. D CCC millia: pretium autem constitutu decumano in modios singulos HS terni, imperato HS ninis accio IIII.ita in frumentum imperatum HS I I & trices in ducting the annos singulos Verri decernebatur, quod aratoribus soluenatura filik ret; in alteras decumas ferme ad nonagiæes. sic per trienniu quem ego, the ad hans frumenti emptionem siciliensem prope centies & ет емадетеля nicies erogatum est. Hanc pecuniam tantam , datam tibi hi cum isto fiex erario inopi, atque exhausto, datam ad frumentum, hoc fuero, mia est ad necessitatem salutus, & uita, datam ut Siculis ara-? fin slique's coribus, quibus tanta onera resp. imponeret, solueretur, erit inimicus. abs te fic laceratum effe dico, ut posimillud probare, sine refp. debet of lim, omnem te hanc pecuniam domum tua auertisse. etenim t, ut ininical sic hanc rem totam administrasti, ut hoc, quod dico, probari ocenti. qua aquissimo iudici possit. sed ego habebo rationem auctorita nolim expl netsi isti dif eis mea: meminero, quo animo, quo consilio ad caussam publicam accesserim:non agam tecum accusatorie: nihil fertim [1, 1 fingam: nihil cuiquam probari uclim me dicente, quod no er; quoniam ante mihimet ipsi probatum sit. In hac pecinia publica, im huctongiwin



IN. VERREM. LIB. III. 186 ANTISTITIS: MAGISTRORVM. Prafto fe cibi dit futurum Vettius, o observaturum quemadmodum ra ciones ad erariu referas: ut, si banc ex fenore populo pecuniam non retuleris, reddas societati: possumus hoc teste, possus mus P. Seruili, Cr C. Antistitis, magistrorum, primorum hominu, atque honestisimoru, possunus auctoritate socie-Latis, cuius literis utimur, quod dicimus, obtinere, an aliqua firmiora, aut graniora quareda funt? Vettius tuns familia rissimus, Vettius tuus affinis, culus sororem habes in matri monio, tue frater usoris Vettius frater tui questoris, impudetißimu tuu furtum, certißimum'a; peculatu : nam quo alio nomine pecunia publica feneratio est appellanda? \* Recita reliqua . Scribam tuum dicit, Verres, huius perferi ptorem fenerationis fuisse, et quoque magistri minantur. in literis. etenim casu scribæ tum duo magistri fuerunt cum Vettio.binas centesimas ab se ablatas, ferundum non pueant. & recte non putant : quis enim hoc fecte umquam, qui denique conatus est facere, aut posse fieri cogitauit, ut cu senatus publicanos usura sapeiunisset, magistratus a publicanis pecuniam pro usuris auderez auferrescerte buic homini spes nulla salutis esset si publicani. hoc est si equites R. indicarent : minor effe nunc, indices, nobis disceptantibus debet, go tanto minor, quanto est honestius alienis in-Eurijs, quam re fua, commoueri. Quid ad hec respondere cogitas?urrum, factum negabu, antibi hoc licitum effe de fendes?negare qui potes?an ut tanta auctoritate literarum, zot testibus publicanis conuincare? lieuisse uero qui ? si me hercule te tuam pecuniam, non populi R. in provincia feneratum docerem, tamen effugere non posses: sed publicam, sed ob frumentum decretam, sed a publica-AA

ributa, bi

taribut ou

citati folya

li, quod li

, Chi puolo

从对主如此

emendin

uarit whi

enim chon

lati barifa

MANUTE.

samprasa, cri

ciam, ludicu

questi ordini

THICK OF RECE

s, and contra

eff. us, etiam

credi oporucius diéturu

es nihil, uto

terds and Car

ius societati

rium in lir

ffarú apud : quibus ex

cite, LITE

RVILLI

nor, qui frus

pecunius qu

axertat, atq

acprodigin

respecticum

uitatibus d

unleis effe

lis in fifteri

mentum

aliquam

peditare

fruments

Sicilia Si

uitatum

Accypto

bas Hale

einum, I

uitatum.

frument

anted, 1

fertim ci

ex decum

Tot, ut es

tum non

probatio

Halefing

quod pla

basti.

nia, qui

civitati

nis fenore accepto, hoc licuisse cuiqua probabis? quo no mo do ceteri, sed ipse nibil audacius, improbiusq; fecisti. Non mehercule hoc, quod omnibus singulare uidetur, de que mihi deinæps diændum eft, possum, judiæs, diære audasius este, aut impudentius, quod permultis ciulianbus pro frumeto mbil soluit omnino maior : hac prada forta fe est, sed illa impudentia certe non minor. or quoniam de illa fe neracione facis dictum est, nunc de hac tota pecunia aversa, quafo, cognoscite. Sicilia ciuitates multa sunt, indices, orna ta, atque honesta: ex quibus in primus numeranda est ciui tas Halesina, mulla enim re perietis aut officijs fideliorem, aut, copijs locupletiore, aut auctoritute grauiorem. huic iste in annos singulos cum sexaginta tritici millia modium im perauisset, pro tritico nummos abstulit, quanti erat in Sicilia triticum: quos de publico nummos acceperat, reti muit omnes. obstupui, iudices, cum hoc mhi primum Hale-Sæ demonstrauit, in senatu Halesinorum, homo summo ingenio, summa prudentia, summa auctoritate praditus Hatesinus Aenias: cui senatus dederat publice caussam, ut mihi fratrig; meo gratias ageret, or simul qui nos ea, que ad Fudicium pertinerent, doceret. demonstrat hanc iftius consuctudinem, ac rationem fuisse; cum omnis frumenti copia decumarum nomine penes istum esset redacta, solicum esse istum pecuniam cogere a ciuitatibus; frumentum improbare; quantu frumenti Romam effet mittendum, tantum de suo questu, ac de sua copia frumenti mittere. posco rationes: inspicio literas: uideo, frumenti granum Ha lesinos, quibus L X milia modium imperata erant, nul lum dedisse; pecuniam Volcatio, Timarchidi, scriba de diffe, reperio gemus huiusamodi, iudias, prada, ut pra-

IN. VERREM. LIB. III. 187 Ror, qui frumentum emere debebat, non emat, fed uendat ; pecunias quas cinitatibus distribuere debebat, cas omnes auertat, atque auferat.non mihita furtum fed monftru, ac prodigium uidebatur, ciuitatum frumentum improba re, petit um ei frumento constituere; quod constituisset, id cl uitatibus auferre, quod a populo R accepiffet, tenere. quos sultis effe in uno furto peccatorum gradus ? ut , si fingio lis insistere uelim, progredi ipse no possem. Improbas frumentum Siculum: quid?ipse quod mittu? peculiarem habes aliquam Siciliam, que tibi ex alio genere frumentum fuppeditare posicicum fenatus decernit, ut ematur in Sicilia frumentum, aut populus iubet; hoc, ut opinor. intelligit, ex Sicilia Siculum frumentum apportari oportere.tu, cum ci uitatum Sicilia uulgo omne frumentum improbas, nu ex Aegypto, aut ex Syria frument um Romam mittu?impro bas Halesinum, Cephaleditanum, Thermitanum, Amestra einum, Tindavitanum, Herbitenfe, multarum praterea ciuitatum.quid accidit tandem, ut horum populorum agri frumentum eiusmodi te pratore ferrent, quod numquam antea, ut neque tibi, neque populo R. posset probari, præ fertim cum ex ifdem agru, eiusdemq; anni frumentum ex decumis Romam mancipes aduexissent ? quid acciderat, ut ex eodem horreo decumanum probaretur, empeum non probaretur ? dubium ne est, quin ista omnis im probatio cogenda pecunia caussa nata sit ? esto: improbas Halesinum: habes ab alto populo, quod probes: eme illud, quod placet : missos fac eos, quorum frumentum impro basti. sed ab ijs, quos repudias, exigis eanium pecunia , quantum ad eum numerum frumenti fatis , si quem ciuitati imperas . dubium est , quid egeris ? in medi-AA

São mo ima

cifti. Non

, de que

ומונה פרכם

ita thous m

a forte fed

adm della

CHINE ENTERO

ludico.ru

Tanda el ci

ils fidelinen

oren, hacife

过期的而們

quantine in

decepera, to

primon Rat-

tine funite the

e predicu Ha

THE LAW THE

मावह हर्त, व्याद वर्ष

inc iftim con-

frumenti co-

dacta, folium

meneum in

endum, un

mittere, posco

rtanum Ha

ata eratik, 1941

di, scribe de

de, He pre-

geris.omnia,

politi, neque

tuis, ordine

kinorum.C

VOLCAT

of , Verre

fecifti, ma

THINENEW

bus decidi

pecunias

nihilhac

pratorem

a bexi;m

miliman

Bem, qui

di:mala

men hac

the, thor

chides du

fromis tras

Tata eft.

his rebus

religuun

Bum Sich

tham com

incumdit

et licenti

primum

ab arari

ELLKS COT

mna singula uideo ex literis publicu tibi Halesinos HS quinos denos dedisse. ostendam ex tabulis locupletisimorum aratorum, eodem tempore neminem în Sicilia pluris frume zum uendidiffe. qua ergo ista ratio, aut qua potius amentia, frumentum improbare id, quod ex eo loco fit, ex quo fenazus, & populus R. emi noluerit? ex eo acerno, ex quo parte su idem decumarum nomine probaris? demde a ciuitatibus pecunias ad emendum frumentum cogere, cum ex era vio acceperu?utrum telex Terentia Siculorum pecunia fru mentum emere a Siculis, an populi R. pecuniam frumentum ab Siculis emere in sit? I am uero ab isto omnem illam ex arario pecuniam, qua his oportuit ciuitatibus pro frumento dari, lucrifactam uidebitis. Accipis HS XV pro me dimno tanti enim est illo tempore medimnum . retines HS XVIII, tanti enim est frumetum Siciliense ex lege aftima eum.quid interest, utrum hor feceris, an frumentum non improbaris, sed, frumento probato, er accepto, pecuniam publicam tenueris omnem, neque quidquam ulli dissolueris ciuitati?cum astimatio legis eiusmodi sie, ut ceteris temporibus tolerabilis Siculis, te pratore etiam grata effe debuerite est enim modius lege HS I I I astimatus: fuit autem te pracore, ut tu in multis epistolis ad amicos tuos gloriaris, HS II. sed fuerit HS III: quoniam tu tantum a ciuitatibus in modios singulos exegisti . cum , si solueres Siculis tantum, quantum te populus R. iusserat, aratoribus fieri gratisimum posset, tu no modo cos accipere, quod opor zebat, noluisti, sed etiam dare, quod non debebant, coegisti . atque hac ita gesta esse, indices, cognoscite ex literis publicis ciultatum, er extestimonijs publicis : inquibus nihil fictum, nihil ad tempus accommodatum intelle

#### IN. VERREM. LIB. III. 188

is HE quit

Bimorum

eris franc

his amenda

द व्या हिंगा.

ing only x

र इ दर्शन

escumpan

s peciation

ion from

connen ilen

ibility in fix.

5 XY bro he

m. Taino H

ex lege of the

one want ha

eto, pecunian

alli dillekon

peris tempri-

eesse debacin

eutern të pre-

eloriaris, H

n & chuitali-

uetes Siculi

. ATALOTION

e, quod oper

ant, coegia

re ex literis

is: inqui-

cum intelli

getis.omnia, qua dicimus, rationibus populorum, non inter pofisis, ne que persurbatis, neque repentinis, fed certis, inftitutis, ordine relata, atque cofecta funt. Recita rationes Mà lesinorum. Cui pecuniam datam dicitidic, dic estam clarius. VOLCATIO. TIMARCHIDI, MEVIO. Quid. eft , Verres ? ne illam quidem tibi defenfionem reliquam fecisti, mancipes in istis rebus esse uersator, mancipes frumentum improbasse, mancipes pretio cum ciuitatibus decidiffe, or eofdem abs te illarum ciuitatum nomine pecunias abstulisse, deinde ipsos sibi frumeneum coemisse, nihil hac a se pereinere.mala mehercule, ac mifera defenfio, pratorem hoc dicere : ego frumentum neque attigi, neque aspexi; mancipibus potestatem probandi.improbandiq; per misimancipes a cluitations pecunias extorferunt; ego ausem, quam pecuniam populis dare debui, mancipibus dedi:mala est hac quidem, ut dixi, defensio criminis; sed ta men hac ipfa tibi; si uti cupias, non licet. uetat te Volcatins, tua, tuorumq; delicia, mentionem mancipis facere. Timarchides autem, columen familia ueftra, premit fauces de fen fionis tue, cui fimul, & Volcatio pecunia a duitate nume rata est. iam nero scriba tuns annulo aureo suo, quem ex his rebus inuenit, ifte te ratione uti non sinet, quid igitur est reliquum?nisi uti fateare , te Romam frumentum empsum Siculorum pecunia misife, publicam pecuniam domu tuam convertisse. O confactudo peccandi, quantam habes iucunditatem in improbis, & audacibus, cu pæna abfirit, et licentia consecuta est. iste in hoc genere peculatus no nue primum inuenitur, fed nunc demum tenetur: widimus huic ab arario pecuniam numerari quaftori ad sumptum exer citus consularis : uidimus paucis post mensibus er exerci-AA 114

MMO, fed a

6R.4910

grigentino

fligo his

in to num

quid tad

mento di

lum, fed

ex ed pro

perille:

ad statu

to omne

nemine

oluere

primam

ærario,

tum mi

qui pote

rium uer

gistratus

illud gen

modo lice

the thece le

quagesti

que ena

niam for

puli R.

muria a

tum, er consulem spoliatum . illa omnis pecunit latuit in il la caligine, ac tenebris, qua totam remp. tum occupauerat. iterum gessit hereditariam quasturam cum Dolabella:ma-.. gnam pecuniam auertit: fed eius rationem cum damnatione Dolabella permiscuit. commissa est pecunia tanta pratori:non reperietis hominem timide, nec leuiter hac improbissima lucra ligurientem : deuorare omnem pecuniam publicam non dubitanit. ita ferpit illud inficum in natura malum consuctudine peccandi libera, finem ut audacia sta tuere ipfe sibi non possit. tenetur igitur aliquando, o in re bus zu maximis, tum manifestis tenetur. atque in eam frau dem mihi uidetur diuinitus incidisse, non solum ut eas pornas, quas proxime meruisset, solueret, sed ut illa etiam scelera eius in Carbone, er in Dolabella uindicaretur, etenim noua quoque alia res existit, iudices, in hoc crimine, quæ tollat omnem dubitationem superioris illius decumani cri minis . nam , ut illud missum faciam , permultos aratores in alteras decumas, or in hac D CCC millia modium, quod empeum populo R. darent, non habuisse, sed a tuo procurare, hoc est ab Apronio, emisse, ex quo intelligi potest, nihil te aratoribus reliqui fecisse: ut hoc prateream, quod in multis est testimonijs expositum; potest illo quidquam esse certius, in tua potestate, atque in tuis horres omne frumentum Sicilia pertriennium, atque omnes fuctus agri decumani fuiffe?cum enim a ciuitatibus pro frumento pecuniam exigebas, unde erat frumentu, quod Romam miteeres, si eu id non omne clausum, et compressum possidebas? itaque in eo frumeto primus tibi ille quastus fuit ipsius fru menti. quod erat ereptum ab aratoribus: alter, quod id frumentum improbissime partum, non semel, sed bis, neque

IN VERREM. LIB. III. uno, fed duobus pratijs unum & idem frumentum uendi disti, semel autatibus HS XV in medimnum, iterum popu lo R.a quo HS XV III in medimna pro codem illo frumen to abstulisti. At enim frumentum Centuripinorum, & A grigentinorum, or non nullorum fortaffe prætered probafli, or his populis pecuniam dissoluisti. Sint aliqua cinitates in eo numero, quarum frumentum improbare uolueris: quid tadem? his civitatibus omnis ne pecunia, qua pro fru mento debita est, dissoluta est?unum mihi reperi non populum, fed aratorem : uide, quære, arcumfpiæ, fi quis forte eft ex ea prouincia, in qua tu triennium prafuisti, qui te nolin perisse: unum,inquam, da mihi ex illis aratoribus, qui uel ad statuam pecuniam contulerunt; qui sibi dicat pro frume to omne effe, quod oportuerit, solutum. confirmo, indices, neminem effe dicturum.ex omni pecunia, quam aratoribus soluere debuisti, certis nominibus deductiones fieri solebant primm pro spectatione, er collybo, deinde pro nescio quo cerario. hac omnia, iudices, non rerum certarum, fed furto rum improbisimorum sunt uocabula. nam collybus esse qui poteft, cum utatur omnes uno genere nummorum?cera rium uero quid uocas? quo modo hoc nomen ad rationes ma gistratus, quo modo ad pecuniam publicam allatum est? Nã illud genus tertium, deductionis, erat eiusmodi, quasi non modo liceret, sed etiam oporteret, nec solum oporteret, sed pla ne necesse esset. scriba nomine de tota pecunia bina quinquagesima detrahebantur. quis tibi hoc concessit, qua lex, qua fenatus auctoritas, que porro aquitas, ut tantam pecu niam scriba tuus auferret sine de aratorum bonis, sine de po puli R. nectigalibus?nam si potest ista pecunia sine aratoru iniuria detrahi: populus R, habeat, prafertim in tantis

dtvit in

abella:ma

**MITTALLY** 

**计对对对例** 

has mm

n periodi

从有情情的

at sudsci l

and of ma

是物地加加

以為關係的

ild nin (c.

CATCHLERM

CTUTATE . SIA

decumani of

rultus aratum

modium, qui

the procesti

pozet, nini

earn, quod it

Lo quidquan

horres ont

es fuctur an

Tumento per

poßidebast

ie ipfius fru

er, quod id

d bis, neque

Migetts,

MOS HIZ CYTE

MALLY COTTO

own decky

bundum o

arm di ce

le moleste

WHILTOS THE

dignitati

cet pretto

bam tuw

biullam

hoc quer

kano an

wiro,co

in eader

Homine

quo tu il

mprude

tredibili

tis hoftib

in concio

fle supera

es ! neque

Tum forth

lent wirth

que dona

ftißimu

preditum

METHONE?S

ararij angustijs. sin autem & populus id uoluit, & aquit em est, solui aratoribus: mus apparitor parua meræde populi conductus, de aratorum bonu prædabitur? Et in hat eaussa scribarum ordinem in me concitabit Hortensius? eorum commoda a me labefactari, acque oppugnari miuvia dicet?quasi uero hoc scribis ullo exemplo sit, aut ullo iure concessium.quid ego uetera repetam? dut quid eorum fert barum mentionem faciam, quos conftat fanetiffimos homines, acque innocentissimos fuisse?non me fugit, iudices, uete ra exempla pro fictis fabulu tam audiri , asque haberi . in his temporibus uerfabor miferis, ac perditis.nuper, Hortensi, quaftor fuisti quid tui scriba fecerint, tu potes diære. ego de meis hoc dico : cum in eadem ista sicilia pro frumento ci ultatibus pecuniam soluerem, mecum duos frugalissimos ho mines scribas haberem, L. Mamilium, & L. Sergium, non modo istas duas quinquagesimas, sed omnino nummum nullum cuiquam effe deductum . dicerem , hoc mihi totum effe astribuendum, iudices, si illi umquam a me hoc postulassent, si umquam omnino cogita sent . quamobrem enim scriba deducat, ac non potius mulio, qui aduexerit? mbellarius, cuius aduentu certiores facti petinerunt? præ co, qui adesse iusit? uiator, ac Venerius, qui fiscum suftulit? que pars opere, aut oportunientis in scriba eft, cur ei non modo merces tanta detur, fed cur cum eo tunta peca nia partitio fiat? ordo est honestus : quis negat? aut quid ea res ad hanc rem pertinet? est uero honestus, quod corum ho minum fidei tabula publica, periculaq; magistratum com mittuntur . ita que ex ijs scribis, qui digni sunt illo ordine, paeribusfamilias , niris bonu , aeque honeftis , percontamini, quid sibi ista quinque sima uelint: iam omnes iss.

IN. VERREM. LIB. III. telligetis, nouam rem toum, atque indignam uideri .ad vos me scribas renoca, si place: noli hos colligere, qui, nue mulis corrogatis de nepotum donis, ac scenicoru collorarijs cum decurtam emerune, ex primo ordine explosorum in se cundum ordinem autturis se uenisse dicunt. eos scribas tecum disceptatores huius criminis habebo, qui istos scribas es Je moleste ferune. tameisi, cum in eo ordine uideamus esse multer non idoneos, qui ordo industria propositus est, & dignitati; mirabimur turpes aliquot in eo esse, quo cuiuis li cet pretto peruenire? Tu ex pecunia publica HS tredecies scri bam tuum permissu tuo cum abstulisse fateare, reliquam et bi ullam defensionem putas esse? hoc ferre quemqua posse, hoc quemquam denique nuc tuorum aduocatorum animo tequo audire arbitrare? qua in cluitate C. Catoni, clariffimo uiro, cosulari homini, HS XVIII millibus lis estimatu sit, in eadem auitate apparitori tuo effe concesum, ut HS uno nomine tredecies auferret? hintille est annulus aureus, quo tu istum in concione donasti. que tua donatio, singulari imprudentia prædita, noua Siculis omnibus, mihi uero in credibilis uidebatur. fape enim nostri imperatores, supera tis hostibus, optime rep. gesta, scribas suos annulis aureis in concione donarum: tu uero, quibus rebus gestis, quo ho fte superato, concionem, donandi caussa, aduocare ausus es? neque enim solum scribam tuum annulo, sed etiam ut rum fortisimum, ac tui disimillimum, Q. Rubrium, excel lenti nirtute, anctoritate, copijs, corona, co phaleris, co tor que donasti; M. Cossutium, sanctissimum uirum, atq; hone stissimum; M. Castritium, summo splendore, ingenio, gratia præditum, quid hæc sibi horum trium ciuium R. dona uo merunt? Siculos praterea potenti simos, nobili simos q; dona

ræde pos

Et in ha

en fively

TATI WILL

sut who is

torum of

imos honi-

indicus

ne haberi in

oper, Hothe

tes dien, cos

o francisi

egalificate

L. Sergian.

THE WAR

rem, boc mihi

wan ame hoc

. Chamobrem

merunt? pra mi fiscum sa

Cribseft, on

to want prod

e due quid M

od earum ho

Aration con

, peronts

omnes 1434



IN. VERREM. LIB. III. de empto: extremum et reliquum est de astimato, quod tum magnitudine pecunia, tum iniuria genere quemuis debet commouere; er uero eo magis, quod ad hoc crimen non in geniosa aliqua defensio, sed improbissima confessio compa ratur. nam cum ex S.C. & ex legibus frumentum ei in cel lam sumere licerer;idq; frumentum senatus ita astimasset, ternis HS tritici modium, binis ordei : ifte, numero ad sum mam tritici adiecto, tritici modios singulos cum aratoribus denarys ternis aftimauit . non est in hoc crimen, Hortensi, ne force ad hoc meditere, multos sape uiros bonos, er fortes, or innocentes cum aratoribus, or cum civitatibus fru mentum, in cellam quod sumi oporteret, astimasse, er pe cuniam pro frumento abstulisse. scio, quid soleat fiert : scio, quid liceat . nihil, quod antea fuerat in consuetudine bono rum, nunc in istius facto reprehenditur: hoc reprehendo. quod , cum in Sicilia HS binis modius effet , ut istius episto la ad ee missa declarat, summum HS ternis, id quod er te stimonijs omnibus, & tabulis aratorum planum factum antea est; tum iste pro tritici modijs singulu ternos ab aracoribus denarios exegit. hoc crimen est: ut intelligas non ex astimatione, neque ex ternis denarijs pendere crimen, sed ex coauctione annone, atque astimationis, etenim hac astimatio nata est, iudices, initio non ex pratorum, aut con fulum, sed ex aratorum, atque civitatum commodo.nemo enim fuit initio tam impudens, qui, cum frumentum de beretur, pecuniam posceret. certe hoc ab aratore primum est profectum, aut ab ea auitate, cui imperabatur. cum aut frumentum nendidiffet, aut sernare nellet, aut in eum locum, quo imperabatur, frumentum portare nollent; petiuit in benefici loco, & gratia, ut sibi pro frumento,

twink, fed

THINK and

predd,dw

lod te pre-

is pulchen

winde, ph

cu fanus ni

od forusni

et an quas

tait while

on indiffed

livili giden

ं श्री कार्य विशे

education

cornings, cut-

qui igli ann

हर, भर वृद्धि भारत

returique por

etus, etque im

bello, in remil

e facta eft.ani

in cupidibit

Angitijs mei

t hetaths est

o duteo dono.

is autens, dis

ocupletem effe

, testem uirtu

unia indica-

740 : diही भाष



IN VERREM. LIB. III. Id quod fummituris eft, frumentum Ennenses metianeur wel Plutiam, uel Halefam, uel Catinam, loca inter se maxime diuersa: eodem die, quo iusseris, deportabunt tametsi ne uectura quide opus eft. nam totus questus hic, iudices, astimationis ex annone natus est narietate . hoc enim magiftratus in prouincia affequi poteft, ut ibi accipiat, ubi est ca rißimum.idea uatet ifta ratio aftimationis in Afia, ualet in Mispania, nales in ijs pronincijs, in quibus unum presium frumento effe non soler.in Sialia uero quid cuiusquam ince rerat, quo loco daretineque enim portandum erat: et, quo quisque mehere iussus effer, ibi tantidem frumenneum eme ret, quanti domi uendidiffer. Quamobrem si quid, Hortesi, docere nis, aliquid ab ifto simile estimatione, at que a ceteris effe factum; doceas oportet, aliquo in loco Sicilia, pratore Verre, terny denarijs tritici modium fuiffe.uide, quam tibi defensionem patefecerim, quam iniquam in socios, quam re motam ab utilitate reip. quam seiunctam a uoluneate, atq; fententia legis. tu, cum tibiego frumentum in meis agris, at que in med ciuitate, denique cum in ijs locis, in quibus es, uersaris, rem geris, provinciam administras, paratus sim da re;angulum mihi aliquem eligas prouincia recondicum, ac derelictum?iubeas ibi me metiri, quo portare non expediat? ubi emere non possumeimprobum facinus, iudices, non fe rendum, nemini lege concessium, sed fortasse adhuc in nullo etiam uindicatum . tamen ego hoc, quod ferri nego posse, Verri, iudices, concedo, & largior. si ullo in loco eius pro uincia frumentum tanti fuit, quanti iste astimauit : hoc cri men in istum reu ualere oportere non arbitror, uerum enim siero, cum effet HS binis, aut etiam ternis quibufuis in locis prouincia, duodenos sestertios exegisti. si mihi tecum

odi pria

magistra

cuti fund

4 70% 01%

1, de raha

, ac diff.

tre; w, k

nem person

am Teprolo

Tunk oil

WHICHMAN

Temingua e boot and

Mas imacei

ring. Qua

factur colo

eddusti per be

**美型服用用**的

o desire, us,

Tene pro in-

ruomia hoc no

the adductor.

quo ex locos

es, quot die

wants Ephe

gia, quan

m Epbelum

uid eiulono-

equin tibi,

ROYH detent

07 ex शर्व

quos tibi in

query rati

the te wol

Titu eos

buid me

Co huic

erat mis

reliquis

liqui po

mentun

uendere

quo fru

Tum no

tuley at A

aut nihi

ba fecera

ganture

quoexen

diqueon

tor, quod

agi, segett

illud era

quod ali

mero w

querit;

mantum

neque de annona, neque de estimatione tua potest esse con prouersia, quid sedes? quid exspectas? quid defendes?utrum cibi pecuniæ cociliatæ uidentur aduerfum leges, aduerfum remp. cum maxima sociorum iniuria; an uero id recte, ordine, e rep. sine cuiusquam iniuria factum effe defendes? cum tibi fenatus ex ærario pecuniam prompfiffet, er fingulos tibi denarios adnumeras set, quos tu pro singulis modus aratoribus solveres; quid facere debuisti? si quod L. Pifo ille Frugi, qui legem de pecunijs repetundu primus eu lit : cum emisses, quanti esset; quod superaret pecunia, re tulisses. si, ut ambitiosi homines, aut benigni, cum pluris senatus astimasset, quam quanti esset annona? ex sena zus astimatione, non ex annonæ ratione soluisses. sin, us plerique faciunt, in quo etiam erat aliquis quaftus, fed is honestus, acque concessus: frumentum, quoniam uilius erat, ne emisses; sumpsisses: id nummorum, quod tibi sena eus cella nomine concesserat. hoc uero quid est ? qua habet rationem, non quæro equitatis, fed ipfius improbitatis, arque impudentia? neque enim est fere quidquam, quod homines palam facere audeant in magistratu, quamuis im probi, quin eius facti si non bonam, at aliquam rationem afferre soleant. hoc quid est? uenit prætor: frumentum, inquit, me abste emere oportet. optime. modium denario: benigne, ac liberaliter : nam ego tribus HS non possum uendere. mihi frumento non opus est: nummos uolo.nam speraueram, inquit arator, me ad denarios peruenturum: fed, si ita necesse est, quanti frumentum sit, considera . ut deo effe binis HS: quid ergo ame tibi nummorum dari potest, cum senatus tibi quaternos nummos dederit? quid po fcit, attendite: Tuos quefo simul, indices, aquitatem pra

IN. VERREM. LIB. III. 193 toris attendite. Quaternos HS, quos mihi senatus decreuit, & ex arario dedit, ego habebo, & in cistam transferam ex fisco. quid postea ? quid ? pro singulis modijs, quos tibi impero, tu mihi octonos its dato, qua ratioe? quid quæris rationem? non tantam rationem res habet, quantam, utilitatem, atque prædam. dic, inquit ille, planius. fena sus te uoluit mihi nummos dare, me tibi frumentum meti ri:tu eos nummos, quos mihi fenatus dari noluit, ipfe habe bis?a me, cui singulos denarios dari oportuit, binos aufers? O huic prædæ, ac direptionis cellæ nome imponis? Hac deerat iniuria, or hac calamitas aratoribus te pratore, qua reliquis fortunis omnibus euerterentur?nam quid effe reliqui poterat ei, qui per hanc iniuriam non modo frumentum omne amittere, sed etiam omne instrumentum uendere cogeretur?quo enim se uerteret, non habebat . ex quo fructu nummos, quos tibi daret, inueniret? decumarum nomine tantum erat ablatum, quantum uoluntas tulerat Apronij: pro alteris decumis, emptoque, frumento aut nihil datum, aut tantum datum, quantum reliqui feri ba fecerat, aut ultro etiam, id quod didiciftis, ablatum. cogantur etiam nummi ab aratore. quo modo ? quo iure ? quo exemplo nam cum fructus diripiebantur aratorum, atque omni lacerabantur iniuria; uidebatur id perdere ara tor, quod aratro ipse quasiffet, in quo elaboraffet, quod agi, segetesq; extulissent. quibus iniurijs grauissimis tamen illud erat miferum folatium , quod id perdere uidebatur , quod alio pratore, eodem ex agro reparare poffet . nummos nero ut daret arator, quos non aratro, ac manu quærit; boues, & aratrum ipsum, & omne instru mentum uendat, neæffe eft . non enim debetis hoc cogita-BB

effe con

essutrum

adversum

oid reffe

Te defenda

et, of

fingulian.

e fiquel

du primus

tet pecunic, it

nmonalei (na Luisse, sn., ua

quelte, ldi

SHOWER WITH

amprobitation .

idouan, quod

guara Tationer

francition,

modium dens-

Hs non possum

mos uolo, nam

DET WENT LATER THE

considera. W

orum dari po-

ederit : quid po

equitatem pra

LOT 16

11

dare maci

ETU (40 TIC

fihoc mus

re, ac pati magistra

meetigal

ciorum

tumden

pretere

si postu

da præ

aftima

OR.S

denari

Verres

tera, q

mittere

pecunic

Tumer

matton

ftitum

fuit at

ferret, h

Rquior

AHLEST

miuris

istam

remit

lt prati

re:habet idem in nummis:habet idem in urbanis prædigs. nam cum aratori onus aliquod imponitur; non hominis, se que sunt preterea, facultates, sed arationis ipsius nis, ac ratio consideranda est, quid ea sustinere, quid pati, quid efficere posse, ac debeat quaquam illi quoque sunt homines ab isto omni ratione exinaniti, ac perditi: tamen hoc mobis est statuendum, quid aratorem ipsum arationis nomine muneris in remp. fungi, ac sustinere uelitu. imponitis decumas; pasiumur: alteras; temporibus uestris serviendum putant. des emptum præterea:dabunt, si uoletis. hæc qua sint gravia, et quid, his rebus detractis, possit ad dominos puri, ac reliqui peruenire, credo uos ex uestris rebus rusticis coniectura affequi posse.addite nunc eodem istius edicta, instituta, iniurias: addite Apronij, Venerioruq; seruoru in agro decumano regna, ac rapinas: quaquam hac omitto: de ællalo quor. placet ne uobis in cellam magistratibus nostris frume rum Siculos gratis dare? quid hoc indignius? quid iniquius? atqui hoc scitote aratoribus, hoc pratore, optandum, ac petendu fuisse. Sositenus est Entellinus. homo cum primis ciuitatis prudens, & domi nobilis? cuius uerba audiftu; qui ad hoc indicium legatus publice cum Artemone, Co Menifco, primarijs uiru, miffus est is cum in fenatu Entellino multa mecum de istius iniurijs ageret, hoc dixit, si hoc de cella, atque hac estimatione concederetur, welle Siculos senatui polliceri frumentum in cellam gratis, ne posthac tantas pecunias magistratibus nostris decerneremus. Perspicere nos certo são, Siculis quantopere hoc expediat, non ad aquitatis condicionem, sed ad minima malorum eli genda.nam qui mille modium Verri sue partu in cellam gratis dediffet, duo millia nummum, aut fummum tria de

IN. VERREM. LIB. III. disset;idem nunc pro eodem numero frumenti HS V I I Idare coactus est. hoc arator assequi per triennium, certo fru Etu suo non potuit: uendiderit instrumetu, necesse est. quod si hoc munus, & uectigal aratio tolerare, hoc est Sicilia ferre, ac pati potest : populo R. ferat potius, quam nostris magistratibus magna est pecunia, magnum præclarumq; uectigal; si modo id salua provincia, si sine iniuria so ciorum percipere possitu. nihil detraho magistratibus : tan tumdem detur in cellam, quantum semper dazum est. quod praterea Verres imperat, id, si facere non poffunt, recufent; si possunt, populi R. potius hoc sit uectigal, quam prada prætoris . deinde cur in uno genere solo frumenti ista æstimatio constituitur? si est æqua, & ferenda; popus lo R. Sicilia decumas det, pro singulis tritici modijs ternos denarios; sibi habeat frumentum. data tibi pecunia est, Verres ; una, qua frumentum tibi emeres in cellam;altera, qua frumentum emeres a ciuitatibus, quod Romam mitteres. tibi datam pecuniam domi retines : & praterea pecuniam permagnam tuo nomine aufers. fac idem in eo frumento, quod ad populum R. pertinet: exige eadem aftimatione pecuniam a ciuitatibus, & refer quam accepifti:tum refertius erit ærarium populi R. quam umquam fuit at enim istam rem in publico frumento Sicilia non ferret, hanc rem in meo frumento tulit. proinde quasi aut æquior sit ista æstimatio in tuo, qua in populi R. commodo: aut ea res, qua ego dico, er ea, qua tu fecifti, inter fe genere iniuriæ, non magnitudine pecuniæ differant. uerum istam ipsam cellam ferre nullo modo possunt . ut omnia remittantur;ut omnibus miurijs, & calamitatibus, quas, se pratore, tulerunt, in posterum liberentur ; istam se cel BB

predis.

ominis, 1

eis, acrano

uid efficen

nines ability

obis est fis

ine mani

decumped the

m public

int grain

Part to

ticis anials.

ELINE.

THE MINE

nister de alco

s nostria franci

quid miquin

opiandum, de

THE CHIEF STUTES

eros audifus;

ATTEMATE ()

in frate En-

box dixit, fi

stis, ne post-

CETTLETETHUS ,

oc expediat,

malor um til

cts in allam

now tris d

## ACTIONIS. IV.

de relings

fecerume, t

CIE:QUETA

nis de no

intra Oce

lam recon

num libit

R.omni

luEtum

de mort

festis in

planon

mprot

homin

Tuntu

rempo

quid /

que di

aliqua

propte

bisup

ista sun

cum in

tatu e

remem

nd dat

habere

Africa

bisteg

lamen

lam, acque istam astimationem negant ullo modo fere pos se. Multa Sophocles Agrigentinus apud Cn. Pompeium consulem nuper, homo disercissimus, & omni doctrina, er uirtute ornatisimus, pro tota Sicilia de aratorum miseris graniter, ac copiose dixisse, ac deplorasse dicitur. ex qui bus hoc ijs, qui aderant, (na magno conuetu acta res est) in dignissimu uidebatur: qua in re senatus optime, ac benignis sime cum aratoribus egisse, large, liberaliter's; astimasset, in eare prædari prætore, bonis euerti aratores, et id non mode fieri, sed ita fieri, quasi liceat, concessionq; sit. Quid ad hac Hortenfius? falfum effe crimen? hoc numquam dicet. non magnam hac ratione pecunian captam ? ne id quidem dicet . non iniuriam factam siculis, atque aracoribus? qui poterie dicere? quid igitur dicet? fecisse alios? quid est hoc?utrum crimini defensio, an comitatus exsilio quæritur?tu in hac rep. atque in hac hominum libidine, er, ut adhuc habuit se status indiciorum, etiam licentia, non ex iure, non ex æquitate, non ex lege, non ex eo, quod li cuit, sed ex eo, quod aliquis fecerit, id, quod reprehenditur, recte factum effe defendes? fecerunt aliqui alia quam multa: cur in hoc uno crimine isto genere defensionis uteris? sunt quadam omnino in te singularia, que in nullum aliu hominem dici, neque conuenire possint; quædam tibi cum muleis communia.ergo ut omittam tuos peculatus, ue ob ius dicundum pecunias acceptas, ut eiusmodi cetera, que forsican alij quoque etiam fecerine: illud, in quo te grauifsime accusani: quod ob indicandam rem pecuniam accepis ses, eade ista ratioe defendes, fecisse alios? ut ego assentiar ora tioni, defensionem tamen non probabo: potius enim, te damnato, ceteris angustior locus improbitatis defenden-

IN VERREM. LIB. III. de relinquetur, quam, te absoluto, alij, quod audacissime fecerunt, recte fecisse existimentur. Lugent omnes prouin ciæ:quæruntur omnes liberi populi: regna denique iam om nia de nostris cupiditatibus, & iniurys expostulant: locus intra Oceanu ia nullus est, neque tam longinquus, neque sam reconditus, quo non per hac tempora nostrorum homi num libido, iniquitasq; peruaferit: fustinere iam populus R.omnium nationum non uim, non arma, non bellum, sed luctum, lacrymas, quærimonias non potest. in eiusmodi re, ac moribus, si is, qui erit adduct us in indicium, cum mani festis in flagitijs tenebitur, alios eadem fecisse dicet: illi exem pla non deerunt, reip. salus deerie, si improborum exemplis improbi iudicio, ac periculo liberabuneur. Placent uobis hominum mores? placetita geri magistratus, ut geruntur? placet socios sic tractari, quod restat, ut per hæc zempora tractatos uidetis? cur hac a me opera consumitur? quid sedetis? cur non in media oratione mea consurgitis, at que disceditis? unltis autem istorum audacias, ac libidines aliqua ex parte resecare? desinite dubitare, utru sit utilius, propter multos improbos uni parcere, an unius improbi supplicio multorum improbitate coercere . tametsi que ista sunt exempla multorum ? nam cum in caussa tanta, cum in crimine maximo dici a defensore coptum est, facti tatu effe aliquid;exfectat ij, qui audiunt, exempla ex uete re memoria, et monumentis, ac literis, plena dignitatis, ple na antiquitatis. hæc plurimum solent & auctoritatis habere ad probandum, er incunditatis ad audiendum. Africanos mihi, & Catones, & Lalios commemorabis? co eos fecisse idem dices ? quamuis res non placeat, camen cotra hominum auctoritatem pugnare non potero. BB 24

o fere pol

ompeium

doctring.

rum mile.

HUT. EX ON

Haroeffin

e, de benigd estimassein

t id non mo

Quidadia

in dict, his

the in one

. don ou-

? faile la

milly of

inan bida

tiam icentia.

o exeo, quodi

eprenositur.

is quantity.

nlong uzers!

s nallum dia

dam tidi cum

land, we ob

ictera, qua

ote gravif-

ism accept

Mentiar ord

is enim, is

defenden+

### ACTIONIS. IV.

weth Paten

pracipua

querom ex

C.Marcell

fule, prati

coacta (u

factanato

prouinc

fti.nam

(ucce st

boc cri

potes d

ti, exact

Anton

eft.ex o

emper

mpro

bidiff

mperi

cere, e

[1 poffe

bomin

cerit qu

num, c

litate pr

miury

eius on

cescop

dy. At

ma pru

an, cum eos non poteris, proferes hos recentes, Q. Catulum patrem, C. Marium. Q. Scauolam, M. Scaurum, Q. Metel lum? qui omnes provincias habuerunt, & frumentum cel la nomine imperauerunt. magnam est hominum auctoritas, er tanta, ut etiam delicti suspicionem tegere possit . non habes ne ex his quidem hominibus, qui nuper fuerue, ullum auctorem istius astimationis. quo me igitur, auc ad que exempla reuocas? ab illis hominibus, qui eum uerfa ti funt in rep. cum & optimi mores erant, & hominum existimatio gravis habebatur, er indicia seuera fiebant, ad hanc hominum licentiam, or libidinem me abducistor in quos aliquid exempli populus, R. statui putat oportere, ab ijs tu defensionis exempla quæris? non fugio ne hos quidem mores, dummodo ex his ea, qua probat populus R. exempla, non ea, que condemnat, sequamur. non circum fi ciam, non quæram foris, cum habeas iudices principes ci uitatis, P. Seruilium, Q. Catulum : qui tanta auctoritate funt, tantu rebus gestis, ut in illo antiquorum, & clarisimorum hominum, de quibus antea dixi, numero reponaneur. exepla quarimus, er ea non antiqua. modo uter que ho rum exercitum habuit quære, Hortensi, quoniam te recentia exempla delectant, quid fecerint ita ne uero? Q . Catulus frumento est usus, pecuniam non coegie: P. Seruilius quinquennium exercitui cum præeffet, e ifta ratione innumerabilem pecuniam facere posset, no statuit sibi quidquam licere, quod non patrem fuum, no auum Q Metellu facere uidisset: C. Verres reperietur, qui, quod expediae, id ll cere dicatequod nemo, nisi improbus, fecerit, id aliorum exemplo se fecisse defendat? At in Sicilia factitatu est. que est ista condicio siciliæ? cur, que optimo iure propter

196 IN VERREM. LIB. III. uetustatem, fidelitatem , propinquitatem effe debet , huic præcipua lex iniuriæ definitur; fed in ifta ipfa Sicilia non quæram exemplum foris; hoc ipso ex cosilio utar exemplis. C. Marcelle, te appello: Sicilia prouincia, cum esses pro confule, prafuisti: nu qua in tuo imperio pecunia cella nomine coacta suntineque ego hoc in qua laude pono. alia sunt qua facta, atque consilia, summa laude digna, quibus illam tu prouinciam afflictam, er perdita erexisti, atque recreasti.nam hoc de cella ante ne Lepidus quidem fecerat, cui eu successifti. Qua sunt tibi igitur exempla in Sicilia cella, se hoc crimen non modo Marcelli facto, sed ne Lepidi quidem potes defendere?an me ad M. Antony astimationem frume ti, exactionemq; pecuniæ renocaturus es?ita, inquit, ad M. Antony. hoc enim mihi significasse, & annuise uisus est.ex omnibus ne igitur populi R. prætoribus, consulibus, imperatoribus M. Antonium delegisti, & eius unum improbissimum factum, quod imitarere? or hic utrum mi bi difficile est dicere, an his existimare, ita se in illo infinito imperio M. Antoniu geffiffe,ut multo isti perniciosius sit di cere, se in re improbissima uoluisse Antoniu imitari; qua, si posset, defendere, nihil in uita se M. Antoio simile fecisse? bomines in iudicijs ad crimen defendendum, non quid fe cerit quispiam , proferre solent, sed quid probarint. Anto nium, cum multa contra sociorum salutem, multa corra uti litate prouinciaru & faceret, & cogitaret.in medijs eius iniurijs, er cupiditatibus mors oppressie. tum mihi, quase eius omnia facta, atque consilia senatus populusq; R. indi ces coprobarint, ita Antonij exemplo istius audaciam de fen dis. At idem fecit Sacerdos, hominem innocentem, co fumma prudentia præditum nominas: sed tum idem fecisse erit 114 BB

Catulyan

Q.Metel

letheum co

um dusto.

gere polit,

oper furin

igitur, a

with wi

or homine. The fields of his

n Olinabda

tt oportre, do

o tre is mi-

at popular.

non circums

es princips d

as ductoriale

m, ordniki-

METO TEPONAN-

od successive bo

mism te recen-

roi Q. Cataa

: P. Servilius

a ratione in-

ie fibi quid-

Q. Metelli

apediatid!

id aliotum

ceneft. que

ure proplex

# ACTIONIS. IV.

alque inno

arator que

mam omni

existimante all

nummu a

ne frume

modo C

lati inno

tuerat in

portare.

ad te leg

Q110: 4

piaone

proum

uestran

orem e

o: ubic

ситаче

tales, ui

multi m

uity ard

nino ego

concedo,

aum ui

de pecu

gligere

rimon

gligitz

existimandus, si eodem consilio fecerit.nam genus astima cionis ipsum a me nu quam est reprehensum: sed eius aquieas aratorum commodo, Tuoluntate perpenditur. non po rest reprehendi illa astimatio, que aratori non modo incom moda non est, sed etiam gratia est. Sacerdos ut in provincia uenie, frumeneum in cellam imperauit. cu effet ante noun tritici mod. HS X V, petinerunt ab eo civitates ut astimaret: remissior aliquanto eius fuit astimatio, quam annona:nam astimauit denarijs III. Vides cadem astima tionem propeer temporis dissimilieudine in illo laudis cauf sam habere, in te criminis? in illo benefici, in te iniuria? Eodem tempore Antonius III denarijs astimauit post mes sem, summa in uilitate, cum aratores frumentum dare gra els malebant; er aiebat, se tantidem astimasse, quanti Sa cerdotem; neque mentiebatur : sed eadem ista astimatione alter subleuarat aratores, alter euerterat. quod nisi omnis frumenti ratio ex temporibus effet, er annona, non ex numero, neque ex summa consideranda: numquam tam gra ti hi sesquimody, Q. Hortensi, fuissent quos tu cu ad mesu ra tam exigua ratione populo R.in capito descripsisses, gra tissimu omnibus fecisti: caritas enim annona faciebat, ut Muc, quod re parun uidebatur, tepore magnum uideretur. idem istuc si in uilitate populo R. largiri uoluisses, derisum tuum beneficium effet, at que contempeum. noli igitur dicere, istum idem fecisse, quod Sacerdotem : quoniam non eo tempore, neque simili fecit anno. dicito potius, quoniam habes auctorem idoneum, quod Antonius uno aduentu, Tuix menstruis cibarijs fecerit, id istum per trienniu fecisse: & istius innocentiam M. Antonij facto, atque au-Etoritate defendito. Na de Sex. quide Peducao, fortisimo,

IN VERREM. LIB. III. atque innoæntissimo uiro, quid dicitis? de quo quis umqua arator questus est? aut quis mon ad hoc tempus innocentissi mam omnium, diligentiffimamq; praturam illius hominis existimanit?bienio proumciam obtimuit, cum alter annus in uilitate, alter in summa caritate fuerit : num aut in uilitate nummu arator qui squa dedit, aut in caritate de assimatio ne frumeti questus est ? at uberiora cibaria facta sum cari tute. credo: neque id est nouum, neque reprehendendum. modo C. Sentium uidimus, hominem uetere illa, ac fingu lari innocentia præditum, propter caritatem frumenti, quæ fuerat in Macedonia, permagnam ex cibariis pecuniam re portare quamobrem non ego inuideo tuis commodis, si qua ad te lege uenerunt : iniuriam queror : improbitatem ar guo : auaritiam in crimen; or in iudicium uoco. quod fi fu spiciones inijære uoletis, ad plures homines, er ad plures proumcias crimen hoc pertinere: non ego istam defensionem uestram pertimescam, sed me omnium prouinciarum defen sorem esse profitebor. etenim hoc dico, or magna uoce di co: ubicumque hoc factum est, improbe factum est: quicumque hoc fecit, supplicio dignus est. nam, per deos immor tales, uidete, iudices, et prospicite animis, quid futurum sit . multi magnas pecunias ab inuitis ciuita tibus, atque ab inuitis aratoribus, ista ratione, cella nomine coegerunt: (om nino ego neminem uideo, præter istum: sed do hoc uobis, er concedo, esse multos) in hoc homine rem addu Etam in iudi cium uidetu : quid facere potestis? utrum, cum indices sitis de pecunia capta, conciliata, tantam pecuniam captam negligere, an, cum lex sociorum caussa rogata sit, socioru que rimonias non audire?uerum hoc quoque uobis remitto . ne gligite praterita, si unleis : sed, ne reliquas spes turbetis, atqu

us estima

eius equi-

non po

nodo incom

a provincia

et suc mai

elates we fi

natio, qua cadem afin

lo landis co

in te iniuties

mauit polin

minn dann

Te, quain

Ita estimain

and will omi

**然此然的**在标。

quantin ord

encual mela

e faciebas, W

um videretur.

hills, deri-

m, moli igitur

non meinon

s, quoniam

no adventu,

trienniu fe-

o stone and

, fortisimo,

# ACTIONIS. IV.

comprobat

Horten (13 ct

matione Cl

abilito rect

or quali

licere, ato

posthaco

ri poßie

eam lice

fequatur

fendend

Spicari

Jenator

qui in p

aliquan

habere,

ipfis pec

cias, id

dicent

Iniurian

ita eft;qu

tidie tem

frem ord

gitareca

torum co

mere ab

ratur, n

idque,

omnes proumcias euertatis, id prouidete; ne auaritia, qua ante hac occultis itineribus, atque angustis uti solebat, au-Etoritate uestra uiam patefaciatis illustrem, atque latum.na si hoc probatis, er si hoc licere, pecunias isto nomine capi, in dicatis : certe hoc, quod adhuc nemo, nisi improbissimus, fe cit, posthac nemo, nisi stultisimus, non faciet. improbisunt, qui pecunias contra leges cogunt: stulti, qui, quod licere in dicatum eft, prætermiteunt. Deinde, indices, uidete, quam infinitam sitis homimbus licentiam pecuniarum eripienda ru daturi. si,ternos denarios qui coegit, erit absulutus : qua ternos, denos denique, aut uicenos coget alius: qua erit repre hensio?in quo primum iniuria gradu resistere incipiet seue ritas iudicis? quotus erit iste denarius, qui non sit ferendus? er in quo primum aftimationis iniquitas, atque improbi tas reprehendaturinon enim a uobis summa, sed genus asti mationis est comprobatum. neque hoc potestis iudicare, ter nis denarijs astimare licere. ubi enim semel ab annonæratione, or ab aratorum uoluntate res ad prætoris libidinem eranslatu est, non est iam in lege, arque in officio, sed in uo luntate hominum, atque auaritia positus modus astiman di . quapropter si uos semel in iudicando finem aquitatis, & legis transieritis, satote uos nullum ceteris in astimando finem improbitati, or auaritiæ reliquisse. uidete igitur, quam multa simul a nobes postulentur. absoluite eum, qui se faceatur maximas pecunias cum summa sociorum iniuria cepisse : non satis : sunt ali quoque complures, qui idem fe cerint . absoluite etiam illos, si qui sunt; ut uno iudicio qua plurimos improbos liberetis: ne id quidem satis est . facite, ut ceteris post hac idem liceat : licebit : at hoc parum est. per mittite, nt liceat : quanti quifque uelit, tanti aftimet : afti-

# IN. VERREM. LIB. III. mabit. uidetis iam profecto, iudices, hac astimatione a uobis comprobata, neque modum posthac auaritia cuiusquam, neque pænam improbitatis futura. Q uas ob res, quid agis, Hortenfisconful es designatus: provinciam fortitus es, de afti matione cum dices frumenti, sic te audiemus, quasi id, quod ab isto recte factum effe defendes, te facturum profiteare, o quasi, quod isti licitum esse dices, nehementer cupias tibi licere. atqui si id licebit, nihil est, quod putetis quemquam posthac commissurum, ut de pecunijs repetundis condemna ri posit. quantam enim quisque concupierit pecuniam, ta eam licebit per cella nomen astimationis magnitudine consequatur. At enim est quiddam, quod etiam si palam in de fendendo non dicit Hortensius, tamen ita dicit, ut uos id suspicari, & cogitare positis: pertinere hoc ad commodum senatorium, pertinere ad utilitatem corum, qui iudicem, qui in prouincijs cum potestate, aut cum legatione se futuros aliquando arbitrentur. Praclaros uiros existimas iudices nos habere, quos alienis peccatis concessuros putes, quo facilius apsis peccare liceat. ergo id uolumus populum R. id prouin cias, id focios, nationesq; exteras existimare, si senatores iudicent, hoc certe unum genus infinite pecunie per summa Iniuriam cogenda nullo modo posse reprehendi? quod se ēta est; quid possumus contra illu prætorem dicere, qui quo tidie templum tenet, qui remp. stare negat posse, ni ad eque strem ordinem iudicia referantur ? quod si ille hoc unum a gitare cœperit, effe aliqued genus cogenda pecunia fenatorum commune, & iam prope concessum ordini, quo ge nere ab socijs maxima pecunia per summam iniuriam aufe ratur, neque ullo modo fenatorijs iudicijs reprehendi posse, idque, dum equester ordo iudicaret, numquam effe com -

eritie, qua

blebat, an-

ne latamati

nine apin

an problem

quod lieni

uidetz, ques

perintanian

que entron

ere trotte eve

, atquinquit a, sed genment

tu indianen

ab annoners.

stori libidinem

officia, fed in wo

modus estiman

nem equitals.

risinafiman.

uidete igitur,

ain tum, qui

norum iniuris

s, qui idem fe

o indicio qua

tigeft . facite,

parum eft. per

estima : asti-

### ACTIONIS. IV.

opportuni

me recupeta

studeris, Or enim potest

aratores, 1

que perwen

ipsis decum

non eft: cu

cellam da

coacti (u

rias tolla

iucundit

teneri . e

quotann

na porre

bet . fi di

quitur u

945, [ipt

uendere

Yatio, no

statesq; n

dicione tr

na ration

quotanni

Olegati

quod au

potestate

quod fit

quam fil

deferuis

missum: quis obstet? quis erit tam cupidus uestri, tam fautor ordinis, qui de transferendis indicijs possit recusare? Atque utina posset aliqua ratione hoc crimen, quamus falsa, modo humana, atque ufitata, defendere: minore periculo uestro. minore periculo provinciarum omnium iudicaretis . nega ret hic astimatione se usum: nos id credidisse homini, non factum comprobasse uideremini.nullo modo negare porest: urgetur a tota Sicilia: nemo est ex tanto numero aratorum. a quo pecunia cella nomine non sit exacta. Velle etiam hoc poffer dicere, nibil ad fe iftam rationem pertinere, per que stores rem frumentariam esse administratam. ne id quidem ei licebit dicere: propterea quod ipfius litera recitantur, ad ciuitates de ternu denarijs mussa. Qua est igitur defensio? feci, quod arguis: coegi pecunias maximas cella nomine: sed hoc mihi licuit : nobis, si prospicitis, licebit. periculosum prouincijs, genus iniuria confirmari iudicio : perniciofum nostro ordini, populum R. existimare, non posse eos homines, qui ipsi legibus reneantur, leges in iudicando religiose defendere. Atque isto prætore, indices, non solum astiman di frumenti modus non fuit, sed ne imperandi quidem. ne que enim id, quod debebatur, sed quantum commodum fult, imperauit. Summam faciam nobis ex publicis literis, T testimonijs ciuitatum frumenti in cellam imperati.repe rietis quinquies tanto, iudices, amplius istum, quam qua tum ei in cellam sumere licitum sie, ciuitatibus imperasse. quid ad hanc impudentiam addi potest, si & astimauit tan ti, ut homines ferre non possent, or tanta plus, quam erat ei concessim legibus, imperauit? Quapropter, cognita to za re frumentaria, iudices, iam facilime perspicere pote-Stis, amissam effe populo R. Siciliam, fructuosi Bimam, atq.

#### IN. VERREM. LIB. III. tam fauta opportunisimam provinciam, nisi eam uos istius damnatio ares Atom ne recuperatis. quid est enim Sialia, si ei agri cultionem su to fall a mod stuleris, or si aratorum numerum, nomen extinxeris? quid TICHO WITH enim potest esse in calamitate residui, quod non ad miseros leaveth, tell aratores, isto pratore, per summam iniuriam, ignominiam homent, to que peruenerie? quibus, cum decumas dare deberent, uix o negare pol ipfis decume reliete funt : cum pecunia deberetur, foluta RETO ATAMON non est: cum optima astimatione senat :ss frument um eos in Velleebenh cellam dare uoluisset, etiam instrumenta agrorum uendere timere, perqu coacti (unt . dixi iam antea; iudices, ut has omnes inium. trionic rias tollatis, tamen ipfam rationem arandi fe magis, oo T & Tealthfr. II iucunditate quadam, quam fructu, atque emolumento, iginadala) teneri . etenim ad incertum casum, or eventum certus quotannis labor, & certus sumpeus impendicur. annode cellennin: na porro pretium, nisi in calamitate fructuum, non haebiz pericula bee . si autem ubereas in percipiendu fructibus fuie, consedo : permidoja quitur utilitas in uendendis:ut aut male uendendum intelli s polle eas homigas, si processit; aut male perceptos fructus, si recte lices dicanda religio uendere. tota autem res rustica eius modi sunt, ut eas non on Colum estiman ratio, neque labor, sed, res incertissima, uenti, tempestadiosidem, n statesq; moderentur . hinc cum una decuma lege , eg con TOTAL COMPROSING dicione trahantur; altera nouis institutis, propter annoz oublich literia na rationem , imperentur ; ematur præterea frumentum m gregeratt, repe quotannis publice, postremo etiam in cellam magistratibus, am, quam qua e legatis imperetur : quid , aut quantum præteres eft , ous imperale. quod aut liberum posit habere ille arator, ac dominus in aftimavitus potestate, suorum fructuu, aut in ipfis fructibus solutum? us, quam हार quod si hec feruntur omnia; si uobu porius, ac populo R. oter, cognitati quam sibi, & suis commodis, opera, sumpru, labore er ficere potedeserviunt : estam ne hac nous debent edicts, co impeofi Bimam, at q



Firenze. Ald.2.2.1



# ACTIONIS. V. IN. C. VERREM

L I B. IV.

Trumentun cupiant gra m ne hechu

### ORATIO IX.

ENIO nunc ad istius, quemadmodum ipse appellat, studium; ut amici eius, morbu, or insaniam; ut Siculi, latrociniu. ego, quo nomine appelle, nescio. rem uobis proponam: uos eam suo nominis pondere

penditote. genus ipsum prius cognoscite, indices: deinde for easse non magnopere quæretis, quo nomine appellandum putetis. Nego in Sicilia tota, tam locuplete, tam uetere pro uincia, tot opidis, tot familijs, tam copiosis, ullum argen reum uas, ullum Corinthium, aut Deliacum fuisse : nego ullam gemmam, aut margaritam fuisse, aut quidquam ex auro, aut ebore factum, signum ullum aneum, marmoreum, eburneum: nego ullam picturam neque in tabulis, neque textilem fuisse, quin quasierit, inspexerit; quod placitum fit, abstulerit. magnum uideor dicere: attendite, etiam quemadmodum dicam . non enim uerbi, neque criminis caussa augendi complector omnia. cum di co nihil istum eiusmodi rerum in tota prouincia reliquisse ; latine me scitote, non accusatorie, loqui . etiam planius : nihil in ædibus cuiusquam, ne in opidis quidem, nihil in locis communibus, ne in fanis quidem, nihil apud Siculum, nihil apud ciuem R. denique nihilifium , quod oculos , animum'q; accenderit , neque privati , neque publici, neque profani, neque sacri tota in Sicilia reliquisse. unde igitur potius incipiam, quam ab ea ciui-

### ACTIONIS. V.

e itm an

Til religion

signa non

habitu, alq

more Ath

nevant.

quem ? 9

dicebank

fere fole

domus e

Claudin

ferufus e

bus, pop

Yum M

W Hs eft

d:4111.71

muper?

forum,

eu amia

ornaret

debant.

per Im

willas as

ab Heio

reliquie

lignen

remolu

hac au

quama

WINE, 9

eate, que tibi una in amore, atque in delicijs fuit? aut ex quo porius numero, quam ex ipsis laudatoribus tuis? facilius enim perspicietur, qualis apud eos fueris, qui se oderunt, qui accusant, qui persequuntur; cum apud tuos Mamertinos inueniere improbissima ratione esse prædatus . C. Heius est Mamertinus, (omnes hoc mihi facile con cedent, qui Messanam accesserunt ) omnibus rebus in illa civitate ornatisimus. huius domus est uel optima Messana, notisima quidem certe, er nostris hominibus apertißima, maximeq; hospitalis. ea domus ante aduentum istius sic ornata fuit, ut urbi quoque effet ornamento. nam ipsa Messana, qua situ, monibus, portug; ornata sit, ab ijs rebus, quibus iste delectatur, sane nacua, atque mida est . erat apud Heium sacrarium cum magna dignitate in ædibus, a maioribus traditum, perantiquum: in quo signa pulcherrima quattuor, summo artificia, summa nobilitate, que non modo istum, hominem ingeniosum, atque intelligentem, uerumetiam quemuis nostrum, quos iste idiotas appellat, delectare possent: unum cupidinis marmorem, Praxitelis . nimirum didici etiam, dum in istum inquiro, artificum nomina. idem opinor artifex eiusdem modi Cupidinem fecit illum, qui est Thespijs: propter quem Thespiæ uisuntur . nam alia uiscendi caussa nulla est . itaque ille L. Mummius, cum Thespijs ea, qua ad adem Felicitatis sunt, ceteraq; profana ex illo opido signa tolleret, hunc marmoreum Cupidinem, quod erat consecratus, non attigit . uerum, ut ad illud sacrarium redeam ; signum erat hoc, quod dico, Cupidinise marmore : ex altera parte Hercules, egregie factus, ex ere . is dicebatur effe Myronis, ut opinor, er cer-

# IN. VERREM. LIB. IV. te. îtem ante hosæ deos erant tabula, que cuiuis sacrarij religionem significare possent erant anea praterea duo signa non maxima, uerum eximia uenustate, uirginali habitu, atque westitu, que manibus sublatis sacra quedam more Atheniensium uirginum, reposita in capitalus, susti nebant. Canephora ipfa uocabantur fed earum araficem, quem ? quemnam ? rette ad mones : Polycletum effe dicebant. Messanam ut quisque nostrum uenerat, hac ui fere solebat:omnibus hac ad uifendum patebant quotidie: domus erat no domino magis ornamenso, quam quitati. C. Claudius, cuius edilitatem magnificenti Bimam famus fuif Se,usus est hoc Cupidi ne tam diu, du forum dis immortali bus, populog; R. habuit ornatum: er cum effet hospes Heio rum, Mamertini autem populi patronus, ut illis benignis usus est ad commodandum. sic ipse diligens fuie ad reporta dum nuper homines nobiles ein modi, indices ecquid dico, super?immo uero modo, ac plane paullo ante uidimus, qui forum, ac basilicas non spolys proumaarum, sed ornamen eis amicorum, commodis hospitum, non fureis no centium, ornarent: qui tamen signa, aique ornamenta sua cuique red debant, no, ablata ex urbibus sociorum, quatridui aussa, per simulationem adilitatis, domum deinde, arque ad suas uillas auferebant. hac omnia, qua dixi, signa, iudices, ab Heio de facrario Verres abstulit:nullum,inquam, horis reliquit, neque aliud ullum tamen, præter unum peruetus ligneu, Bonam fortunam ut opinor, eam iste domi sua habe re noluit pro deum hominumq; fidem, quid hoc est ? que hac caussa?que hac impudentia est? que, dico, signa, ante quam abs te sublata funt, nemo Messanam cum imperio menit, quim uiderit.tot pratores, tot confules in Stalia tu CC

fuit? duto

is trive fici.

, quite ou.

im apud bu

१८ ह कार्य

mihi fidka

us rebusinil

optima Mill

ominibus con

ite aduentumi.

or mathematical state

भवः जासानि क्ष

CMA, BERRY

naming rules

Ham: in the

ficia, funnani

ingeniofum, 11-

s notrum, quo

MINING CHOISING

i etien, dum in

m opinot artifex

mi eft Thespire

is sistendi caus

um Thefbijs ed,

Ensex illo opi-

sidinem, quoi

ed illud facts.

co, Cupidinise

pregie factus,

not, or cet.

prebebat

omnes Wil

emeret me

e Tet demo

redomin

prountict

en prout

quod pu

rori (40

gebant

quequ

que nel

ferret.

eius ta

cede,u

bilabi

habuit

quarer

drgume

do, Heis

tecerit:

nuerit

(uum f

ductions

hilumgi

mumu

omniat

riog; m

magnie

illephon

In pace, tum etiam in bello fuerunt : tot homines cutufque modi:non loquor de integru, innocentibus, religiofis : tot cu pidi, tot improbi, tot audaces: quor u nemo sibi ta uchemes ză potens tă nobilis uisus est, qui ex illo sacrario quidquă poscere, aut tollere, aut attingere auderet . Verres , quod ubique erit pulcherrimum, auferet ? nihil habere praterea cuiquam licebit ? tot domus locupletissimas domus istius una capieticcirco nemo superioru attigit, ut iste tolle retiideo C. Claudius Pulcher retulit, ut C. Verres poffet du ferresat non requirebat ille Cupido lenonis domum, ac me retriciam disciplinam: facile illo sacrario patrio continebatur: Heio se a maioribus relictum esse sciebat: ad hereditate. sacrorum non quærebat meretricij heredem . Sed quid ego tam uehementer inuehor ? uerbo iam uno repellar . emi, inquit, o di immortales, praclaram defensione. mer catorem, cum imperio, ac securibus in provinciam misimus, qui omnia signa, tabulas pictas, omne argeneu, auru, ebur, gemmas coemeret, nihil cuiquam relinqueret. hac enim mihi ad omnia defensio patefieri uidetur, emisse . pri mum, sid, quod uis , tibi ego concedam , ut emeris quoniam in toto hoc genere hac una defensionis usurus es : quero, cuiusmodi en indicia Rome putaris effe, si tibi hoc quemquam concessurum putasti, te in pratura, ac imperio tot res, tam pretiosas, omnes denique res, que alicuius pretiq fuerint, tota ex prouincia coemisse. Videte maiorum diligentiam; qui nihil dum etiam istiusmodi suspicabantur, ue rumtame ea, que paruis in rebus accidere poterant, prout debant.neminem, qui cum potestate, aut legatione in prowinciam effet profectus, tam amentem fore putarunt, ut emeres argentum; dabatur enim de publico : us uestem;

#### IN. VERREM. LIB. IV. 202 s cutul qu prebebatur enim legibus:mancipium putauerunt:quo & iofis: total omnes utimur, o no prabetur a populo. sanxerut, ne quis ed wehenes emeret mancipium, nisi in demor tui locum. si quis Roma effet demortuus?immo, si quis ibidem:non enim te instrueerres, que re domum tuam volverunt in provincia, sed illum usum habere prepronincia supplere, que fuit caussa, cur tam diligenter nos Simas demo in prouincijs ab emptionibus remouerent? hac iudices, git, Willeld quod putabat ereptionem effe, non emptionem, cum uendi द्वारा के विक tori suo arbitratu uendere non liceret.in provincijs, intelli domen, un gebant, fi is, qui effet cum imperio, ac potestate, quod apud TTO CONCINO queque effer, emere ueller, ida; ei liceret; fore, uti, quod quif ti da bortina que nellet, fine effet nenale, fine non effet, quanti nellet, auerro . Set oxid ferret. Dicet aliqui:noli isto modo agere cum Verre: noli eius facta ad antiquæ religionis rationem exquirere : con 1470 TOLD defenjori, no cede, ut impune emerit, modo ut bona ratione emerit, nibil ab inuito, nibil per iniuriam. Sic agam. si quid venale towincian mishabuit Heius; si id, quanti astimabat, tanti uendidit: desino argemu, auru, elinquerer, hec quærere, cur emeris. quid igitur nobis faciundum est? num argumentis utendum in re eiusmodi? quærendum est, cretur onife pri do, Heius iste num as alienum habuerit, num auctionem ME CHET KING IN fecerit: si fecit, num tanta difficultas eum rei nummaria te THE WAYS IS nuerit, tanta egestas, tanta uis oppresserit, ut sacrarium s effe, si tibi ba fuum spoliaret, ut deos patrios uenderet. at hominem uideo वस कर भागवरा auctionem fecisse nullam, uendidisse præter fructus suos ni alicuius prus hil umquam; non modo in ære alieno nullo, sed in suis num majorum dil mis muleis effe, ac semper fuiffe: si hac contra, ac dico, effent icabamut, W omnia; tamen illum hac, que tot annos in familia, sacrasterame, produ riog, maiorum fuissent, uenditurum non fuisse. Quid, si ctione in promagnitudine pecuniæ per sua sum est ei uerisimile non est, ut MEATHER, HE ille, homo cam locuples, cam honestus, religioni sua, monu-; He Hefterny

### ACTIONIS. V.

20, 94249

mihi tam

M hac edd

liaoptemi

istum pu

ceteris St

eationis

Heius :

cis man

cum (ci

produx

feci.qu

si sui d

rem: 4

pißim

lafeha

homo d

dignita

istum

deinde

ne,fi,u

Hender

listage

R d Ce

tana.

CHMIN

modi

lana,

MYKN

202

meniig matorum pecuniam anteponeret. Sunt ifta: uerum tamen abducuntur homines nonumquam etia ab institutis fui, magnitudine pecunia. uideamus, quanta ista pecunia fuit, que potuerit Heium, hominem maxime locupletem, mi nime auarum, ab humanitate, & pietate, ab religione dedu cere.ita iußisti,opinor, ipsum in tabulas referre; HAEC. OMNIA SIGNA. PRAXITELIS. MYRONIS. PO LYCLETI HS. VI. ET. D. VENDITA. Recita ex tabulis. I unat me, hac praclara nomina artificum, qua isti ad calum ferunt, Verru astimatione sic concidisse. Cupi dinem Praxitely HS MDC. profecto hinc natum est, Malo emere, quam rogare . Dicet aliquis ; quid ? tu ista perma gno aftimas? ego uero ad meam rationem, ufum'a; non afti mo : uerumtamen a nobis ita arbitror spectari oportere, quanti hac corum iudicio, quistudiosi sunt harum rerum, aftimentur : quanti uenire soleant ; quanti hac ipfa fi palam libereq; uenirent, uenire poffent; denique ipfe Verres quanti astimet.nuquam enim, si denarijs quadringenty Cupidinem illum puta ffet, commisifet, ut propter eu in sermonem hominum, atque in tanta uituperationem ue niret. quis uestrum igitur nescit, quanti hac astimentur? in auctione signum eneum non magnum H5 C X X millibus uenire non uidimus? quid, si uelim nominare homi nes, qui aut non minoris, aut etiam pluris emerine; non ne possum?etenim qui modus est in his rebus cupiditatis idem est astimationis. difficile est enim finem facere pretio , nisi le bidini feceris. Video igitur Heium neque uoluntate, neque difficultate aliqua temporis, neque magnitudine pecuniæ adductum effe, ut hec figna uenderet,teg ifta fimulatione emptionis, ui, metu, imperio, fascibus ab homine

IN VERREM. LIB. IV. co, que una cum ceteris focus no folu poteftati que , fed etia fidei populus R. comiserat, eripuisse, atq; abstulisse. Quid mihi tam optandu, indices, potest effe in hoc crimine, qua ne hac eadem dient ipfe Heius?nihil profecto. sed ne difficilia optemus . Heius est Mamertinus : Mamertina civitas istum publice communi consilio sela laudat : omnibus iste ceteris Siculis odio est; ab his solis amatur : eius autem legationis, que ad istum laudandum missa est, princeps est. Heius : etenim est primus ciuitatis . ne forte , dum publicis mandatis serviat, de privatis iniurijs reticeat . hæc cum scire, & cogitarem, commisi tamen me, iudices , Heio: produxi eum prima actione:neque id tamen ullo periculo feci. quid enim poterat Heius respondere, si effet improbus? si sui dissimilis? signa illa domi sue esse , non apud Verrem? qui poterat quidquam eiusmodi dicere?ut homo turpißimus effet, impudentißimeq; mentiretur, hoc diceret, il la se habuisse uenalia, eaq; sese, quanti voluerie, uendidisse homo domi sua nobilissimus, qui uos de religione sua, ac dignitate uere existimare maxime uellet, primo dixit, se istum publice laudare, quod sibi ita mandatum effet; deinde, neque se habuisse illo uenalia, neque ulla condicio ne,si,uerum uellet,liceret, adduci umquam potnisse, ut uenderet illa, que in sacrario fuissene a maioribus suis relieta, or tradita. Quid fedes, Verres quid exfectas? quid se a Centuripina ciuitate, a Catinensi, ab Halesina, Tindari tana, Ennensi, Agyrinensi, ceterisq Sicilia cinitatibus cir cumueniri, atque opprimi dicis?tua te altera patria, que ad modu dicere solebas, Messana circunenit. qua inquam Mes Sana, euorum adiuerix scelerum , libidinum testis , pradarum, ac furtorum receperix, adeft enim uir amplifimus 14

d'ueyun

instituti

d pecunis

apletem, ni

igione deal

TE; HAEC

ONIS, PO

TA. Rich

tificum, qu ncidife.cx

um el Mis

2. 能 如此

umensell

Aariumm.

at harmage

eanth her in-

denique isle

ris quadrin-

ut propier eu

per utionem W

afinentur !

CXXmilli-

ningre home

CHINEMON TA

dincis idem

retio, nifile

late, negue

dine pech-

ifts forms

ab homine



IN. VERREM. LIB. IV. niffime producam ceteros: reticebunt, que poterunt, liben teridicent, que necesse erit, ingratis : negent isti onerariam nauem maximam adificatum effe Meffana?negent, fi pof fint negent ei naui faciunde fenatorem Mamertinum publice prafuiffe?utinam negent. funt etiam cetera, que malo integra referuare; ut quamminimum sie illis temporis ad meditandum, confirmandumq; periurium hac tibi law datio procedat in mumerum hi te homines auctoritate sua subleuent, qui te neque debent adiunare si possirit; neque possint, si ueline: quibus tu prinatim iniurias plurimas, co tumelias q; impofuisti: quo in opido multas familias in per petuu infames euis flupru, flagitijsq; fecifti. At publice com modasti.non sine magno quidem reip. proumcieq; Sicilie detrimento tritici modium LX millia empte populo R.da re debebant or folebant: abs te folo remiß um eft. reft. detri mentum fecit, quod per te imperij ius una in ciuitate im minutum est: Siculi, quod ipfum hoc non de fumma frume ei detractum est, sed eranslatum in Centuripinos, & Hale finos, immunes populos; or hoc plus impositum, quam fer re possent. Nauem imperare ex fædere debuisti: remisiti in eriennium. Militem nullum umquam poposcisti per tot an nos: fecisti item uti prædones solent. qui cum communes ho fes fint omnium, tamen aliquos fibi inflituunt amicos, que bus non modo parcant, uerum etiam præda quos augeat, eg eos maxime, qui habent opidum oportuno loco, quo fape adeundum sit nauibus, non numquam etiam necessario Phafelis illa, quam cepit P. Seruilius, non fuerat urbs anse Cilicum, atque pradotum : Lycij illam, Graci homines, incolebant : sed quod erat eiusmodi loco, atque ita pro ietta in altum, ut & excuptes e Cilicia pradones sape

milly!

its thing

ws de Cya

m publici

THE THINK

eces, confu

and Chi

andis; ilele

dirit des pe

cque minio

teffamins

Activities fort

84 metical

OTAE CUTTON

pore data, ma

tus of cois

dis led miam

EL DUDNITEM

atum ilym

fuit ; qui s

Homo dine

ciabu ais

# WINTE

e flathisse

cionisto-

omio dixif

io, cillan

iftilizat

### ACTIONIS: V. V. W.

ac latroania

premire ande

torium ordi

eiflecque a

rum in ulti

Aut etiam

qui senato

honos mon

cuius ben

nis aucto

91d5 11d 118

time me pr

natorem

detraxer

bat dom

0,940

erat etian

mus hone

uoluntate

in neftro

alia civil

Mdicium

terpretab

QUET ETTHI

do a wobis

con feet

cem, qu

eft ad po

undun

mam, at

ad eam necessario devenirent, or cum ex hisce se locis rect perent, eodem deferrentur; ascinerunt illud sibi opidum pirata, primo commercio, deinde etia focietate. Mamertina cl uitas improba antea no erat, etiam erat inimica improborum: que C. Catonis illius, qui consul fuit, impedimenta re einuit: at cuius hominis? clarisimi, potentisimique : qui tamen, cum consul fuisset, condemnatus est .ita ne uero? C. Cato duorum hominum clarisimorum nepos, L. Paulli, et M. Catonis, & P. Africani fororis filius; quo damnate, en cum seuera indicia fiebant, HS XV III millibus lis astimata est: huic Mamertini irati no fuerut, qui maiorem sumptu, quam quanti Catonis lis astimata est, in Timarchidis prandium sape fecerunt? Verum hac ciuitas isti pradoni, ac pirate Siciliensi Phaselis fuit . huc omnia undique de portabaneur, apud istos relinquebaneur : quod calari opus erat, habebant sepositum, ac reconditum. per istos, qua uolebat, in nauem clam imponenda, occulte exportanda curabat:nauem denique maximam, quam onustam furtis in Italiam mitteret, apud istos faciendam, adificandamas curauit . pro hisce rebus nacatio data est ab isto sumptus, laboris, militiæ, rerum denique omnium : per erien. nium soli no modo in Sicilia, uerum, ut opinio mea fert, his quidem temporibus in omni orbe terrarum uacui, exper tes, soluti, ac liberi fuerunt ab omni sumptu, molestia, mune re.hincilla Verrea nata sunt.hinc in conuiuium Sex. Co minium protrahi iußit, in que scyphum de manu iacere co natus est, quem obtorta gula de conuinio in nincula, atque in tenebras abripi iu sit. hinc illa crux, in quam ciuem R. iste multis inspectantibus sustulit : quam non ausus est uf quam defigere, nisi apud cos, quibuscum omnia scelera sua,

# IN. VERREM. LIB. IV. ac latrocinia communicaffet . Laudatum etia nos quemqua uenire audetis? qua auctoritate? urrum, quam apud sena torium ordinem, an quam apud populum R. habere debe eis? ecquæ auitas est, non modo in prouincijs nostris, uerum in ultimis nationibus, aut tam potens, aut tam libera, aut etiam tam immanis, ac barbara; rex denique ecquis eft, qui senatorem populi R. tecto, ac domo non inuitet ? qui honos non homini solum habetur, sed primum populo R. cuius beneficio nos in hunc ordinem uenimus; deinde ordinis auctoritati; que nisi granis erit apud focios, atque exter nas nationes, ubi erit imperij nomen, er dignitas? Mamer tini me publice non inuitauerunt. me cum dico, leue est. se natorem populi R. si non inuitauerunt, honorem debitum derraxerunt non homini, sed ordini. namipsi Tullio pate bat domus locupletisima, & amplisima C. Pompeis Basili ei , quo , etiam si effet inuitatus a nobis , tamen dinertiffet: erat etiam Percenniorum, qui nunc item Pompey funt, do mus honestisima: quo Lucius frater meus, summa illorum uoluntate, diuereit. senator populi R. quod in uobis fuit, in nestro opido iacuit, or pernoctanit in publico, nulla hoc alia ciuitas umquam commisit. amicum enim nostrum in Indicium nocabas. en, quid ego prinaum negotij geram, in terpretabere in minuedo honore senatorio? uerum hee tum queremur, si quid de nobis per eum ordinem agetur, qui or do a nobis adhuc folis contempeus est . in populi R. quidem conspectum quo ore uos commisitis? nec prius illam crucem, que etiam nunc ciuis R. sanguine redundat, que fixa eft ad portum, urbem'q; uestram, reuellistis, neque in profundum abieciftis, locumq; illum omnem expiaftis, qua Ro mam, atque in horum conventum adiretis? in Mamertino-

Locis red

amerina d

pedimenun

THE KETO'C

s, LPsale

demans i

THE ISERTION

Tinanchile

es ifinalis

is unital

: que chi

n perifugu

enes for, bis

uccui, exper

deflismunt

um Sex. Co

nu iscere co

icula, dique

m cissem R aufuseft u

Colors (45



# IN. VERREM. LIB. IV. 206 fur , utrum tandem abstulisti , an emisti? in sicilia quidem cum effem, fic a Centuripinis, fic a ceteris audiebam : non enim parum res erat clara. tam te has phaleras a Philarcho Centuripino abstulisse dicebant, quam alias icom nobiles ab Aristo Panormitano, qua tertias a Cratippo Tyndaritano ." etenim fi Philarchus wendidiffet, no ei, postea quam reus fa Etus es, redditurum te promififes . quod quia uidifti plures fare; cogitafti, fi ei reddidiffes, te minus habiturum, rem nihi lominus cestatam futuram: non reddidifti.dixie Philarchus pro testimonio, se, quod nosset tuun istum morbum, we ami ci tui appellant, cupisse te calare de phaleris: cum abs te appellarus effer, negaffe habere fefe: apud alium quo que eas ha buiffe depositas, ne qua inuenirentur: tuam tatam fuiffe fa gaatatem, ut eas per illum ipfum infpiceres, ubi erant depo fitæ:tum se deprehensum negare non potuisse:ita ab se muito ablatas phaleras gratis. I am, ut hac omnia reperire, ac perferumri folitus fit, indices, eft operapretium cognofære. Cybirata funt fraires quidam, Tlepolemus, & Hiero: quo rum alterum fingere opinor e æra folitum effe, alterum effe pictorem.hosce opinor Cybaria, cum in suspicionem uenissent suis auibus, fanum expilasse Apollinis, ueritos pæna indici, ac legis, doma profugife. quod Verrem arafici fue apidum cognouerant, tum, cum ifte, id quod ex testibus di diaftis, Cybiram cum inanibus (yngraphis uenerat; domo profugientes, ad eum se exsules, cum ifte effet in Asia, concue lerunt . habuit secum eos ab illo tempore : T in legationis prædis, atq fureis muleum illoru opera, cofilioq; ufus eft.hi sunt illi, quib. in tabulas retulit sese Q. Tadius dedisse, iuf Su istius, Gracis pictorib. quos sibi ia bene cognitos, et re pro batos, secu in Sicilia duxit, quo postea qua nener ut, mira-

crudelin

em quide

**MUNICIPALITY** 

tex-quorum

oftenderes

biasty, on

OR. VETHOR

MOTHER HE

CHIL EDIEDN

pe perofil w.

在其間的地址

io, effective

**以**根据数据

nquidella

if we did

tata, qualità, dicendificas

affecting And

m revertifents

E ASTRACTOR S

n wernet, twoen

mbidifom.

which aren

. fuit tenti,

wettet,qua

ातीर त्यां मर्

e de peripe-

es. Quid?

mobili, pha

alle diano



IN VERREM. LIB. IV. Rametfi hoc nescio quid nugatorium sciebam esse,ista intelli gere;tamen mirari folebam, iftum in his ipfis rebus aliquem Jensum habere, quem scirem nulla in re quidquam simile hominis habere. tum primum intellexi, ad eam rem istos fra eres Cybiratas, fuisse, ut iste in furando manibus suis, oculis illorum uteretur. at ita ftudiofus eft huius præclaræ exiftimationis, ut putetur in hisce rebus intelligens effe,ut nuper, (uidete hominis amentiam) postea quam est comperendina tus, cum iam pro damnato, mortuoq; effet, ludis Circenfibus mane apud L. Sifennam, uiru primarium, cum effent ericlina strata, argentumq; expositum in adibus, cum pro dignitate L. Sisenna domus effet plena hominum honestorum, accesserit ad argentum, contemplari unumquodque otiofe, & considerare coperit. minaristultitiam ali, quod in ipfo iudicio eius ipfius cupiditatis, cuius infimularetur, suspicionem augeret: alij amentiam, cui comperendinato, cum tam malti testes dixiffent, quidquam illorum uenires in metem. pueri autem Sisennæ, credo qui audiuissent quæ in istum cestimonia effent dicta, oculos de isto nusquam dei cere, neque ab argento digitum discedere. est boni iudicis, paruis ex rebus coniceturam facere uniuscuiusque & cupiditatis, & incontinentia . qui reus lege, & reus compe rendinatus, re, & opinione hominum pane damnatus, temperare non , potuerit maximo conuentu , quin L. Sifenna argentum tractaret, & consideraret; hunc in prouincia prætorem quisquam putabit a Siculorum argento cupiditatem, aut manus abstinere potuisse? Verum uti Ly libeum , unde digressa eft , oratio reuertatur : Diecles eft , Pamphili gener illius, a quo hydria ablata est, Popillius cognomine, ab hoc abaci nasa omnia, ut exposita fuerant,

lorabanta

cerdo, din

alindprin

azperdendu az dzgentun

erremehou. Lilybean

METE, THIS WA

Stam, predan botabilie/e/ax

e-qualitain/

et relien ou

duenton, led

tus, documento

erem fain de

Abes from 1870

a distalla di

francili Cyb

une y bi funt Pi

meincipio, di

वास्त्रं, विशेष

becam wident

MATERIA, HOCA

iffe pretorid

retif (cyphos

num, quodin

cideritta Pan



### IN. VERREM. LIB. IV. To, qui Q. Catuli beneficio a L. Sylla ciuis R. factus eft, Timeren omnibus scientibus, Lilybæi abstulisti.non tibi obijcio, quod quantini hominem digniffimum tuis moribus, Apollonium Niconis I dam duda filium, Drepanitanum, qui nunc A. Clodius uocatur, as ficing omni argento optime facto spoliasti, ac de peculatus es . ta 7 quantino ceo : non enim putatille sibi iniuriam factam, propterea CTIQUES quod homini iam perdito, & collum in laqueum inferen e quidqu, ju ti subuenisti, quum pupilly Drepanitanis bona patria ere ped cum illo partitus es . gandeo etiam, fi quid ab illo abstu habere, Op lifti; er abs se mbil rectius factum effe dico, a Lifone ue ro Lilybacanno, primo homine, apud quem diversatus es, ह का देखा। या A pollinis signum ablatum certe effe non oportuit. at dices WAS COLL ONLY te emiffe. [cio: HS M: ita opinor: [cio, inquam: profeudics brow ram liceras : or tamen id factum non oportuit. A pupillo en las cons Heio , cui C. Marcelius tutor est, a quo pecuniam grandoug discount dem eripueras, caphia cum emblematis Lilybai utrum em pra effe dicis, an confireris erepta? Sed quid ego istius in eiuf a: tabula tudi on a Sidual modi rebus mediocres iniurias colligo, que tantummodo in fureis iftius, er damnis eorum, a quibus auferebat, Hum. Fingical uerfata effe uideantur? accipite, fi uultu, iudices, rem eiuf stan comile modi, ut amentiam singularem, ut furorem iam, non cupi ent: fi quasuditatem eius perspicere possitus. Melitensis Diodorus est; odo hibess, a qui apud uos antea testimonium dixit. is Lilybai multos de platimes to iam annos habitat, homo or domi nobilis or apud eos, quo school the te to se contulit, propter wirtutem flendidus, & gratiofus. ri necesse gl de hoc verri dicieur, habere eum per bona toreumata, in हर, वृत्रद्र भरोत्र his pocula duo quædan, quæ Heraclia nominantur, Men curi, promi toris manu summo artificio facta. quod ubi iste audinit, mis gration, fic cupiditati inflammatus est non solum inspiciundi, ueth maximam, sum etiam auferendi, ut Diodorum ad se nocaret, ac posce Mario Diodos i worker

#### ACTIONIS. mumideine yet . ille , qui illa non inuitus haberet , respondit , fe Lilya tum.ifte no bei non habere, Melitæ apud quendam propinquum fuum mum opina reliquisse. rum iste continuo mittit homines certos Melitam: lis tota, pro scribit ad quosquam Melitenses, ut ea uasa perquirant; ro apitalium gat Diodorum, ut ad illum fuum propinguum det literas. dorus Ror nihil ei longius uidebatur, quam dum illud uideret argentum . Diodorus , homo frugi , ac diligens , qui sua ser our are, nare wellet, propinquo fuo feribit, ut is, qui a Verre uepatre wel Diodoro nissent, responderet, illud argentum se paucis illis diebus dio am; missife Lilybaum. ipse interea recedit. abesse ab domo pau lifter maluit, quam prafens illud optime factum argen-[i caui minum eum amittere. quod ubi audivitifte, ufque eo est commo-Struxero tus, ut sine ulla dubitatione insanire omnibus, ac furere iam refi uideretur . quid non potuerde argentum eripere, ipfe a dore, et Diodoro erepea sibi uasa optime facta dicebat; minitari ab senti Diodoro, uociferari palam, lacrymas interdum uix te 107 44 toreisto nere. Eriphylam accepimus in fabulis ea cupiditate, ut, cum uidiffer monile, ur opinor, ex auro, & gemmis, pul non folk critudine eius incensa salutem uiri proderet. simili istius iste tant cupiditas, hoc etiam acrior, atque infanior, quod illa cu quam p prebat, id quod uiderat; huius libidines non solum oculis, re, aut sed enam auribus excitabantur . conquiri Diodorum tota Tunk, ift prouincia iubet. ille ex Sicilia castra iam mouerat, & ua Q. Aris sa collegerar. homo, ut aliquo modo illum in provinciam meque to renocaret, hanc excogitanit rationem: fi hec ratio potius, ditt ap quam amentia nominanda est. apponie de suis canibus equite R bat fena quendam, qui dicat, se Diodorum Melitensem rei capitanobiles lis reum uelle facere. primo mirum omnibus uideri, Diodorum reum, hominem quietisimum, ab omni non mode adizina facinore, uerum etiam minimi errati suspicione remotisi-1,0

IN. VERREM. LIB. IV. mum: deinde effe per ficuum, fieri omnia illa propter arge eum.iste non dubitat iubere , nomen deferri. & tum primum opinor istum absentis nomen recepisse. reclamat Sicilia tota, propter calati argenti cupiditatem reos fieri rerum capitalium, neque solum pra sentes, sed etiam absentes. Dio dorus Roma fordidatus, circum patronos, atque hospites curfare, remomnibus narrare. litera mittuntur isti a patre uehementes, ab amias item; uideret, quid ageret de Diodoro, quo progrederetur ; rem claram esse, & inui dio sam; insanire hominem: periturum hoc uno crimine, nisi cauisset.iste etiam tum patrem si non in parentis, at in ho minum numero putabat: ad iudicium nondum fe fatis instruxerat: primus annus erat prouincia, non, ut in Sthenio, iam refereus pecunia: itaque furor eius paullulum non pu dore, sed metu, ac timore repressus est: condemnare Diodoru non audet, absentem de reis eximit. Diodorus interea, præ tore isto, prope triennium proumaa, domog; caruit. ceteri non solum Siculi, sed etiam cines R. hoc statuerant; quonia iste tant um cupiditate progrederetur, nihil esse, quod quifquam putaret se, quod isti paullo magis placeret, conserva re, aut domi sua retinere posse. postea uero quam intellexerunt, isti uir u fortem, quem summe prouincia exfectabat, Q. Arium non succedere; statuerunt se nihil tam clausum, neque tam reconditum posse habere, quod non istius cupiditati apertissimum, promptissimumq; esset. Tum ifte ab equite R. flendido, or gratiofo, Cn. Calidio, cuius filiu scie bat senatorem populi R. et iudicem esse, equuleos argenteos nobiles, qui Q. Maximi fuerant, aufert. imprudens huc in adi, iudices: emit enim, non abstulit. nollem dixisse ia Etabit se, er in his equitabit equaleis, emi : pecuniam solui. DD

it, e Lily

and white

tos Melitan

rquitatinpr

am det litos

ed wideren

es, qui lui

wid Verren

excisilis de

Te ab domes

facture dyon

e eo ef anne. nibus a face

m eriporinea bas; minisid

interdancia)

cupiting, st

& general, pul erec. (miliflius

ior, quodillacu

on folum oculis,

Diodorum tota

如此也,行私

in growinciam

eratio potins,

k fuis canibus

em rei capita

s wideri, Dios

mmi mon mode

om remoti si.

WHAT'S



# IN. VERREM. LIB. IV. conferam uitam, aique existimationem tuam cum illius,) neque enim est conferenda) hoc ipsum conferam, quo tu te Superiorem fingis quod HS LXXX divisoribus, ut prator renunciarere, dedisti; CCC accusatori, ne tibi odiosus esset. eare contemnis equestrem ordinem, ac despicis? ea re indignum tibi uisum est , quidquam , quod tibi placeret, Calidium potius habere quam te ? Iactat se iam dudum de Calidio:narrat omnibus, se emisse. num etiam de L. Papirio, uiro primario, locuplete, honestog; equite R. thu ribulum emisti?qui pro testimonio dixit, te, cum inspiciendum poposasses, auulso emblemate remisisse : ut intelligaeis, in homine intelligentiam effe, non auaritia; artifici cu pidum, no argenti fuisse. nec solum in Papirio fuit hac abstinentia: tenuit hoc institutum in thuribulis omnibus, quacumque in Sicilia fuerunt. incredibile est autem, quam multa, er quam præclara fuerint.credo tum, cum St cilia florebat opibus, er copijs, magna artificia fuisse in ea insula nam donus erat ante istum prætorem nulla paullo locupletior, qua in domo hac non effent, etiam si praterea nihil effet argenti, patella grandis, cum sigillu ac simulacris deorum ; patera, qua mulieres ad res diuinas uterentur, thuribulum. hac autem omnia antiquo ope re , & summo artificio facta : ut hoc liceret suspicari, fuisse aliquando apud Siculos peraqua proportione cetera; sed, quibus multa fortuna ademisset, tamen apud eos reman sisse ea, qua religio retinuisset . Dixi , indices , multa fuif se fere apud siculos omnes : ego idem confirmo, nunc ne unum quidem esse. quid hoc est ? quod monstrum, quod prodigium in provinciam misimus? non ne uobu id egisse uidetur, ut non unius libidinem, non suos oculos, DD

oulds. dilik

me queten

ste Coloind

ceteris sions

mabil to

duntar un

non regent

in finiti

enne redici

DOTTALIN hopely

L. Cords ares

dise vini.

em fecilianci

postes quantit

finem redució

am Lutim.

io, equit R. per

ne fatamioni

ant sigure is

o tuixium, tri

see fueruntine

लंबल, चल क्रार

udex qui posce

menderet. Super

icere pratorem

endido, uen-

non es dignus

mee dignite

iequi, us non

#### ACTIONIS. CILLYM CHTO sed omnium auarisimorum infanias, cum Romam reuer argentum i tisset, expleret? qui simul atque in opidum quoppiam uene tur, duo poc rat immittebantur illi continuo Cybiratici canes, qui mue appositerat. stigabant, er perscrutabatur omnia. si quod erat grande convinto di uas, or maius opus inuentu, læti auferebant si minus eius 11 duellem modi quippia uenari poterat, illa quide certe pro lepufoulis capiebantur, patella, patera, thuribula . hic quos enumerar putatis fletus mulierum, quas lamentationes fieri folitas effe eanturao in hifce rebus? qua forfitan nobis parua effe nideantur; fed dicia apu magnum, or acerbum dolorem commouent, mulierculis fuin his THE led ! præfertim, cum eripiuntur e manibus ea, quibus ad res di uiuas un consueuerunt, qua a suis acceperunt; qua in fami auc, quo lia semper fuerunt. Hic nolite exspectare, du ego hoc crime esset uen agam ostiatim: ab Aeschilo Tindaritano istu patera abstucos, diqu lisse, a Thrasone item Tindaritano patellam, a Nemphodo imperio ro Agrigentino thuribulum. cum testes ex Sicilia dabo; ples, hor quem uolet, eligat, quem ego interrogem de patellis, pateris, hoc eft f churibulis : no modo opidu nullum, sed ne donus quide ul rat, ut o la paullo locupletior expers huius iniuriæ reperietur. quid conquir cum in conuiuium uenisset, si quidquam calati afpexerat, Centuri manum abstinere, iudices, non poterat. Cn. Popeius est Phinia, no lo; qui fuit Tindaritanus. is canam isti dabat apud uillam dediffe, in Tindaritano. fecit, quod Siculi non audebant. ille, ciuis Sicilia m R. quod erat, impunius id se facturum putauit . apposuit conquire patellam, in que sigilla erant egregia. ifte cotinuo, ut uidit, istius im no dubitauit illud insigne penatiu, hospitaliumq; deoru ex ftem and hospitali mensa tollere: sed tamen, quod antea de istius absti quod, cu nentia dixeram, sigillis auulsis reliquum argetum sine ulla gens, ip auaritia reddidit. Quid? Eupolemo Calatino, homini nobilu, atqu li, Lucullorum hospici, ac perfamiliari, qui nunc apud exer Jolum do

#### IN VERREM. LIB. IV. have year citum cum L. Lucullo est, non idem fecit? canabat apud eu. plane were argentum illi ceterum purum, ne purus ipfe relinquerees, quimu tur, duo pocula no magna, uerumtamen cum emblematis, erat grand apposuerat hic, quasi festiuu acroama, ne sine corollario de I minui conviuio discederee, ibide, covinis inspectantibus, emblema ta anellenda curanit. Neque ego nunc istius facta omnia pro lepula ald , hic on enumerare conor: neque opus est:nec fieri ullo modo potest: teri din cantumodo uniufcuiufque de uaria improbitate generis iu dicia apud uos, er exempla profero . neque enim ita se gef wided the sit in his rebus, tamquam rationem aliquando effet redditu nt, mind rus; sed prorsus ita, quasi aut reus numquam effet futurus, puibus at 10 d aut, quo plura abstulisset, eo minore periculo in iudicium ant que la effet uenturus; qui hæc, quæ dico,ia non oculte, non per ami ú egintine cos, atque interpretes, sed pala de loco superiore ageret pro tu patidi. imperio, o potestate. Catinam cum uenisset, opidum locum, d North ples, honestum, copiosum, Dionysiarchum ad se Proagoru, ex sicilis din hoc est summum magistratum, uocari iubet ei palam impe e patelly, paters rat, ut omne argentum, quod apud quemque effet Catina, e doese quices conquirendum curaret, or ad se transferendu Philarchu reperietar . qui Centuripinum, primarium hominem genere uirtute, pecucalm affected nia, no hoc ide iuratum dicere audistis? sibi istum negotium Popeius est Phidedisse, atque imperauisse, ut Centuripis, in ciuitate totius ut apud vila Sicilia multo maxima, er locupletisima, omne argentum debentille, ois conquireret, or ad se comportari inberet, Agyrio similiter umuie. appolia istius imperio uasa Corinthia per Apollodorum, quem tecinuo, ut vid stem audistis, Syracusas deportata sunt. illa uero optima, iumas deoria quod, cu Haluntinum uenisset prator laboriosus, & dilis de istius dost gens, ipse in opidum accedere noluit, quod erat difficili asce getum fine ula Su, atque arduo: Archagathum Haluntium, hominem non o homini nobisolum domi sua, sed tota Sicilia in primis nobilem, no was spudexer DD 14



### IN VERREM. LIB. IV. 212

e Tet de

nne st.

diligiul

late inc

ratic C

With the last

chagainn opiduma

out in its

i vicent

am de dice

de nativa

Lechroid

ar a gink

ent establis

etis fine must

व्य वांक्वत ;

TOTAL !

,组成战

elicis, cun

mi indices,

in watert

fran fole-

coulte aufe

Metitis (W

fuiffe, qui

er presone faciones in

unfligits th

uenimus?permagnum est in eum dicere aliquid, qui præteriens, lectica paullisper deposita, non per præstigia, sed pa lam, per potestatem, uno imperio, ostiatim, totum opidum compilarit; Attamen, ut possit se dicere emisse, Archagatho imperat, ut aliquid illis, quorum argentu fuerat, nummo ru dicis caussa daree inuenit Archagathus paucos, qui uel lent accipere: his dedit : eos nummos tamen iste Archagatho non reddidit. woluit Roma petere Archagathus: Cn. Lintulus Marcellinus dissuasit, sicut ipsum dicere audistis. atque hac tota de re audistis Archagathi, & Lentuli testimonium. Et ne forre hominem existimetis hanc tantam um emblematum sine caussa coacernare noluisse . uidete, quati uos, quanti existimationem populi R. quati leges, er indicia, quanti testes Siculos, negotiatores q; fecerit . Postea quam tantam multitudinem collegerat emblematum, ut ne unum quidem cuiquam reliquisses;instituit officinam Syracusis.in regia maximam pala artifices omnes, calatores, ac uascularios connocari inbet: & ipse suos complures habe bat.eo conducit magnam hominum multitudinem. menfes octo continuos opus his non defuit; cum uas nullu fieret, ne si aureum. tum illa, ex patellis, er thuribulis que nellerat, ita scite in aureis poculis illigabat, ita apte in scyphis aureis includebat, ut ea ad illam rem nata effe diceres.ipfe tamen prætor, qui sua uigilantia pacem in Sicilia dicit fuisse, in hac officina maiorem partem diei cum tunica pulla sede re solebat, or pallio. Hac ego, indices, non auderem profer re, ni uererer, ne forte plura de isto ab alijs in sermone, qua a me in iudicio, audisse uos diceretis. quis enim est, qui de hac officina, qui de nas s aureis, qui de istius pallio, tunica pulla non audierit? quem noles de conuentu Syracu 224 DD



# IN. VERREM. LIB. IV. unde effet epistola: respondit, Agrigento. iste literas, ad quos solebat, misit, ut is annulus ad se primo quoque tempore afferretur. ita literus istius patrifamilias L. Titio cuidam, ciui R. annulus de digito detractus est. Illa uero eius cupiditas incredibilis est. nam, ut in singula conclauia, que iste non modo Roma, sed omnibus in uillis habet, tricenos lectos optime stratos cum ceteris ornamentis cominij quereret, nimium multa comparare uideretur. nulla domis in Sicilia locuples fuit, ubi iste non textrinam instituerit . mulier est Segestana, perdiues, er nobilis, Lamia nomine . per triennium isti, plena domo telarum, stragulam uestem con fecit, nihil non conchylio tinetum . Attalus, homo pecunio sus, nec uulgo, Lilybai, Critolaus Enna, Syracusis Aeschrio Cleomenes, Theomnastus, Pelori Archonides, Megistus. wox me citius defeærit, quam nomina . ipse dabat purpuram tuntum, amici operas, credo: iam enim non libet omnia cri minari: quasi uero hoc mihi non satis sit ad crimen, habuis se tam multum, quod daret; uoluisse deportare tam multa: hoc denique, quod concedit, amicorum operis effe in huiufcemodi rebus usum. Iam uero lectos aratos, er candelabra anea num cui, prater istum, Syracusis per triennium facta effe existimatis? Emebat, credo : sed tantum uos certiores, iudices, facio, quid iste in prouincia prator egerit, ne cui forte nimum negligens fuisse uideatur, neque se satis, cum potestatem habuerit, instruxisse, eg ornasse. Venio nunc non iam ad furtum, non ad auaritiam, non ad cupiditatem, sed ad eius modi facinus, in quo omnia nefaria contine ri mihi, atque inesse uideantur: in quo dij immortales uiolati, existimatio, atque auctoritas nominis populi R. imminuta, hospitium spoliatum, ac proditum, abalienati

TO ETIE.

o me-

ies, quin

4,quippe

sudin m

MINITE

Committee

affit war

da dara

te divide st

iquis biss di

sibil only

Phion

n thirtie

fore Freih

. I francis

it ain to to

ubica:ile

此。如此即的

n comprobi-

enis itius la

lecti: gennt

COMMONA

multivitie

व्यारक क्षेत्र

ius aut 2019

dicam, la

Cum Vá-

Mercala le

exquilinit,

fatis incum

quam inde

id quod ip

umad fool

nafaea, 9

celatoribu

ne ulla lu

gemmean

ed quoqu

de quo e

audiet, e

uagatur.

mirabili

tuliffent

perfect

unlgoo

trus wid

ximi po

cens ad

tuerund

fent sim

gatos mi

mium,

rent. pe

rex id ca

dut wif

oculi,

bus her

neque

que de

sælere istius a nobis omnes reges amicissimi, nationesque, que in corum regno, ac ditione funt . Nam reges Syrie, re gu Antiochi filios, pueros, sais Roma nuper fuisse, qui uenerant, non propter syriæ regnum: nam id sine contro uersia obtinebant, ut a patre, er a maioribus acceperant: sed regnum Aegypti ad se, or ad Selinem, matrem suam, pertinere arbitrabantur. hi postquam, temporibus populi R. exclusi, per senatum agere, que uoluerant, non potue runt; in Syriam in regnum patrium profecti sunt corum alter, qui Antiochus uo catur, iter per Siciliam facere uoluit: imque isto prætore uenit Syracusas. hic Verres heredi tatem sibi uenisse arbitratus est, quod in eius regnum, ac ma nus ueneratis, quem iste er audierat multa secum pracla ra habere, & suspicabatur. mittit homini munera satis lar ge; ad usum domesticum, uini, olei, quod uisum erat; etiam tritici, quod satis effet, de his decumis. deinde ipsum regem ad canam uocauit. exornat ample, magnificeq; tri clinium: exponit ea, quibus abundat, plurima, ac pulcher rima uasa argentea: namque hac aurea nondum fecerat. omnibus, arat, rebus instructum er paratum ut sie con uiuium . quid multa?rex ita discessit, ut & istum copiose ornatum, or se honorifice acceptum arbitraretur. uocat ad canam: deinde ipse pratorem : exponit suas copias omnes, multum argentum, non pauca etiam pocula ex auro: que, ut mos est regius, & maxime in Syria, gemmis erant di stincta clarisimis . erat etiam uas uinarium ex una gemma pergrandi, trulla excauata, cum manubrio aureo; de qua, credo, satis idoneum, satis grauem testem, Q. Miomaium dicere audistis. iste unumquod que uas in manus sumere, laudare, mirari . rex gaudere, pratori populi R.

# IN. VERREM. LIB. IV. fatis iucundum, & gratum illud effe cominium. poftea quam inde discessim est, cogiure iste nihil aliud, quam, id quod ipfares declarauit, quemamodum regem ex proumaa spoliatum, expilatumq; dimitteret. mittit rogatum uasa ea, quæ pulcherrima apud illum uiderat: ait se suis calatoribus uelle oftendere . rex , qui ift um non noffet , fine ulla suspicione libentissime dedie. mittie etiam trullam gemmeam rogatum ; welle eam se diligentius considerare. ea quoque ei mititur. nunc reliquum , iudices , attendite, de quo & uos audistis, & populus R. non nunc primum audiet, or in exteris nationibus ufque ad ultimas terras per uagatum est. Candelabrum e gemmis clarissimis, opere mirabili perfectum, reges hi, quos dico, Romam cum attulissent, ut in Capitolio ponerent; quod nondum etiam perfectum templum offenderant, neque ponere, neque uulgo oftendere, ac proferre uoluerunt; ut & magnificen tius uideretur cum suo tempore in cella Iouis Optimi Maximi poneretur ; & clarius , cum pulchritudo eius recens ad oculos hominum, aique integra perueniret. staenerunt id secum in Syriam reportare, ut, cum audiffent simulacrum Iouis Optimi Maximi dedicatum, legatos mitterent, qui cum ceteris rebus illud quoque eximium, arque pulcherrimum donum in Capitolium afferrent. peruenie res ad istius aures nesao quo modo: nam rex id calatum uoluerat: non quo quidquam metueret, aut sufpicaretur , sed ut ne multi illud ante perciperent oculis, quam populus R. iste petit a rege, or eum pluri. bus uerbis rogat, uti ad se mittat : cupere se dicit inspicere, neque se alijs uidendi potestatem esse facturum. Antiochus, qui animo & puerili effet, & regio, nihil de istius impro-

onesque

Syrien

wille, qui

ine onto

deceperate

atten un

oribus pool

t, non por

i fintan

im fazica.

Verroles

LEGISTRIN

d Jeannaid

deinkilon

magnupagini

mme, ac pulchet

mintani.

dink knik

- ilmore

return social

a pissomas

ex all to ; only

amis erant à

ex 4714 gon

rio aureo; al

m, Q. Mi

ds in manus

ori populi Ro



# IN. VERREM. LIB. IV. in foro, inquam, Syracusis, flens, deos hominesq; contestans clamare copie, candelabrum factum e gemmi, quod in Capitolium missurus esset, quod in templo clarisimo, po pulo R. monumentum sue societatis, amicitieq; effe uoluif set, id sibi C. Verrem abstulisse. de ceteris operibus ex auro, or gemmis, qua sua penes illum essent, se non labora re : hoc sibi eripi , miserum effe , er indignum : id etsi antea iam mente, & cogitatione sua fratrisq; sui consecratum effet; tamen tum se in illo conuentu ciuium R. dare, dona re, dicare, consecrare Ioui Optimo Maximo, testemq; ipsum Iouem suæ nolutatis, ac religions, adhibere. Que nox? que latera? que uires huius unius criminis querimoniam possint sustinere?rex Antiochus, qui Roma ante oculos om nium nostrum biennium fere comitatu regio, atque ornaeu fuisset, is cum amicus, er socius populi R. esset, amicis simo patre, auo, maioribus, antiquisimis, er clarisimis regibus, opulentisimo, & maximo regno, praceps e pro uincia populi R. exturbatus est. Quemadmodum hoc ac cepturas nationes exteras, quemadmodum huius tui facti famam in regna aliorum, aeque in ultimas terras peruenturam putasti, cum audierint, a pratore populi R. in pro uincia uiolatum regem , spoliatum hospitem , eiectum fo cium populi R. atque amicum? nomen uestrum, populiq; R. odio, atque acerbitati scitote nationibus exteris, indices, futurum, si istius hac tanta iniuria impunita discesserit. sic omnes arbitrabuntur presertim cum hac omnino fama de nostrorum hominum auaritia, er cupiditate percrebue rit; non istius solius hoc esse facinus, sed eorum ettam, qui approbarint . multi reges , multa libera ciuitates , multi pri nati opulenti, ac potentes habent profecto in animo Capi

UM Mu

LATE ALLE

ATE COOK

nere, digit

mis Ou

hware.

aligiple

mi templa.

विद्यों

effetan

KETE. Inility

so minty.

: Materi

& Teods in

meticiena.

MITOLE, D

it gud circ

LAUGERAUM,

R. CHATINI-

जाका विकास

min or homi-

mere patrones

mini minari

इत्रह, व्यवत

mincia tubet

me regnople

prinentu Sy-

ab curo uer la

m arbaretur,



# IN. VERREM. LIB. IV. mis auroq; perfectu? cuius fulgore collucere, atque illustra ri Iouis Optimi Maximi templum oportebat, id apud istu en eiusmodi conuiuis constituetur, que domesticis stupris, flagitijsq; flagrabunt?in istius lenonis turpisimi domo simul cum ceteris Chelidonis hereditarijs ornamentis Capito ly ornamenta ponentur? quid huic facri umquam fore, aut quid fuisse religiosi putatis, qui nunc tanto scelere se obstri-Etum effe non sentiat? qui in iudiaum ueniat, ubi ne preca ri quidem Iouem Optimum Maximum, atque ab eo auxilium petere more omnium poßit?a quo etiam dij immorta les sua repetunt in eo iudicio, quod hominibus ad suas res repetundas est constitutum. Miramur Athenis Mineruam, Deli Apolinem, Iunonem Sami, Pergæ Dianam, multos præ zerea ab isto deos tota Asia, Graciaq; violatos, qui a Capito lio manus abstinere non potuerit? quod privati homines de suis pecunijs ornant, ornaturiq; sunt, id C. verres ab regibus ornari non est passus.ita que, hoc nefario scelere concepto, nihil postea tota in Sicilia neque sacri, neque religiosi effe duxit, ita sese in ea prouincia per triennium gesit, ut ab isto non solum hominibus, uerum etiam dijs immortali bus bellum indictum putaretur. Segesta est opidum perue eus in Sicilia, iudices, quod ab Aenea fugiente a Troia, atque in hac loca ueniente conditum effe demonstrant . itaque segestani non solum perpetua societate, atque amicitia, uerum etiam cognatione se cum populo R. coniunctos esse arbitrantur. hoc quondam opidum, cum illa ciuitas cum Pænis, suo nomine, ac sua sponte, bellaret, a Carthaginien sibus ui capeum, aeque deletum est, omniaque, qua ornamento urbi esse possent, Carthaginem sunt ex illo loco deporeata. fuit apud segestanos ex ære simulacrum Diana,

noffrin

adibodo

og R. W

getimm-

eglezifen

not more

ore non a

foquer en

3. 70% TUD

simia, sor

n bone in a

TONE BOWL

this me

Catilian.

copiofunt

Dirik shi

templam, et

. deliti Q.

in of Anto

effe delawn.

THE CONNECTES

and Ioni Op

or confecta

Ma; te poti

etet. quare

debeas, que

m, aftor, ac

id hoc indi-

¿Verres ne eximize genn

#### ACTIONIS. BATHY & CTH sum summa, atque antiquissima præditum religione, tum for effem, singulari opere, artificioq; perfectum. hoc translatum admodum Carehaginem, locum tantum, hominesq; mutarat, religio nem quidem pristinam conseruabat: nam propter eximiam gumtame? uirginalis pulchritudinem etiam hostibus digna, quam sanctissime colerent, uidebatur. aliquot faculis post P. Scipio bello Pu timebat at nico tertio Carthaginem cepit. qua in uictoria ( uidete ho ifte, acro minu uirtutem, & diligentiam, ut & domesticis preet;qua clarißima uirtutu exemplis gaudeatis, & eo maiore odio te, alqui dignam istius incredibilem audaciam iudicetis) conuocatis demoli Siculis omnibus, quod diutisime, sapisimeq; siciliam ue Tum il xatam a Carthaginiensibus effe cognorat, iubet omnia con gione, ti quiri : sibi pollicetur magna cura fore, ut omnia ciuitatitu peter bus, que cuiusque fuissent, restituerentur. tum illa, que Te.opp quondam fuerant Himera sublata, de quibus antea dixi, puliR Thermitanis funt redita . tum alia Gellensibus , alia Agri quod ; gentinis, in quibus etiam ille nobilis taurus, quem cru-BHM H delißimus omnium tyrannorum Phalaris habuisse dia-1145, dt eur, quo uiuos supplicij caussa demittere homines, or suagitur bijcere flammam folebat. quem taurum Scipio cum redqueille deret Agrigentinis, dixisse dicitur, aquum esse illos cogiea, qui gare, utrum effet Siculis utilius, suis ne servire, an popufrumer lo R. obtemperare, cum idem monumentum or domestialiquan ca crudelitatis, & nostra mansuetudinis haberent. illo the cors rempore Segestanis maxima cum cura hacipsa Diana, de ad fe ac qua diximus, redditur : reportatur Segeftam : in fuis angillatin eiquis sedibus, summa cum gratulatione ciuium, er lati tia, O reponitur . hac erat posita Segesta, sane excelsa in basi, in qua grandibus literis P. A fricani nomen erat incifum, eumq; Cartagine capta restituisse perscriptum. cole-

fam fe

imqui

M, p

SHO CH

#### IN. VERREM. LIB. IV. gione, tw Batur a climbus: ab omnibus aduenis nifebatur. cum qua-Tanslatio ftor effem, nihil mihi ab illis est demonstratum prius . erat तक, त्यांत admodum amplum, er excelsum signum cum stola : ueter eximin rumtamen inerat in illa magnitudine atas, atque habitus (andilia uirginalis: fagitta pendebant ab humero : finiftra manu re apiobelle einebat arcum: dextra ardentem facem praferebat. hanc cu ris (vila) ifte, facrorum omnium hostis, religionumq; prædo, uidifone fici n set; qua si ipsa illa face percussus esset, ita flagrare cupidita eo maintai te, atque amentia copit imperat magistranbus iste, ut eam tis consum demoliantur, & sibi dent: nihil sibi gratius oftendit futurum illi uero dicere, id sibi nefas effe, seq; cum summa reli ug sidas gione, tum fummo metu legum, & indiciorum teneri. ifte iubāmus or zu petere ab illis tu minari, tum fem, tum metum offende omnicing. re.opponebant illi interdum nomen Africani: donum por. win puli R. illud effe diæbant: nihil se in eo potestatis habere, bu min quod imperator clariffimus, urbe hostium capta, monume Chur, dirth tum uictoria populi R. effe uoluiffet.cum ifte nihilo remif THE , QUETO CTS is habaille dia sius, atque etiam multo uehementius instaret quotidie; res agitur in senatu: uchementer ab omnibus reclamatur : ita units, 6 /4. que illo tempore, ac primo istius aduentu pernegatur. post Scipic con red ea, quidquid eras oneris in nautis reigibus'q; exigendis, in frumeto imperando, Segestanis preter æteros imponebat भारत के विकास aliquanto amplius, quam ferre possent. praterea magistra on to donne to tus eor um euocabat;optimum, er nobilißimum quemque haberent . il ad se accersebat: circum omnia prouincia fora rapiebat: siola Diana, o gillatim unicuique calamitati fore se denunciabat : univer m; in faistr sam se funditus illam cuer surum effe ciuitate minabatur. ium, or la im que aliquando, multis malis, magnoq; metu ui Eli Segefta Lane excellati ni , pratoris imperio parendum effe decreuerunt . maomen crating gno cum luctu , & gemin totine ciultutis , multis cum riptum, coll EE

# ACTIONIS. V. lacrymi, & lamentatione uirorum, mulierumq; omniu, fimulacrum Diana tollendum locutur.uidete, quanta religione fuerit. apud Segestanos repertum effe, iudiæs, satote verminem, neque liberum, neque feruum, neque ciuem, neque peregrinum, qui illud signum auderet attingere:barbæ ros quosdam Lilybeo satote aduocatos esse operarios . hi de nique illud, ignari totius negotij, ac religionis, mercede acce pta suffulerunt. quod cum ex opido exportaretur, quem co. mentum mulierum factum esse arbieramini? que fletum ma forum natufquorum non nulli ettam illum diem memoria tenebant, eum illa eadem Diana, Segestam Carehagine remeeta, nictoriam populi R. reditu fuo nunciaffer quam dif fimily hic dies illi tempori uidebatur?tum imperator popu ti R . uir clariffimus, deos patrios reportubat Segestanis, ex urbe hostium recuperatores; nunc ex urbe sociorum prator einfdem populi eurpiffimus, aeque impurissimus eofdem Illos deos nefario scelere auferebat. quid hoc tota Sicilia est clarius, quam omnes Segestanas maeronas, & uirgines con uenisse, cum Diana exportaretur ex opido?unxisse unquen tis?complesse coronis & floribus?thure odoribusq; incensis usque ad agri fines prosecutas effe ? Hanc en tantam religionem si tum in imperio, propter cupiditatem, atque audaciam non pertimescebas, ne nunc quidem in tanto tuo,liberorumq; tuorum periculo perhorrescis? quem tibi aut hominem, inuitis dis immortalibus, aut uero deum, ta tis eorum religionibus uiolatis, auxilio futurum putas ? tibi illa Diana in pace, atque in otio religione nullà attulit, qua cu duas urbes, in quibus locata fuerat, captas incen asq; ui differ, bis ex duorum belloru flamma, ferrogs feruata eft;

que, Carthagintensium nictoria loco mutato, religionem

ESTILE TO

fer bafis,

arquein

mese Bet

THM ge

Mictor!

debaf

gorij

(celer

METH

prior

1199141

CINT

210

PECH

\$11.06

P. A

fulful

2HM

orna

trivit

uftul

bitur

quein

Police

Teme

digu

me d

fr, i

### IN. VERREM. LIB. IV. OMBIL Bamen non amifie; P. A fricani uireute, religionem fimul cu dthe reliloco recuperanie? quo quidem scelere suscepto, cum inanis es ices, John fet bafis, er in ea P. Africani nomen incisum, res indigna, West, N. acque intolleranda uidebatur omnibus, non folum religioegere:bald nes e Be uiolatas, uerum etiam P. A fricani, uiri fortifimi, re dis his rum gestarum gloriam, memoriam uirtuis, momumenta MITCHE nictoria C. Verrem suffulisse, quod cum isti renunciaretur say, queni de bafi, ac literis, exftimavie homines in oblivione totius ne we from n gorif effe uenturos, si etiam basim, tamquam iudicem sut ROW WIN sceleris, sustulisset : itaque collendam istius imperio loca uerunt. que nobis locatio ex publicis Segestanorum literis priore actione recitata. Te nunc, P. Scipio, te, inquam, lectif fimum, ornatiffimumq; adolefcentem; appello: abs te officium tuum, debitum generi, & nomini, requiro, & flagito cur pro isto, qui laudem, honoremq; familia uestra de peculatus eft, pugnas? cur eum desensum esse uis ? cur ego tuas partes suscipio?cur tuum onus sustineo?cur M. Tullius P. Africani monumenta requirit; P. Scipio eum, qui illa fustulit, defendit? cum mos a maioribus traditus sit, ut mo numenta maiorum ita suorum quisque defendat, ut ea ne ornari quidem nomine alieno sinat: eu isti aderis, qui no ob triuit diqua ex parte monumenta P. Scipionis, sed funditus sustulit, at deleuitiquisnam igitur, per deos immortales que lom in tanto bitur P. Scipionis memoriam mortui?quis monumenta, at que indicia uireutis, si eu ea relinquis, ac deseris?neque solu ero deum, la Poliata illa patiere, sed etiam eorum spoliatorem; uexato-DATE: remq; defendes?adsune Segestani, clieres eui, socij populi R. attulit, que atque amicicertiorem te faciunt. P. Africanum, Carthagi ecen as wi ne deleta, simulacrum Dianæ maioribus suis restieuis राम्बद भी ह fe , idq; apud Segestanos eius imperatoris nomine positi, religioners

# ACTIONIS.

plam, ill

tions pro

all, mai

improbo

modum

lectami

monum

(cepi, r

rempo 64141

119mm

pondi

lator,

P. A or, m

qui

\$714X mo for

bus 6

erade

plißi

eft,91

omne

tiner

WEOT.

Lore d

Ven

pri,

LACT

ac dedicarum fuiffe, hoc Verrem demoliendum, or aftorandum, nomen'a; omnino P. Scipionis delendum, tollendumq; curaffe.orant te, atque obsecrant, ut sibi religionem. generi tuo laudem, gloriamq; reftituas;ut, quod ex urbe ho stium per P. Africanum recuperarint, id per te ex pradonis domo conferuare posime quid aut his respondere honeste potes, aut illi facere, nisi ut te, ac fidem tuam implorent? adsunt, or implorant. potes domestica laudis amplitudine, Scipio, tueri, potes: omnia in te funt, qua aut fortuna home nibus, aut natura largitur. non præærpo fructum officij eui:non alienam mihi laudem appeto:non est pudoris mei P. Scipione florenti Bimo adole cente, uiuo go incolumi, me propugnatorem monumentorum P. Sipionis, defen soremq; profiteri. quamobrem si susapus domestice laudis paerocinium, me non solum silere de uestris monumentis oportebit, sed eti im latari, P. Africani eiusmodi esse fortunas mortui, ut eius honos ab ijs, qui ex eade familia fint, defen datur, neque ullum aduenticium requiratur auxilium. sin istius amicina te impediet; si hoc, quod abs te postulo, minus ad officium tuum pertinere arbitrabere : succedam ego nicarius euo muneri: suscipiam partes, quas alienas esse arbitrabar : ne ista praclara nobilitas definat queri popolum R. hominibus nouis, atque industrijs libenter honores mandare, sempera; mandaffe.non est querendum, in ea ciuitate, qua propter uirtute omnibus nationibus im perat, uirtutem plurimum posse sit apud alios imago P. Africane: ornentur alij mortui uirtute, ac nomine: tali ille uir fuit, ita de pop. R. merieus est, ut non uni familia, sed universæ civitati commendatus esse debeat : est aliqua mea pars uirilis, quod eius cinimit sum, quam ille am-

IN VERREM. LIB. IV. plam,illustrem, clarama; redaidit; præcipue quod in his . tibus pro mea parte uerfor, quarum ille princeps fuit, æqui tace, mdustria, temperantia, defensione miserorum, odio improborum: que cognacio fludiorum, er artium propemodum non minus est coniuncta, quam ista, qua uos delectamini, generu , co nominis Repeto abs te, Verres, monumentum P. Africani: caussam Siculorum, quam su scepi, relinquos indicium de pecunys repetundis ne sie hoc cempore Segestanorum iniuria negligantur:basis P. Afrioani restituatur:nomen inuitti fimi imperatoris incidatur: fignum pulcherrimum, Carthagine capta recuperatum, re ponatur. hæc abs ie non Siculorum defenfor, non euus accu fator, non Segestani postulant, sed is, qui laudem, gloriaq; P. Africani euendam, conferuandamq; suscepit. non uere or, ne hoc officium meum P. Seruilio, iudici, non probem : qui cum res maximas gefferit, monumentaq; fuarum reru maxime constituat, atque in his elaboret, profecto uolet hac no solum suis posteris uerum etiam omnibus uiris fortibus, co bonis ciuibus defendenda, non spolianda improbis gradere.non uereor, ne tibi, Q. Catule, displiceat cuius amplißimum in orbeterrarum, clarißimumq; monumentum eft, quaplurimos effe custodes monumentorum, & putare omnes bonos aliena gloria defensione ad officiu suum per einere. T quidem ceteris istius furtis, otque flagitis ita mo ueor, ut ea reprehendenda tantum putem; hic uero tanto do lore afficior, ut nihil mibi indignius ferendum uideatur. verres Africani monumentis domum fuam , plenam fupri, plenam flagitij, plenam dedecoris, ornabit? Verres temperatissimi, sanctissimiq uiri monumentum, Diana simu lacrum uirginu, in ea domo collocabit, in qua semper mere EE iy

Taltor.

, tollen

EX With M

ex predo

a traplates

po fruita

on of phis

60.00 mi

Sipioning

NOTICE THOMAS

di effe forwa

dis fat, de

e cutilium i

poltula, minu

Succedant to

ques elienas

tris bence

DHETEKA WITE

crionibus ins

n imago P.

ine talisile

familia, fed

eft gliqua

amile am-



### IN. YERREM. LIB. IV. vio, rem demonstrat, negat ullo modo fieri posse. atque hac (nihil enim prætermittendum de iftius impudentia uidezur) agebaneur in conuenzu, palam, de sella, ac de loco supe riore. erat hiems fumma, tempestas, utipsum Sopatrum dicere audistis, perfrigida, imber maximus, cum ifte imperat tietoribus, ut Sopatrum de porticu, in qua ipfe fedebat, præ cipitem in forum deijciant, nudumq constituant uix erat hoc plane etiam imperatum, cum illum foliatum, ftipatumq; lictoribus uideres. omnes ideo putabant , ut mifer, at que innocens uirgis caderesur, fefellis hac homines opinio. uirgis iste caderet sine caussa socium populi R. atque amicuminon ufque eo improbus; non omnia funt in eo uno uitia:numquam fuit crudelis.lewiter homine, clementer o; accepit, equestres sunt medio in foro Marcellorum status, sicuti fere ceteris in opidis Sicilia. ex quibus ifte C. Marcelli fratuam delegit: cuius officia in illa ciuitate, totaq; pro uinciam recentiffima erant, er maxima.in ea Sopatrum, hominem eŭ domi nobilem, cum fummo magistratu prædizum, dinaricari, ac deligari inbet . quo cruciaen fit affe-Etus , uenire in mentem necesse eft omnibus , cum effet uinclus nudus in are, in imbri, in frigore. neque camen finis huic iniuria, crudelitatiq fiebat, donec populus, atque universa multitude , atrocitate rei , misericordiaqs commota, senatum clamore coegit, ut ei simulacrum illud Mercury polliceretur. clamabat fore, ut ipfifefe dy immor rales ulcisceretur: hominem interea perire innocentem non oportere.tum frequens senatus ad istum uenit, pollicetur se gnum.ita Sopater de statua C. Marælli, cu iam pane obriguiffet, uix uinus aufertur. Non possum disposite istum ac cufare, si cupiam, opus est non solum ingenio, uerumetiiu EE

thy a

ואה מסוד

cura,

di monu

Chiter, di

es honefil.

CT'S ATTIVIT

quen P. L.

on folun la

THOMSON.

elett, mil

West in

IN WHI

institu

in deprise

1888、自治學

orino iloste

stigns logi-

CHR 103 64

opido profici-

MULTER STATE

n poficial or

i Chilly non

क्षापा वस्ते -

, qua mihi

n te mo relin

geter itera

sa; deman-

commoths,

Citis KHA

25 Marcel

morem in 2

quidande

acadit: na

Miralos

mulac fuc

CHOTUM

culi te p

hinctun signu M

Aeferni

lum iph

Heri m

mum Si

modit

predi

pere ift

hilpoll

ut de ift

re funt

publico

gatum

gori so

eft. qui

eins and

Sidrchu

וא סודנ

fe id fi

tollere

105 . di

sam artificio quodam singulari . V num hoc crimen uideeur effe, er a me pro uno ponieur, de Mercurio Tyndarizano plura funi; sed, ea quo pacto distinguere, ac separare possim, nescio. est pecumarum captarum, quod signum a so cijs pecuniæ magnæ fustulit:est peculatus, quod publice po puli R. signu, de præda hostium captum, positum imperasoris nostri nomine, non dubitauit auferre : est maiestatis, quod imperij nostri gloria, rerum'q; gestarum monumenta euertere, atque affortare aufus eft:eft sceleris, quod religiones maximas violavit:est crudelitatis, quod in hominem innocentem, in socium nostrum, atque amicum. nouum, ac singulare supplici genus excogitauit, illud uero quid sie, iam non queo dicere : quo nemine appellem, nescio: quod in C. Marcelli statua. quid est hoc?patronus ne quod erat?quid tum?quo id fectat? utru ea res ad opem, an ad calamitatem clientium. atque hoffisum ualere debebat?an ut hoc oftenderes, contra uim tuam in patronis prasidij nihil esse ? quis hoc non intelligeret,in improbi præsentis imperio maiorem esse uim, quam in bonorum absentium patrocinio? an uero ex hoc illa tua singularis significatur insolentia, superbia, consumacia? detrahere uidelices aliquid se de magnitudine Marcellorum putasti : itaque nune Siculorum Marcel li non funt patroni; Verres in corum locum substitutus eft. quam in te tantam uirtutem effe, aut dignitatem arbitraeus es.ut conarere clientelam tam illustrem, tam splendide prouincia traducere ad te, auferre a certisimis, antiquisimisq; patronis ? tuista stultitia, nequitia, inertia, non modo totius Siciliæ, sed unius tenuisimi Siculi cliente-· lam tueri potes? tibi Marcelli statua pro patibulo in clien

IN. VERREM. LIB. IV. es Marællorum fuits tu ex illis honore in eos ipfos, qui ho norem in illi habuerant, supplica quarebas? quid postea? quid tandem tuis ftatuis fore arbitrabare? an uero id, quod acaditinam Tyndarita ni fatuam iftius quam fibi propter Marcellos, altiore etiam basi poni insferat, deturbarunt, se mul ac succesum isti audierunt. dedit igitur tibi fortuna si sulorum C. Marcellum indicem, ut, cuius ad statuam Siculi te pratora alligabantur, eius religioni te eundem uinetum, adfirietumq; dedamus. Ac primo, iudices, hoc signu Mercury dicebatiste Tyndaritunos C. Marcello huic Aesernino uendidisse : atque hoc sua caussa etiam Marcellum ipfum ferab st effe dicturum. quod mihi numquam nerisimile uisum est, adolescentem illo loco natum, parronum Sicilia, nomen suum isti ad eranslationem criminis co modaturum . uerumtamen ita res mihi tota præuifa, atque præcauta eft, uti, si maxime effet inuentus, qui in fe susci pere istius culpam, crimenq; cuperet, tamen is proficere ni hil poffer . eos enim teftes deduxi, er eas literas deportani, ut de istius facto dubium nemini effe poffet . publica lite ra funt , deportatum effe Mercurium Meffanam sumptu publico : dicunt, quanti : prafuisse huic negotio publice le gatum Poleam . quid is ? ubi eft? præfto eft : teft is eft . Proagori Sopatri iuffis , quis eft hic ? qui ad ftatuam adftrictue eft . quid is ? ubi eft ? teftis eft . uidiftis hominem, & uerba eius audistis. demoliendum curauit Demetrius Gymnasiarchus, quod is ei low præerat. quid? hoc nos dicinus? im mo uero ipse prasens, Roma nuper ist um esse pollicitum, se se id signum legatu effe redditurum, si eius rei testificatio tolleretur, autumq; effet eos testimonium non effe dicturos . dixit hoc apud uos Sosippus, & Hismenias, homines

LETA Wide

Tynami.

od publical

um ingul

of mid

celeris, cal

quodinim

eque dista

cogisti l.

de min

1194, 510

d feetheri

n. day hip

THE CALL THE

mon incline.

este singur

ero a la le

uperbis, and

de magnitudi

dorum Mini

i, antiquiff

inertia, non

bulo in cliens

fuflibus repl

Haluk, dem

tur. intered e

ri deos patri

donum 1771

num freitt

Agrigent

firmis fuit

xerit, tel

vit.imq

BUT . hor

nes mol

alij, wel

ligatum

Agrige in fuga

timen.

frum pr

mate est

99717747

thium i imitati

quaquar

las eft an

los habe

eft in do

IM co C

id ifter

ligionen

nobilisimi, & principes Tyndaritane duitatu. Quid Agrigento? non ne eiusdem P. Scipionis monumentum, si grum Apollinis pulcherrimum, cuius in femine literulis eminutis argenteis nomen Myronis erat inscriptum, ex Aemlapij religiosi simo fano sustulistizquod iste, indices, cum clam fecifet, cum ad faum scelus illud, furtumq; nefarios quosdam homines improbos duces, arque adiutores adhibuisset; uehementer commota ciuitas est . uno codem tempo re Agrigentini beneficium Africani, religionem domesticam, ornamentum urbis, indicium uictoria, testimonium Cocietatis requirebant. Ita que ab illis, qui principes in ea ci uitate erant , pracipitur , & negotium datur quaftoribus, @ adilibus, ut noctu nigilias agerent ad ades facras. etenim iste Agrigenti ( credo propter multitudinem illorum hominum, acque uirtutem, & quod ciues R. uiri fortes, acstrenui, & honesti permulti in illo opido, coniunctifsimo animo cum ipsis Agrigentinis uinunt, ac negotiantur ) non audebat palam tollere, aut posære, que placebant. Herculis templum est apud Agrigentinos, non longe a foro Sane sanctum apud illos, & religiosum . ibi est ex ære simulacrum ipfius Herculis: quo non facile quidquam dixerim me uidisse pulchrius, (tametsi non tam multum in istis rebus intelligo, quam multa nidi) ufque eo indices, ut ri-Etus eius, ac mentem paullo sit attritius, quod in precibus, & gratulationibus non solum id uenerari, uerum etiam of culari folent . ad hoc templum , cum effet ifte Agri genti, duce Timarchide, repente, nocte intempefta, feruorum armatorum fie concursus, atque impetus. clamor a uigilibus, faniq; custodibus tollitur . qui primo cum obfiftere, ac defendere conarentur, male multati clauis, de

# IN VERREM. LIB. IV. fustibus repelluntur. postea, conuulsis repagulis, effractis q; naluis, demoliri signum, ac nectibus labefactare conantur. interea ex clamore fama tota urbe percrebuit, expugna ri deos patrios; non hostium aduentu, neque repentino præ donum impetu, fed ex domo, atque cohorte pratoria ma num fugitiuorum instructam, armatamq; uenisse . nemo Agrigenti neque ætate tam affecta, neque uiribus tam in firmis fuit , qui non illa nocte , co nuncio excitatus furrexerit, telumque, quod cuique fors offerebat, arripuevit . ita que breui tempore ad fanum ex urbe tota concurrieur . hora amplius iam in demotiendo signo permulti homi nes molliebatur : illud interea nulla lababat ex parte, cum alij, uectibus subiectis, conareneur commouere, alij deligatum omnibus membris rapere ad fe funibus . repente Agrigentini concurrunt : fit magna lapidatio : dant fefe in fugam istius præclari imperatoris nocturni milites. duo tumen sigilla perparuula tollunt, ne omnino inanes ad iftum prædonem religionum reuerterentur num quam tam male est siculis, quin aliquid facece, es commode dicane, welue in hac re. aiebant in labores Herculi, non minus hunc immanißimum Verrem, quam illam aprum Erymanchium referri oportere . Hanc uirtutem Agrigentinorum imitati funt Afforini postea , uiri fortes , & fideles , sed ne quaquam ex tum ampla, neque tum ex nobili civitate. Chry fas est amnu , qui per Afforinorum agros fluit . is apud illos habetur deus, & religione maxima colitur. fanum eius eft in agro, propter ipsam uiam, qua Afforo itur Ennam. in co Chryfe eft simulacrum præclare factum e marmore. id iste poscere Assorinos proper singularem eius fani religionem non ausus est. Ilepolemo dat, Hieronique ne-

Qui

ensum!

re literalis

em, ak

indias, or

em que refini Lutores alia

toden in

onem done

e, testimain

er exemin

edo men-

direnton

R. Kiri tits

o , oxiati

de monta

que placebott.

non langes for a

dietaen'r

widowan dint

mater as ift's

indies, ut ri-

mod in preci-

esset ifte Agri

mpesta, ser-

petus, clamos

rima cum ob-

wir clanis, as



dices, cupida

cris polluen

to thone quite

Catinenfes

cis, qua pr

fuit signur

iu modi e

facrarium

fici Colent

fißimo,

dotes Cer

ac nobile

nibus aci

tum ifte

Stius (u

tium, ut

reta; ope

mine . To

Etus elle

Eti teftes

legibus i

to in chi

tur figns

co eruas

dotum te

erwus i

like was

enim p

tibi aut

THE CT

. gonum . illi noctu facta manu , ar manq; ueniunt : fores ædis effringunt:æditimi, custodesq; mature sentiunt : signu quod erat notum vicinitati, bucina datur : homines ex agris concurrunt : eigeitur, fugatura Tlepolemus : neque quidquam ex fano Chryfe, prater unum perparuulum fignum ex are desideratum est . Matris magna fanum apud Enqui nos est. iam enim mibi non medo breuiter de unoquoque dicendum eft, fed etiam prætereunda uidentur effe permul ta, ut ad maioraistius, er illustriora in hoc genere furta, er scelera ueniamus. in hoc fano loricas, galeasq; aneas ca latas opere Corinthio, hydriasq; grande, simuli in genere, arque eadem arte perfectas, idem ille P. Scipio, uir omni bus rebus præcellentiffimus, posuerat, or suum nomen in scripferat. quid iam de ifto plura dicam, aut querar? om miailla, iudices, abstulit: nihil in religiosi simo fano pra teruestigia uiolata religionis, nomeng; P. Scipionis, reliquit: hostium spolia, monumenta imperatorum, decora, atque ornamenta fanorum, posthac, hu praclaru nominibus ami sis, in instrumento, ac supellectili C. Verris numerabuneur . Tu nidelicet solus nasis Corinthijs delectaris? tu illius eris temperationem, tu operum liniamenta folertisime per spicis? hac Scipio ille non intelligebat, homo doctisimus, arque humani simus? tu, fine ulla bona arte, fine humani tate, fine ingenio, fine literis, intelligis, or indicas? uide, ne ille non solum temperantia, sed ettam intelligentia te, arque iftos, qui fe elegantes dici uolunt, uicerit . nam quia, quam pulchra effent, intelligebat, iccirco existimabat ea non ad hominum luxuriem, sed ad ornatum fanoru, atque opidorum effe facta, ut posteris nostris monumente religiofa effe uideantur, Audite enam fingularem eine, in

#### IN. VERREM. LIB. IV. whit; for dices, cupiditatem, audaciam, amentiam, in ijs prafereim fa with fight cris polluendis, que non modo manibus attingi fed ne cogi tatione quidem violari fas fuit Sacrarium Cereru eft apud enes as a series neque qui Catinenses, eadem religione, qua Roma, qua in ceteris lo cis, qua prope in toto orbe terrarum . in eo facrario intimo a apud enji de unoquie fuit signum Cereris perantiquum: quod uiri,non modo cu iufmodi effet, sed ne effe quidem sciebant. aditus enim in id facrarium non est uiris: facra per mulieres, ac uirgines con tur efferen fici solent. hoc signum noctu clam istius serui ex illo religio e general m fißimo, atq; antiquißimo fano fustulerunt . postridie facer 和可能的 dotes Cereru, arq; illius fani ariflita, maiores natu, probata, 1786 3 752 ac nobiles mulieres rem, ad magistratus suos deferunt. om cipi izma nibus acerbum, indignum, luctuofum denique uidebatur. ASSISTED IN tum ifte permotus illa atrocitate negoti, ut ab fe fceleris idue out in stius suspicio remoueretur, dat hospiti suo cuidam negotium, ut aliquem reperiret, quem ea feciffe insimularet; da retq operam, ut is crimine damnaretur , ne ipfe effet in cri e, decre de mine . res non procrastinatur.nam cum iste Catinam profe **美国的政治等**统 Etus effet, serui cuiusdam nomen defertur : is accusatur: fi TE METERS Eti teftes in eum dantur: rem cunctus fenatus Catinenfium elefferic willing legibus indicat. facerdotes uocantur:ex his quæritur fecrea folerafine pe ma doctofimus to in curia, quid effet factum, quemad modum arbitraren eur signum effe ablatum . respondent illa pratoris in illo lo te feet what co servos esse uisos. res, qua esset antea non obscura, sacer r indicas? wi dotum testimonio perspicua effe copit . itur in consilium : me ligenti feruus ille innocens omnibus fentenings absoluitur, quo fact vicerit . 147 lius uos hunc omnibus fententijs condemnare poffetis quid circo existimo enim postulas, verres ? quid speras ? quid spectas ? quem nation finoria tibi aut deorum, aut hominum auxilio putas futurum ? eo IN THOTHERETA ne tu feruos ad foliandum fanum immittere aufus es, quo derontille, h

hoc me mot

gis ad eum

neos incred

fricam por

mo delecta

tim certos

reportarer

gem Ma

nendos,T

ris, multo

opere, de

rer,uno

eing rei

Pro du

bus, de

cabellar

templun

reliquiff

ubi pira

prædoui

Poliatur

iftereus

criminie

riuntur.

andirah

bus in

eur con

net enar

mihi di u

liberos adire ne orandi quidem caussa fas erat? hu ne rebus manus afferre non dubitasti, a quibus etiam oculos cohibere te religionum iura cogebant? tametsi ne oculis quidem ca peus in hanc frudem tam sceleratam, ac tam nefariam decidisti : nam id concupisti, quod numquam uideras : id, in quam, adamasti, quod antea non asperas. auribus tutantam cupiditatem concepisti, ut eam non metus, non religio, non deorum uis, non hominum existimatio continerer. at ex uiro bono, credo, audieras, er bono auctore. qui id potest? qui ne ex niro quidem audire potueris . audisti igieur ex muliere; quoniam id uiri neque uidisse, neque nofse poterant. qualem porro illam feminam fuisse putatiziu dices, quam pudicam, que cum Verre loqueretur? quam religiosam, que sacrarium spoliandi oftenderet rationem? at minime mirum, que sacra per summam castimoniam uirorum, ac mulierum fiant, eadem per istius stuprum, ac flagitium effe uiolata. quid ergo?hoc folum auditione expe tere capit, cum id ipfe non uidiffet? immo uero alia complura: ex quibus eligam foliationem nobilissim, arque an tiquissimi fani : de qua priore actione testes dicere audiftis. nunc eadem illa, que fo, audite, & diligenter, sicut adhuc fecifis, attendite. Infula est Melita, indices, fatislato ab Sialia mari, periculofo q; difiuncta: in qua est codem nomine opidum, quo ifte numquam accessit: quod tamen ifti texerinum per eriennium ad muliebrem uestem conficienda fuit. ab eo opido non longe in promontorio fanum est Iunonis antiquum : quod tanta religione semper fuit, ut non modo illis Punicis bellis, qua in his fere locu nauali copia gesta, atque uersata sunt, sed etiam in hac prædonu multiendine semper inniolatum, sanctumg; fuerit, quin ettam

#### IN. VERREM. LIB. IV. hoc memoriæ proditum eft, classe quondam Massanisæ re-DIE Me Yebi gis ad eum locum appulfa, præfectum regium dentes eburulos obile neos incredibili magnitudine e fano fustulisse, er cos in Ais quideno fricam poreasse, Massaniseq; donasse: regem quidem prinefarianh mo delectatum effe munere: post, ubi audiffet unde effent sta HICKTE! tim certos homines in quinqueremi misife, qui eos dentes MITONS NO. reportarent. itaque in his inferiptum literis Punicis fuit, re the, ton gem Maffinifam imprudentem accepiffe, re cognita repotatio strict nendos, restituedos q; curasse. Erat praterea magna uis ebo euchore oil ris, multa ornamenta, in quibus eburnea uictoria, antiquo eris adilig opere, ac summa arte perfectæ. hæc iste omnia, ne muleis mo diffe, noun rer, uno impetu, atq; uno nuncio, per feruos Venerios, quos full punch eius rei caussa miserat, tollenda, atque asportanda curauit. PACTON (ALIE Pro di immortales, quem ego hominem accuso? quem legi nderanisch bus, ac iudiciali iure persequor?de quo uos sententiam per on coffmia cabellam ferezis dicunt legati Melitenses publice, spoliatu ifia hora templum effe lunonis, mbil istum in religiosissimo fano m adicina) reliquisse; quem in locum classes hostium sæpe accesserant, o um disconubi pirata fere quotannis hiemare folebant, quod neque die are or prædo uiolarit antea, neque hostis attigerit, id ab uno isto sie or direct subfix spoliatum effe, ut nihil omnino sit relietum. Hic nunc aut ter, ficht sähn ifte reus, aut ego accusator, aut hoc indicium appellabieur? s leide de sicriminibus enim coarguitur, aut suspicionibus in iudi-र्त कर्वताः भगानं cium uocatur ? dij ablati, fana uexata, nudata urbes repe od Lance ifti te riuntur. earum autem rerum nullam sibi iste neque infitiem conficiend andi rationem, neque de fendendi facultatem reliquit: omnifinum eft 14bus in rebus coarquitur a me, connincitur a testibus, urgeper fuit, ut no eur confessione sua, manifestis in maleficijs tenetur, eg. ma es manali opi net etiam, ac taatus facta mecum sua recognoscit. Nimium oredoni mulcia mihi diu uideor in uno genere uerfari criminum : fentio, rit, pain than

eo loco urre

a Syracu !

extitife: 46

niver arion

uentu. pro

locis westig

mird que

ru Enne

declaran

lium ein

ueru ette

xime col

expetun

gesq; at

apud qu

apud po

Ti. Crac

tu porter

ad libro

fima pla

li facerd

cherrim

Ennam

suffasilli

Yeris, fed

dam dis

aliena

dine eff

ma, relig

Audices, occurrendum effe satietati aurium, animoruma nestrorum: quamobrem mulea prætermiteam.ad ea autem, qua dicturus sum, reficite uos, quaso, indices, per deos im mortales, per eos ipfos, de quorum religione iam diu dicimus, dum id eius facinus commemoro, er profero, quo prouincia tota commota est. de quo si paullo altius ordiri, de repetere memoriam religionis uidebor, ignoscite. rei magnitudo me breuiter perstringere atrociutem criminis non sinit. Verus est hac opinio, indices, qua constat ex antiquis simis Gracorum literis, atque monumentis, insulem Siciliam totam effe Cereri, or Libera confectatam. hoc cum ce era gentes fic arbitrantur, tum ipfis Siculis tam perfuafum eft, ut animis corum insitum, atque innatum effe uideatur. nam or natas effe has in his locis deas, or fruges in ea terra primum repertas arbitrantur, & raptam effe Liberam, quam eandem Proserpinam uocane, ex Ennensium nemore; qui locus, quod in media est insula sieus, umbilicus Sicilia nominatur . quam cum inueftigare, Or conquirere Ceres uellet, dicieur inflammasse tadas ijs ignibus, qui ex Aetnas uertice erumpunt: quas sibi cum ipsa præferret, orbem omnium peragrasse terrarum. Enna au tem, ubi ea, que dico, gesta esse memoraneur, est loco precelfo, asque edito: quo in summo est aquata agri planities, Or aque perennes : tota uero omni aditu circumcifa, atque dirempta est: quam circa lacus, luciq; sunt plurimi, Tectisimi flores omni tempore anni: locus ue ipse raptum illum uirginis, quem iam a pueris accepimus, declarare uideatur, etenim propter est spelunca quadam, conuersa ad aquilonem, infinita altitudine, qua Ditem paerem ferunt repente cum curru extitisse, abreptamq; ex

## IN VERREM. LIB. IV. eo loco uirginem secum asportasse, & subito non longe a Syracufis penceraffe sub terras, lacumq; in eo loco repente extitisse: ubi usque ad hoc tempus Syracusani festos dies anniuer farios agunt, celeberrimo uirorum, mulierumq; conuentu. propter huius opinionis uetustatem, quod eorum his locis uestigia, ac prope incunabula reperiuntur deorum, mira quadă tota Sialia prinatim, ac publice religio est Cere ris Ennesis.etenim multa sæpe prodigia um eius, numenq; declarant; multis sape in difficillimus rebus prasens auxilium eius oblatum est:ut hac insula ab ea non solum diligi, sed etiam incoli, custodiriq; uideatar . nec solum Siculi, uer u etia cetera gentes, nationes q; Ennen sem Cererem maxime colunt. etenim si Atheniesiu sacra summa cupiditate expetuntur, ad quos Ceres in illo errore uenisse dicitur, fru gesq; attuliffe: quantam effe religionem conuenit corum, apud quos ea nata effe, or fruges inueniffe conftat ? itaque apud patres nostros, atroci, ac difficili reip. tempore, cum, Ti. Graccho ocafo, nagnorum periculorum metus ex often tis portenderetur, P. Mucio, L. Calpurnio cos. aditum est ad libros sibyllinos in quibus inuentu est, Cerere antiquifsima placari oportere. tu ex amplissimo collegio decemuira li sacerdotes populi R. cu effet in urbe nostro Cereru pulcherrimu, or magnificentisimum templum, tamen usque Ennam profecti funt. tanta enim erat auctoritas, & uesustas illius religionis, ut, cum illuc irent, non ad ædem Cereris, sed ad ipsam Cererem proficisci uiderentur. Non obtu dam diutius aures uestras: iam dudu uereor, ne oratio mea aliena ab iudicioru ratione, er quotidiana dicendi cosuetu dine effe uideatur. hoc dico, hac ipfam Cererem antiquisima, religiosi Bima, principem omniu facrorum, que apud FF

והאינסודו

d ed dukm

per degrin

am din di

profero, que distribution

to cite stim

CHINNE

fat ex min

MATE DECISE

Linguis

tun bist

Q Julian

sprantile.

ex Establish

Sele (DE), STATE

s topic districts

de frican in

rarum, Ennich

out of los pre

circuicía, at

funt plurimi

cus ue ipse to

ucepimus, de

unca quedam

qua Ditm pa-

abrotong a



IN. VERREM. LIB. IV. uideretur. etenim urbis illa, no urbs uidetur, sed fanu Cere ris effe: habiture apud se se Cerere Ennenses arbitrantur:ut mihi no ciues illius ciuitatis, sed omnes sacerdotes, omnes ac cole, atque antistites Cereris effe uideatur . Ennæ tu simulacrum Cereris tollere audebas? Ennæ tu de manu Cereris Victoriam diripere, & deam dea detrahere conaius es ? quorum nihil uiclare, nihil attingere aust funt, in quibus erant omnia, que saleri propiora sunt, quam religioni.tenuerunt enim P. Popillio P. Rupilio cos illum locum ferui fugitui,barbari, hostes sed neque tam serui illi dominoru, quam tu libidinum:neque tam fugitiui illi a dominu, qua eu a iure & a legibus:neque tam barbari lingua, & natio ne illi, qua tu natura, & moribus: neque illi tam hostes ho minibus, quam tu dis immortalibus. que deprecatio est igitur ei reliqua, qui indignitate seruos , temeritate fugitinos, sælere barbaros, crudelitate hostes nicerit ? audistis Theodorum, & Numinium, & Nicasionem, legatos Ennenses, publice dicere, sese a suis ciuibus hac habere manda ta, ut ad verrem adirent, et eum simulacrum Cereris, O Victoria reposceret. id si impetrassent, tum ut morem uete rem Ennensium conseruarent, publice in eum, tameisi uexaffet Siciliam:tamen, quoniam hac a maioribus constituta accepissent, testimonium ne quod dicerent: fin autem ea non reddidiffet, tum ut iudicio adeffent, tum uti de eius iniurijs indices doceret, sed multo maxime de religione quereretur. Quas illor u querimoneas nolite, per deos immortales, after nari, nolite contemnere, ac negligere, iudices aguntur iniu ria fociorum:agitur ui, legum:agitur existimatio, ueritasq; iudiciorum. quæ funt omnia permagna, uerum illud maxi mum:tanta religione obstricta tota prouincia, est tanta su FF

emplica

ifty final

Libere in

व्यव ध्वा

art opene, o

t in com

BRERKAN

to loca, loy

O mon

ampitud o

ctio profici

i fortion,

mo (minu

den fign

**国際,C網形** 

韓自新開設

西門 图 位

AND SCHOOL SECTION

or all ministra

d; cici, cons

atificus, givir

tus uzrfari uide

norus direptio

safin libidi-

ppreßig; erat,

i spolicio ex-

izere dicebana

HERE EXTLE

paifficereren

Syrack

HALLIM !

quine re

Ariscla

pratore hibitan

urbe a

tia mi

quan

ea, 91

xi,co

urbin

ces,it

nido

Bus !

qui

tur,

tur I

tur,

max

Jula

oftin

Hier

comp

und.

Min

101

lapi

Taca

perstitio ex istius facto mentes omnium Siculoru occupauit ut, que cunque accidant publice, uel priuseim incomo da, propeer eam cauffam, scelere istius, euenire uideaneur. Audistis Centuripinos, Agyrinenses, Catinenses, Herbitenses, Ennenses, complures alios publice dicere, qua solitudo es fet in agris, que uastitas que fuga aratorum, quam deserta, qua inculta quam relicta omnia. ea tametsi istius multis O uaris miuris acciderunt; tamen hac una caussa in opi nione siculorum plurimum ualet, quod, Cerere uiolata, omnes cultus, fructusq; Cereris in his locis interiffe arbitrantur. Medemini religioni socioru, iudices: conservate ue stram auctoritatem.neque enim hac externa nodis est religio, neque aliena. quod si esfet; si suscipere eam nolletis, tame in eo, qui niolasset, sancire uos nelle oporteret. nunc uero in communi omnium gentium religione, inq; his facris, que maiores nostri ab exteris nationibus adscita, atque accersita coluerunt; qua sacra, ut erant re uera, sic appellari Gra ca noluerunt; negligentes, ac dissoluti si cupianus esse, qui possumus? v nius etia urbis omniu pulcherrime, atq; ornatissima, syracusarum direptionem commemorabo, & in medium proferam, iudices; ut aliquando totam huius generis orationem concludam, ac definiam. Nemo fere uestrum est, quin, quemad modum capta sint a M. Marcello Syracusa, sape audierit, non numquam etiam in annalibus legerit. conferte hanc pacem cum illo bello, huius prætoris aduentum cum illius imperatoris nictoria, huius cohortem impuram cu illius exercitu inuicto, huius libidines cum illius cotinentia: ab illo, qui cepit, coditas, ab hoc, qui costitutas accepit, captas dicetis syracusas. ac ia illa omitto, qua difperse a me multis locis dicentur, ac dicta sunt, forum

#### IN. VERREM. LIB. IV. Syracusanorum, quod introitu Marcelli purum a cade ser occups. m incom watum eft, id aduentu Verris Siculorum innocentium fan wideann quine redundasse: portum Syracusanorum, qui tum & no fris classibus, & Carthaginiesium clausis fuisset, eum isto S. Harbins prætore Cilicu myoparoni, prædonibus q; patuisse. mitto ad ne folitable hibitam um ingenuis, matres familias uiolatas, qua tum, quanting. urbe capta, commissa no sunt neque odio hostili, neque licen riffix mi tia militari, neque more belli, neque iure uictoria: mitto, in e can fina quam, hæc omnia, quæ ab isto per triennium perfecta sunt: सरार शंत्रीय ea, que coniuncta cum illis rebus sunt, de quibus antea di ntervieni zi, cognoscite. V rbem Syracusas maximam esse Gracarum C CONFERENCE urbium, pulcherrimamq; omnium, sape audistis. est, iudid rousting. ces,ita, ut dicitur. nam Or fitu eft cum munito, tum ex om-開加速波 ni aditu uel terra, uel mari præclaro ad affectium: & pore hanne eus habet prope in ædificatione, adspectuq; urbis inclusos: his facts . ea qui cum diuer sos inter se aditus habeant, in exitu coingun-T WATE FOR eur, & cofluunt. corum coiunttioe pars opidi, que appella ic spoelori Gre tur infula, mari difiuncta angusto, ponte rursum adiungi pionedl, on tur, er cotinetur. ea tanta eft urbs , ut ex quatuor urbibus rime and only maximis costare dicatur. quarum una est ea, quam dixi, in राज्याका हो । sula : que duobus portubus cineta, in utriusque portus nam hais of ostium, aditumque proiecta est:in qua domus est, quæ regis Nema crew-Hieronis fuit, qua prætores uti folent.in ea sunt ædes sacræ & M. Marcello complures, sed dua, qua longe ceteris antecellunt, Diana on in annaliuna, er altera, que fuit ante istius aduentu ornatisima, la hista pre-Minerua.in hac insula extrema est fons aqua dulcis, cui mis build conomen Arethusa est . incredibili magnitudine , plenissimus raius libidino piscium: qui fluctu totus operiretur, nisi munitione, ac mole us ab hoc, que lapidum a mari disiunctus effet altera autem est urbs Syis ils omitto racusis, cui nomen Acradina est: in qua forum maxia (unt for und 14

bi ormano

que egres

attigit. C

comparet

am cum

ferro, o

ante din

que or

pta el

num .

predor

Agath

ly inte

Etura

tarens

ria su

attigit

dicatem

omnes

culan

liquit.

Je Ron

rebus

ri, neg

debere

deos

HR W

0/

dem ,

mam, pulcherrime porticus, ornatissimum Prytaneum, amplissima est curia, templumq; egregium Iouis Olympy ceteraq; urbu partes una lata uia perpetua, multuq; eransuersis divisa, privatis, adificijs continentur. Terna est urbs, que, quod in ea parte Foreune fanum antiquum fuit, Tyche nominata est: in qua & gymnasium amplist mum est, complures ades facra: coliurq; ea pars, or habitatur frequetissime. Quarta autem est urbs, que, quia postrema edificata est, Neapolis nominatur: quam ad summam theatru eft maximu: præterea due templa funt egregis, Cerery unum, alterum Libera; signumq; Apollini, qui tesmotheres uocatur, pulcherrimum, et maximu: quod iste si portare potuisset, non dubitaffet auferre. Nunc ad Marcellum reuertar, ne hac a me sine caussa commemo= rrea effe uideantur. qui cum tam præclaram urbem ui, copijeg; copiffet, non putauit ad laudem populi R. hoc pertinere, hanc pulchritudinem, ex qua praferim nihil periculi oftenderetur, delere, or extinguere. itaque adificis om nibus, publicis or privates, sacres, or profanis sic peper cit, quasi ad ea defendenda cum exercitu, non expugnanda, meniffet . in ornatu urbis habuit ui Etoria rationem, habuit humanitatis. uictoriæ putabat effe, multa Romam depor tare, que ornamento urbi esse possent : humanitatis, non plane spoliare urbem, prafereim quam conferuare uoluif set. in hac partitione ornatus non plus uictoria Marcelli populo R. appetiuit, quam humanitas Syracufanis referua uit. Romam que affortata sunt, ad ædem Honoris atque Virtueis, item q; alijs in locis uidemus, nihil ædibus, nihil in horeis posuit, mhil in suburbano. putauit, si urbis ornamenea domum suam non contulisset, domum suam ur-

### IN. VERREM. LIB. IV. 2

"yeareun

Wix Olym

战城市,此

stur. Total

In antique

than and

ged pars, o

ros que ni

IN IL MENT

ople fusion

ma John

matican

erre. Sitt

a Comes

S ATTORNIO

如是自然

nin min

andica.

oficial ppr

の自然の

ericaca, box

Roman depa

mainially, and

SETHATE WOLL

oris Marcel

Sanis refered

ionorii 11412

libus nihil in

(i wrong or-

TR FRATT HT+

bi ornamento futuram . Syracusis autem permulu, atque egregia reliquit, deum uero mullum uiolauit, nullum attigit. Conferte Verrem: non ut hominem cum homine comparetis, ne quatali uiro mortuo fiat iniuria; sed ut pacem cum bello leges cum ui, forum, griurisdictione cum ferro, er armis, aduentum, er comitatum cum exercitu, et uictoria conferati. Aedes Minerux est in insula, de qua ante dixi : quam Marcellus non attigit, quam plenam, atque ornatam reliquit ; que ab ifto fic foliata, atque direpta est, non ut ab hoste aliquo, qui tamen in bello religionum, eg consuetudinis iura vetineret, fed ut a barbaris pradonibus uexate effe uideatur. Pugna erat equestris Agathoris regis, in tabulis picta praclare, his autem tabu lis interiores templi parietes uestiebantur: nihil erat ea pi-Hura nobilius; nihil Syracusis, quod magu uisendum putaretur. has tabulas M. Marcellus, cum omnia illa uictoria sua profana fecisset, tamen religione impeditus non attigit . ifte, cum ilia iam proptir diuturnam pacem, fidelitatemq; populi Syracufani facra, religiofaq; accepiffet; omnes eas tabulas abstulit; parietes, quorum ornatus cot facula manserat, tot bella effugerat, nudos, ac deformatos re liquit. & Marcellus, qui, si Syracusas cepisset, duo templa se Roma dedicaturum uouerat, quod erat adificaturus, ijs rebus ornare, quas ceperat, noluit: Verres qui non Honori, neque Vireuti, ut ille, sed Veneri, & Cupidini note deberet, is Minerux templum spoliare conatus est. ille deos deorum folijs ornare noluit : hic ornamenta Minerua uirginis in meretriciam domum transsulit . uiginti & septem praterea tabulas, pulcherrime piclas, ex eadem ade suffulie : in quibus erant imagines Sicilia, iiy

cerent, con

fe fatis effet

neque pul

dibilis : de

quam em

blata de P

conceden

mionis of

qui quo

quam h

mimiru

que, qu

non po

let, edt d

ricum

Tuscul

ornam

mum,

cias, in

Etus &

renda

hac So

ciuix

ma Cr

erudit

qui fo

Sufful

declar

Pacan

regum, ac tyrannorum: que non solum pictorum artificie delectabant, sed etiam commemoratione hominum, co coenitione formarum. Ac uidete, quanto tetrior hic tyrannus Syracusanis fuerit, quam quisquam superiorum; cum illi tamen ornarint templa deorum immortalium, hic etia deoru monumenta, aeque ornamenta suffulerit. Iam uero quid ego de ualuis illius templi commemorem? uereor, ne hac qui non uiderunt, omnia me nimis augere, atque orna re arbitrentur. quod Amen nemo suspicari debet, tam esse me cupidum, ut tot uiros primarios uelim, prafertim ex iu dicum numaro, qui Syracusis fuerint, qui hac uiderint, ef fe temeritati, & mendacio meo conscios. confirmare hoc liquido, iudices possum, ualuas magnificentiores ex auro, at que ebore perfectiores nullas um quam ullo tempore fuil se incredibile dictu est, quam multi Graci de ualuarum harum pulchritudine scriptum reliquerint. nimirum for situn hac illi mirentur, atque efferant. esto: uerumtamen ho nestius est reip.nostræ, iudices, ea, quæ illis pulchra esse uideantur, imperatorem nostrum in bello reliquisse, qua præ forem in pace abstulisse.ex ebore diligentisime perfecta argumenta erane in ualuis : ea detrahenda curauit omnia. Corgonis os pulcherrimum, crinitum anguibus, reuellit, arque abstulit: or tamen indicauit, se non solum artificio, sed etiam pretio, quastuq; duci : nam bullas omnes aureas ex his ualuis, que erant or multe, or graves, non dubitauit auferre: quarum ifte non opere delectabatur, sed pon dere: itaque eiusmodi ualuas reliquit, ut, que olim ad ornandum templum erant maxime, nunc tantum ad claudendum facta esse uideantur. Etiam ne fraxineas hasteas? uidi enim uos in hoc non minime, cum testes di-

IN. VERREM. LIB. IV. cerent, commoueri : quod erant huiusmodi, ut femel uidif se satis effet : in quibus neque manu factum quidquam, neque pulchritudo erat ulla, sed tantum magnitudo incre dibilis : de qua nel audire fatis effet ? nimium, nidere plus quam semel . etiam ne id concupisti? nam Sappho, qua su blata de Prytaneo est, dat tibi iustam excusationem, prope ut concedendumq; atq; ignoscendum effe uideatur. an Syllanionis opus, tam perfectum, tam elegans, tam elaboratum, quisquam non modo prinatus, sed populus potius haberet, quam homo elegantisimus, atque eruditisimus V erres? nimirum contra dici nihil potest.nostrum enim unusquisque, qui tam beati, quam ifte est, no sumus, tam delicati effe non possumus. si quando quis aliquid istius modi uidere uo let, eat ad adem Felicitatis, ad monumentum Catuli, in por ticum Metelli: det operam, ut admittatur in alicuius istoru Tusculanum : feetet forum ornatum, si quid ifte suorum ædibilibus accommodauit : Verres hæc habeat domi: Verres ornamentis fanorum, atque opidorum habeat plenam domum, uillas refertas. Etia ne huius operarij studia, ac delt cias, iudices, perferetis? qui ita natus est, îta educatus, ita fa Etus & animo, & corpore, un multo appositior ad deferenda, quam ad auferenda signa esse uideantur. Atque hac Sappho sublata quantum desiderium sui reliquerit, di ci uix potest.nam tum ipsa fuit egregie facta, tum epigram ma Gracum pernobile incifum habuit in basi : quod iste, eruditus homo, & Graculus, qui hac subtiliter indicat, qui solus intelligit, si unam literam Gracam scisset, certe no sustulisset . nunc enim , quod inscriptum est inani in basi , declarat quid fuerit, or id ablatum indicat. Quid? signum Paeanis ex ade Aesculapy, praclare factum, sacrum, &

drifte

my or a

nic tytus

THE CO.

am, hick

. Idean

S MATERIAL D

e-storen

ebet, inchi eserimais

et viviet

Trucker i

SOFTED ST

o tente si

de Moore

MENT IN

CONTURN !

mining

n kolego a

erent comb

in the lit,

lan orificio,

ाराध देशार व

non dubits-

the fed pos

184 olimas

c to tation do

re frazinas

Min aduit

Tates, eten

Summo t

feignter

finit, non

ills, qui

praterib

ex ere

THIN CO

dices,

ET 417

TOTHEY

te dem

-aue at

dem-d

ices: 4

patrio

ter, e

hecop

tes net

intelli

tan no

dite,iu

(cio)CH

Te nati

gravi

mes fo

ti fole

MAGI

ARE OF

veligiosum, non sustulisti? quod omnes propeer pulchritudinem uisere, propter religionem colere solebant. Quid ? ex ede Liberi simulacrum Aristei non tuo imperio palam abla rum est? Q uid?ex æde Iouis religiosissimum simulacrum Io uy imperatoris, que Gran of cov nominant, pulcherrine factum, non ne abstulisti? Q uid?ex ade Liberi paruum illud caput pulcherrimum, quod ui sera solebamus, num du bitasti tollere? Arque ille Paean sacrificijs anniuersarijs simul cum Aefanapio apud illos collebatur: Arifteus, qui, ue Graci ferunt, Liberi filius, inventor olei effe dicitur, una cum Libero paere, apud illor eodem erat in templo confecratus. Iouem autem imperatorem quanto honori in suo semplo fuiffe arbitraminit hinc colligere potestis si recorda ri nolueritis, quanta religione fuerit eadem fecie, atq; forma signum illud quod ex Macedonia captum, in Capitolio posuerat Flamininus. etenim tria ferebantur in orbe terra rum figna Iouis imperatory, uno in genere pulcherrime facta; unum, illud Macedonicum, quod in Capitolio uidemusalierum in Ponti ore, or angustijs; tertium, quod syra cusis ante Verrem pratore fuit illud Flaminious ita ex ade fua sustulit, ut in Capitolio, hoc est in terrestri domicilio 10 uis, poneret. quod autem est ad introitum Ponti, id, cum tam mulea exillo mari bella emerferint, tam multa porro in Po tum inuecta sint, usque ad hanc diem integrum, inuiolatum'q; fernatum eft. hoc terisum, quod erat Syracufis, quod M. Marcellus armatus, & uictor uiderat, quod religioni concesserat, quod cines, atque incola Syracufani colere ad uenæ non solum uisere, uerum etiam uenerari solebant, id Verres ex templo louis sustalit. Vt sapius ad M. Marcellu renertar, indices, sic habetote, plures esse a Syracusanisi-

#### IN. VERREM. LIB. IV. hritel fires aduentu deos, quam nictoria Marcelli homines defide Quidio ratos, etenim ille requisiffe dicitur etiam Archimedem illu, demobile fummo ingenio hominem, ac disciplina, eumq; cum audis LACT WITH fer interfect um, permolefte tuliffe. ifte omnia, que requialcherin finit, non, ut fernaret, nerum, ut affortaret, requifinit. 1am Dirumi. illa, quia leuiora nidebuntur, si hoc loco dicerentur, ideo MS, MAI prateribo, quod iste mensas Delphicas marmore, crateras ind and ex ere pulcherrimas, wim maximom uaforum Corinthio 是是 rum ex omnibus adibus facris Syracufis abstulit . itaq; , ite dick, is dices, ij, qui hofpites, ad ea que uifenda funt, ducere folent, to back Tunumquidque oftendere, quos illi pusayayou's nocant, homin for conuer famiam habent demonstrationem fuam : nam ut an efficient ze demonstrabant, quid ubique effer; ita nunc, quid undi-SWILLY. que ablatum fre, oftendunt . Quid tum? mediocri ne tandem dolore eos affectos effe arbieramini? non ita eft, iudi-85萬(地 ces : primum, quod omnes religione mouentur, & deos ar Market patrios, quos a matoribus acceperunt, colendos fibi diligen ore real country ver, & retinendos effe arbitrantur : deinde hic ornatus, (mann) hac opera, at que artificia, figna, tabula pista Gracos homi an paily l nes nimio opere delectant . itaque ex illorum quarimonijs **海海宝贝约** Intelligere possumus, hac illis acerbisima nideri, qua forsa tri danichi li ean nobisteuia, er contemnenda effe uideantur.mihi crethe local constant dire, iudices : ( tamerfi nofmet ipfos hac eadem audire certo и ретот Ро (cio) cum multas acceperint per hofce annos focij, atque exte rum inviolara nationes calamitates, & iniurias, nullas Graci homines macufis, qua grauius tulerunt, nec ferunt, quam huiufcemodi foliatiopuod religion nes fanorum, aeque opidorum licet ifte dicat, emiffe fe, ficu Cani colere as ti folet dicere: credite mihi, indices, nulla umqua ciuitas to ri (olebant, id ea Asia, & Gracia signum ullu, would pictam, ullu dens M. Morcela que ornament urbis sua nolunmee cuiquam uendidie. nise graculonici-



#### IN. VERREM. LIB. IV. meteri er non necessarium commemorare, que apud quosque uiustonn senda sunt tota Asia, or Gracia. uerum illud est, quamo-ATT COUNTY brem hec commemorarim, quod existimare uos hoc uolo, Le, C.Clad mirum quendam dolorem accidere ijs, ex quorum urbibus THE MI hec auferantur atque ut ceteros omittamus, de ipfis Syracu TECH DINA Sanis cognoscite: ad quos ego cum uenissem, sic primo existia state of mabam, ut Romæ ex istius amicis acceperam, ciuitatem Sy e Te civita racusanam propier Heracly hereditatem non minus esse isti on fraise amicam, quam Mamertinam propier prædarum, ac furiorum omnium societatem: simul & uerebar, ne mulierum no . Ministry bilium, or formofarum gratia, quarum ifte arbitrio prætu in spirit ram per triennium gefferat, uirorumq; quibuscum illæ nu 40、杜加拉 præ erant, nimis in istum non lenitudine, sed etiam liberaliaffering. tate oppugnarer, siquid ex literis Syracufanorum conquire 超間 100 rem:itaque Syracusis cum ciuibus R. eram : eorum tabulas cile pristra exferibebam, iniurias cognofcebam: cum diutius in negocio, perionina curaq; fueram; ut requiescerem, curamq; animi remittere, 605 EULD , \$16 ad Carpinaty praclaras tabulas revertebar : ubi cum equi NO IN TURE tibus R. ex illo couentu honestissimis illos Verrutios, de qui emicist bus ante dixi, explicabam, Syracufanis prorsus nihil adiu-Olais Fridas menti neque publice, neque privatim exfectabam, neque 58. 201,720 erat in animo postulare.cum hac agerem, repente ad me ue व्यक्तितामा व्य nit Heraclius, is, qui tum magistratum Syracusis habebat, nice and and homo nobilis, qui sacer dos Iouis fuisset: qui honos apud Sy MONTA ! QUI racusanos est amplissimus. agit mecum, et cum fratre meo, acd union si ut, si nobis uideretur, adiremus ad eorum senatum: frequen MAT THAT LOT ces esse i curia: se iussu senatus a nobis petere, ut ueniremus, canarum qui primo nobis fuit dubium, quid ageremus: deinde cito uenit hodios, ut Id in mentem, non esse uitandum nobis illum conuentu, co- lo charm, aut Pa. cum:itaq; in curiam uenimus, honorifice fane cosurgitur. milangum ef

THM Sick

illoi,tum

memq; pr

(alutiq; #

metu coa itaque, iu

dmict:p1

ve codite

que dix

potuto

He hoc

beri. w

ita per

dccepe

fent, i

se ign

ligno

reddit

tum m

inde, c

decern

posted

eum,q

possit d

estylic

read

Bim n

teced

cedicu

nos rogatu magistratus affedimus incipit is loqui, qui et au Moritate, or atte, et, ut mbi uifum eft, ufu reru antecede bat, Diodorus Timarchides: cuius omnis oratio hanc habuit primo sententiam: Senatum, populuma; Syracufanum mo leste, grauitera; ferre, quod ego, cum in ceteris Sicilia ciuitatibus senatum, populumq; docuissem, quid eu militati, quid salutis afferrem, & cum ab omnibus mandata, lega tos, literas, testimoniage sumpfessem, in illa ciuitate nihit eius modi facerem. Respondi, neque Roma in conuentu Si culorum, cum a me auxilium communi omnium legationum consilio perebatur, caussaq; totius ad me Sicilia de ferebatur, legatos Syracufanorum affuiffe; neque me postu lare, ut quid quam contra C. Verrem decerneretur in ea cu via, in qua inauratam C. Verris statuam uiderem. Quod postea quam dixi, cantus est genitus factus adspectu staeua, & comme moratione, ut illud incuria positum monumentum scelerum, non beneficiorum uideretur. tum pro se quisque, quantum dicendo affequi poterat, docere me cæpit ea, quæ paulo ante commemorani: spoliatam urbem, fana direpta, de Heraclij hereditate, quam palastritis concesiffer, multo maximam partem ipfum abstuliffe: neg; postulandum fuisse, ut ille palæstritas diligeret, qui etiam inuentorem olei deum sustulisset: neque illam statuam esse ex pecunia publica, neque publice datam; sed eos qui herede satis diripienda participes fuiffent, faciendam flatuendags curaffe: eofdem Roma fuiffe legatos, illius adiutores impro bitatis, socios furtorum, conscios flagitiorum: eo minus mirari me oportere si illi communi legatorum uoluntati, & saluti Sicilia defuissent. V bi eorum dolorem ex illius iniu ris non medo minorem, sed prope maiorem, quam cetero-

### IN VERREM. LIB. IV. 232 rum Siculorum, effe cognoui; Tum ego meum animum in illos, tum mei cofily, negotyg; totius suscepti causam ratio nemq; proposuitum eos hortatus sum ut caussa communi, salutiq; ne deeffent, ut ei illam laudationem, quam se ui, ac metu coactos paucis illis diebus decresse dicebant, tollerent. itaque, iudices, Syracufani har faciunt, istius clientes, atque amici: primum mhi literas publicas, quas in arario sanctio ve coditas habebant, proferunt: in quibus oftendum omnia, que dixi ablata effe, perscripta, er plura etiam, quam ego potui dicere: perscripta autem hoc modo, quod ex æde Miner ue hoc or illud abesset, quod ex ade Iouis, quod ex ade Li beri. ut quifq eis rebus tuendis, conservandisq; præfuerat, ita perscriptum erat, cum rationem ex lege redderet, et, quæ acceperat, de beret tradere, petiffe, ut fibi, quod hares abeffent, ignosceretur: itaque omnes liberatos difcessiffe, or efse ignotum omnibus. quas ego literas obsignandas publico signo, deportandasq; curaui. De laudatione autem ratio sie reddita est: primum, cu a Verre litera aliquato ante aduen eum meum de laudatione uenissent, nihil esse decretum : de inde, cum quidam ex illius amicis commonerent, oportere decerni, maximo effe clamore, er conuicio repudiatos; er, postea quam meus aduentus appropinquarit, imperasse on, aidin eum, qui summam potestatem haberet, ut decernerent: dede feum effe cretum ita effe, ut multo plus illi laudatio mali, quam boni leus qui hered posie afferre id adeo, indices, ut mihi ab illis demonstratum manendag est, sie nos ex me cognoscite. Mos est Syracusis, ne, si qua de ENTOTES MILOTE re ad senatum referatur, dicat sententia, qui uelit: nomina to minus mi eim nemo rogatur. Or tame, ut quifq; honore, or atate an wolantati, 60 eccedit, ita primus solet sua sponte dicere; idq; a cereris ei co m ex illius inta seditur: si quado taceat omnes, tunc fortito cogutur dicere. QHOR COLOTO

quien

u antitio

anc habia

ufanunn

in Sielled

CH William

MARKEL

cinimi 78 (07H210)

niam ord

me Sidely

nequerofs urente

aidera jul s selbah la

is polision in

sideray. Im

potent, been

i liken v.

men puelinis

abbalife: tak

gis nem

nes dique

in fupr

Criptu

infuld

rach a

lucog

(1 qui

Lua

Mtem

buill

mali

quos

tore

quoq

nerit

tenti

MOTO.

crip

quy

id qu

tur p

orem

relie

rep

Poll

SICH

aut

cum hic mos effet, refertur ad senatum de laudatione Verru. in quo primum, ut aliquid effet mora, multi interpellant: de Sex. Peduceo, qui de illa ciuitate, tota q; prouincia optime meritus effet, sese antea, cum audissent ei negotium face fitum, cumq; eum publice pro plurimis eius, & maxi mu meritu laudare cuperent, a C. Verre prohibitos effe:mi quum effe, tamet si Peducaus corum laudatione iam no ute retur, tamen non id prius decernere, quod aliquando uoluissent, quam quod tum cogerentur. conclamant omnes, & approbant it fieri oportere . refertur de Peducao . ut quisque ætate, & honore antecedebat, ita sententiam dixit ex ordine . id adeo ex ipfo S.C. cognoscite: nam principium sententia perscribi solet. Recita. QVOD VER BA FACTA SYNT DE SEX. PEDVCAEO. DI cit, qui primi suaserint, deærnitur. refertur deinde de Verre. dic, queso. Q V O D. quo modo? Q V O D VERBA FACTA SVNT DE C. VERRE. Quid postea scriptum est? CVM SVRGERET NEMO, NEQUE SENTENTIAM DICERET. Quid hoc est? SORS DVCITVR. Quamobrem? nemo eratuo luntarius laudator præturæ tuæ, defensor periculorum tuo rum? prafereim cum inire a pratore gratiam poffet? nemo . ipsi illi tui conuiue, consiliari, or conscij, uerbu faære non audebant. in qua curia statua tua stabat, or me da filij, in ea nemo fuit, quem ne nudus quidem filius in muda prouincia commoueret. Atque etiam hoc me docet, eiusmodi S. C. sese fecisse laudationem, ut omnes intellige re possent, non laudationem, sed potius irrisionem esse illam, que commune faceret istius turpem, calamitosamq; praturam : etenim scriptum effe ita; Q VOD ifte uir-246

# IN. VERREM. LIB. IV. gis neminem æddiffet, a quo cognofatis nobilisimos homines arque innoantissimos securi esse percussos: Q V OD ui gilanter prouinciam administrasset; cuius omnes uigilias in stupris constat, adulterijsq; effe consumptas. hoc autem scriptum etiam, quod proferre non auderet reus, accusator recitare non desinerei; Q V OD prædones procul ab insula sicilia prohibuisset Verres; quos etiam intra siracusanam insulam recepisset. Que postea quam ex illu cognoui, discessi cum fratre e curia; ut nobis absentibus, si quid wellent. decernerent. decernunt flatim: primum , ut Lucio fratri hospitiu publice fieret, quod is eandem uoluntatem erga Syracusanos suscepisset, quam ego semper habuiffem.id non modo tum scripferunt, uerum etiam in are inasum nobis tradiderunt. ualde hercle te Syracusani tui, quos crebro commemorare foles, diligunt; qui cum accufatore mo fatis iustă caussam coiungede necessitudinis putat, quod te accufaturus sit, o quod ad inquirendum in te uenerit. Postea decernitur, ac non uarie, sed prope cunctis sen tentijs, ut laudatio, que C. Verri decreta effet, tolleretur. At uero, cum iam non folum discessio facta effet, sed etiam per scriptum, atque in tubulas relatum, prator appellatur. at quis appellat ? magistratus aliquis ? nemo . senator ? ne id quidem. Syracusanorum aliquis? minime . quis igieur prætorem appellat? qui quastor istius fuerat, Cacilius. o rem ridiculam : o desertum hominem: o desperatum, ac relictum. a magistratu Siculo.ne S.C. Siculi homines face re possent, ne suum ius suis moribus, suis legibus obtinere possent, non amicus istius, non hospes, non denique aliquis Siculus, sed quastor prætorem appellat . quis hoc uidit ? aut quis audinit ? prator aquus, & sapiens dimitti

tions Vo

in interpo

4: province

f ei nezum

ins, or no

hibitos (fix

one imple

a dupak big

de Petuco.

Exterior d

in thing

GABLET

DVCLE V

mars 0100

VERRE QU

RET NEMO

ET. Quila

minmous in

privates to

कार्त्य प्रतिभे दिन

white, or the

widen filius in

s hoc me doci

omes intellig

ifionem effe il

OD the wir-

hitum n

arderent copulati

tabulas

190,000

oportere

leges p

quod S

TR.QUI

filegi

hi pot

tra mu

traui

dat

que

dent

wit,

eius

que

Subite

uem

C. V

riam

non p

quod

milit

lum

toru

perm

MAHE

inbet senatum cocurrit ad me maxima multitudo. primum senatores clamare, eripi sibi ius, eripi libertatem: populus fe natum laudare, gratias agere: ciues R. a me nufquam difce dere quo quidem die nihil ægrius factum est multo labore meo, quam ut manus ab illo appellatore abstinereneur.cum ad pretorem in ius adiffemus, excogitat fane diligenter, or aute, quid decernat: nam ante quam werbum facerem de sella surrexit, atque abije ita que tum de foro. cum iam aduesperasceret, discessimus, postridie mane ab eo postulo, ut Syracusanis liæret S. C. quod pridie feassent, mihi reddere.ille enim uero negat: & ait indigium facisus effe, quod ego in senatu Graco uerba fecissem: quod qui dem apud Graws grace locusus effem, ferri nullo modo posse. Respondi homini, ut potui, ut uolui, ut debui : tum multa, tum esiam hoc me memini dicere : facile effe perficuum, quantum inter hunc, or illum Numidicum, ueru, or germanum Metellum intereffet:illum noluiffe fualau datione iunare L. Lucullum, sororis uirum, qui cum opti me convenisses, hunc homini alienissimo a civitatibus laudationes per uim, or metu comparare quod ubi intellexi, multum apud illum recentes mincios, multum tabulas no commendaticias, fed tributarias ualuiffe; admonitu ipforu Syracufanorum impetum in eas tabulas facio, in quibus singula perscripta erant. Ecce autem nona turba, atque rixa: ne tamen ift um omnino Syracufes fine amicis, fine hoffe tibus plane medum effe, ac defertum putetis. retinere cœpie tabulas Theomnastus quidam, homo ridicule insanus: quem Syracufani Theoractum uocant : qui illic eiuf modi eft, ut eum pueri sectentur, ut omnes, cum loqui coperit, irrideant . huius tamen insania, qua redicula est alijs,mi

### IN, VERREM LIB. IV. hitum molesta sane fuit. nam cum fumas ageret in ore; arderent oculi;uo ce maxima:um me sibi afferre, clamaret: copulati in ius peruenimus. hic ego postulare co pi, uz mihi tabulas obsignare, ac deportare liceret ille contra instare ego, omnium mihi tabularum, er literarum fieri potestate oportere: contra. ille furiosus urgere, mbil ad se nostras leges pertinere . prator intelligens , negare sibi placere , quod S. C. ratum effe non deberet, id me Romam deportare.quid multainisi uehementius homini minatus essem, ni si legum san Etionem, pænama; recitassem; tabularum mihi potestas facta non effet.ille autem insanus, qui pro isto co tra me uehementissime declamasset, postquam non impetrauit, credo, ut in gratiam mecum rediret , libellum mhi dat, in quo istius furta Syracusana perscripta erant: qua ego antea iam ab illis cognoram, or acceperam. Laudent te sane iam Mamertini: qui ex tanta prouincia soli sunt, qui te saluum uelint: ita tamen laudent, ut Heius, qui eius princeps legationis est, adsit : ita laudent, ut ea, que rogati erunt, mihi parati sint respondere. ac ne subito a me opprimantur, hac sum rogaturus : nauem debeant ne ? facebuntur : præbuerint ne prætore C. Verre? negabunt : adificauerint ne nauem onerariam maximam publice, quam Verri dederunt? negare non poterunt : frumentum ne ab his sumpserit verres, quod populo R. mitteret, sicuti superiores? negabunt . quid militum, aut nautarum per triennium dederunt? nullum datum dicent . fuisse Messanam omnium istius fur torum, ac prædarum receptricem? negare non poterunt. permulta multis nauibus illuc exportata? hanc denique nauem maximam a Mapuranis datam, onustam, cum GG

and ather

abstinera

AL CONT.

מערטני חיבו

um de for

is more to

idie folgi

ndigunhi. Tempulat

מו שמו בדו

z debi in

ak of the

midicun, m

nobile fela

n, pronti

CONTROL OF

duin min

tom broken

America in or w

10 . 18 QUOUS

who ague Yt-

acia fore hoft

retinere ca-

cale in loves:

illic ciul mode

wai copyrily

de est alignation



Firenze. Ald.2.2.1



L I B. V.

obvern til

raculanan e esse anina

egictofa fab.

tion non-

etur, fi, an iffet clevei

racule a Mo-

n Varian

calaristick

pudena.a-

V erreich-

fituri, or

ACTS SUM

STORE !

福

#### ORATIO X

EMINI uideo dubium esse, iudices, quin apertissime C. Verris in Sicilia sa-cra, profanas; omnia & priuatim, & publice spoliarit, uersatusse; sit sine ulla non modo religione, uerum etiam disi-

mulatione in omni genere furandi, atque prædandi. sed quædam mihi magnifica, eg præclara eius defenfio oftendieur : cui quemadmodum resistam, multo mihi antea est, iudices , prouidendum , ita enim caussa constitur , prouinciam Siciliam uirtute eius, & uigilantia singulari, dubijs formidolosis; temporibus, a fugitiuis, atque a belli periculis tutam effe seruatam. quid agam, iudices? quo accusationis mea rationem conferam? quo me uerram? ad omnes enim meos impetus, quasi nurus quidam, boni nomen imperatoris opponitur. noui locum: uideo, ubi se iactaturus sit Hortensius. belli pericula. tempora reip. im peratorum penuriam commemorabit. tum deprecabitur a uobis, tum etiam pro suo iure contendet, ne patiamini talem imperatorem populo R. Siculorum testimonijs eripi, ne ue obteri laudem imperatoriam criminibus auaritia ue litis . Non possum dissimulare, iudices. timeo, ne C. Verres, propter hanc uirtutem eximiam in re militari, omnia, que fecit, impune fecerit: uenit enim mihi in mentem, in indicio M. Aquilly quantum auctoritatis, quantum momenti oratio M. Antony habuisse existimata sit : qui, ut GG in



fire in !

quiex

cederei

lud and

factu,

ire po

fent,

fita pu

lia,td

liag

Mla

60 PT

gion

omn

fiun

pin

12,9

liste

prov

idm

利

tuer

instit

quis

tum

ad

CH

fe u

land

erat in dicendo non folum fapiens, fed ettam foreis, aufsa prope perorata, ipse arripuit M'. Aquillium, constiruita; in conspectu omnium, tunicama; eius a pe-Etore abscidie, ut cicatrices populus R. iudicesq; aspicerent aduerso corpore exceptas. simuler de illo uulnere, quod ille in capite ab hostium duce acceperat, multa dixit: eoq; adduxit eos, qui erant iudicaturi, nehementer ut uererentur, ne, quem uirum fortuna ex hostium rely eripuisser, cum sibi ipfe non pepercisser, hic non ad populi R. laudem fed ad indicum crudelitatem nideretur effe feruatus Hac eadem nunc ab illis defensionis ratio, viag rentatur:ide quæritur fit fur, fit facrilegus, fit flagitiorum omnium, uitiorumq; princeps:at est bonus imperator, & felix, & ad dubia reip. tempora reservandus. Non agam summo iure tecum: non dicam id, quod debeam for fitan obtinere; cum iudicium certa lege fit conftieutum, non quid in re militari fortiter feceru, sed quemad modum ma mis ab alienis pecuni, abstinueris, abs te doceri oportere. non,inquam, sic agam: sed ita quæro, que mad modum te ue le intelligo, que tua opera, & quanta fuerit in bello. quid dices? an bello fugitiuorum Siciliam uirtute eua liberatam? magna laus, honesta oratio: sed tamen quo bello?nos enim post id bellum, quod M'. Aquilius confecie, sic accepinus, nullum in Sicilia fugitiuorum bellum fuisse at in Italia fuit. faceor: et magnum quidem, ac wehe mens.num igitur ex eo bello partem aliquam laudus appeeere conary?num ubi illius uictoria gloriam cum M. Craf so, aut Cn. Pompeio communicadam putas? non arbieror hoc etiam deesse tue impudentie, ut quidquam eius modi dicere audeas. Obstinsti uidelicet, ne ex Italia tran

#### IN VERREM. LIB. V. reis, auf. fire in Siciliam fugitiuorum copia possent. ubi? quando? qua ex parte? cum aut nauibus, aut ratibus conarentur acetus sp cedere?nos enim nihil um quam prorfus audiuimus: @ ildiese di lud audinimus, M. Craßi, fortißimi uiri, uireute, consiliog; de illo sal factu, ne ratibus coniunctis freto fugitiui ad Mesanam tra e accepted fire possent. a que illi conatu non tantopere prohibendi fuif fent, si ulla in Sicilia prasidia ad illorum aduentum oppo leaturi, ser sita putarentur. At cum in Italia bellum tam prope a Sici end ex holiv hic non al n lia, tamen in Sicilia non fuit, quid mirum?ne cum in Sicilia quidem fuit, eodem internallo pars eins belli in Italiam s wideren d ulla peruasit etenim propinquitas ad utram partem hoc lo ix rain, kis co profereur?uerum,adieum facilem hostibus, an contafu flower gionem imitandi eius belli periculosam fuisse? aditus no more omnis hominibus sine ulla facultate nauium non modo di erustata is fiunctus fed etiam claufus fuiciae illis, quibus Siciliam pro ruod door pinquam fuisse dicis facilius fuerit ad Oceanum peruent onfinere to re, quam ad Peloridem acædere. Contagio autem ifta feruimal moles to lis belli cur abs te potius, quam ab ijs omnibus, qui ceteras aceri dater. provincias obtinuerum, prædicatur? an quod in Sicilia reformer iam ante bella fugitiuorum fuerunt? at ea ipfa caussa furtin to est, cur ipsa provincia minimo in periculo sit, co ichen und fuerit:na postea quam illinc M'. Aquilius decessit, omniu cia : fel unen instituta, atque edicta pratorum fuerune eiusmodi, ut ne Andre conquis cum tello seruus esset. uetus est, quod dicam. or proawan belum pter seueritatem exempli nemini fortasse uestrum inaudiwidom, as well eum: L. Domitium prætorem in Sicilia cum aper ingens studes appl. ad eum allaeus effet, admiratum requififfe, quis eum per-OUT M.CTS cusiffet:cum audiffet, pastorem cuiusdam fuiffe,eum ad e ? non arbise uocari iusisse : illum cupide ad pratorem, quasi ad raid quam dis laudem, atque ad pramium, accurrisse : quasisse Doex Italianas ily CC

nati funi

predam

quarere.

thit d .

nuncia

non no

rentu

Yatto!

au11

disin

conuc

que

mihi

quio

da.

eft?

lame

tioni

ti,re

unt.

tes di

10,91

teft,t

dut

tun

qua

10,14

60714

mitium, qui tantam bestiam percussisset ? illum respondisse uenabulo statim deinde iussu pratoris in cruce esse sub latum.durum hoc fortaffe uideatur: neque ego ulla in par tem disputo:tantum intelligo, maluisse Domitium crudelem in animaduertendo, quam in prætermittendo dissolutum uideri. Ergo his institutis prouincia, iam tum, cum bello fugitiuorum tota Italia arderet, homo non acer rinus, nec fortißinus, Cn. Normanus in summo otio fuit: perfacile enim fefe Sicilia tuebatur, ne quod in ipfa bellum posset existere. etenim cum nihil tam coniunctum sit, quam negotiatores nostri cum Siculisusu, re, ratione, concordia; & cum ipsi Siculis res suas ita constitutas habeant, ut his pacem expediat effe; imperium autem populi R. sic diligant, utid imminui; ac commutari minime ueline; cumq; hac ab seruorum bello pericula & pratorum institutis, & dominorum disciplina prouifa fint : nullum est malum domesticum, quod ex ipsa pro uincia nasci possit. Quid igitur nulli? ne motus in Sicilia seruorum Verre pratore?nulla ne consensiones facta esse dicuntur?nihil sane, quod ad senaeum populumq; R.peruenerit:nihil, quod iste Roma publice conscripserit. & tamen coepeum effe in Sicilia moueri aliquot locis seruitium Sufficor.id adeo non tam ex re, quam ex istius factis, decretisq; cogno co.ac uidete, quam non inimico animo fim actu rus.ego ipse hac, quæ ille quærit, quæ adhuc numquam au distis, commemorabo, or proferam. In Triochalino, quam locum fugitiui iam ante tenuerunt, Leonida cuiusdam Siculi familia in suspicionem uocata est coniurationis. res delata ad istum. statim, ut par fuit, iussu eius homines, qui nominati erant, comprehensi sunt, adductiq; , Lily -

IN. VERREM. LIB. V. bæum:domino denunciatum eft, ut adeffet:cauffa, dieta da nati funt. Q uid deinde? quid cenfetis? fureum fortaffe, aut prædam exfectaris aliquam? nolite usquequaque eadem quærere.in metu belli, furandi qui locus potest esse ? etiam si qua hic fuit in hac re occasio, prætermissa est. tum po tuit a Leonida nummorum aliquid auferre, cum denunciauit, ut adesset. fuit nundinatio aliqua, & iste non noua, ne caussam diceret. etiam alter locus, ut absoluerentur.damnatis quidem seruis, qua prædandi potest esse ratio? product ad supplicium necesse est, testes enim sunt, qui in consilio fuerune:testes publicæ tabulæ:testes splendidißima ciuitas Lilybetana: testis honestißimus, maximus'q; conuentus ciuium R. nihil potest . producendi sunt : itaque producuneur, & ad palam alliganeur. Etiam num mihi exfectare uidemini, iudices, quid deinde factum sit: quid iste nihil umquam fecit sine aliquo questu, atque præ da. quid in eiusmodi re fieri potuit? quod commodum est? exsperare facious quam uultis improbum : uincam tamen exfectationem omnium. Nomine sceleris, coniura tionisq; damnati, ad supplicium traditi, ad palum alliga ti, repente, multis millibus hominum inspectantibus, soluti sunt, & Leonida illi domino redditi. Quid hoc loco potes dicere, homo amentissime?nisi id, quod ego non quero, quod denique in re tam nefaria. tametfi dubitari non po test, tamen, ne si dubitetur quidem, quæri oporteat; quid, aut quantum, aut quo modo acceperis. remitto tibi hoc to tum, atque ista te cura libero: neque enim metuo, ne hoc cui quam persuadeatur, ut, ad quod facinus nemo, præter ce, ulla pecunia adduci potuerit, id tu gratis suscipere conatus sis nerum de ista furadi, prædandig; ratione nihil

Mccelle ly

Allainon

שמיו ווישוב

e, ianto

00粒粒也

Joseph Charles

iniplebla

niun@nuin

y Tt , ton

s the crims

; de const

ne belle jos

a difahing

and appropri

mater it lide

et loci (craiian

o animo (im actio

IN HEMPHAYN DA

chalino, quan

ministrations, 18 eius bominos

hetig, Lilya

e ye fini

er illae

POTHM,

Liberati

midine o

ut ab ec

ip o car

Apollo

mon id

Ra [uff

umas

lit? H

magn

fet, H

tus do

Matr

fti. dix

procur

Ti Bim

eauffor

Fant.

aliad

de trib

conu

Mins

Bave

dico : de hac imperatoria iam eua laude disputo. Q uid ais bone custos, defensorq; prouincia?iu, quos seruos arma capere, ac bellum facere in Sialia noluisse cognoras, es de con sily sententia iudicaras, hos ad supplicium iam more maiorum traditos, or ad palum alligatos, ex media morte eripe re, ac liberare ausus es, ut, quam damnatis seruis cruæm fi xeras, hanc indemnatis auibus R. refernares? perdite aui zates, desperatis omnibus rebus, hos solent exitus exitiales ha bere, ut damnati in integrum restituantur, uinch soluaneur, exfules reducantur, res iudicata rescindantur. qua cu accidunt, nemo est, quin intelligat ruere illam remp. hæc ubi eueniunt, nemo est, qui ullam spem salutis reliquam es se arbiereeur. at que hac sicubi facta sunt, facta sunt, ut ho mines populares, aut nobiles supplicio, aut exsilio leuareneur; at no ab is ipsis, qui indicassent; at non statim, at non eorum facinorum damnati, que ad uitam, er fortunas om nium pertinerent. hoc uero nouum, er eiusmodi est, ut ma gis propter reum, quam propter rem ipsam credibile effe ui deatur, ut homines feruos, ut ipfe, qui indicarat, ut flatim, e medio supplicio dimiserit; ut eius facinoris damnatos sernos, quod ad omnium liberorum caput, & sanguinem per tineret. O præclarum imperatorem, nec iam cum M'. Aquil lio, foreisimo uiro, sed uero cum Paullis, Scipionibus, Marijs conferendum. Taneu ne uidisse in metu, periculoq; pro uincie? cum seruitiorum animos in Sicilia suspensos propeer bellum Italia fugitiuorum uideret; ne quis se commouere auderet, quantum terroris iniecit? comprehendi iussit : quis non pertimesat? caussam dicere dominos: quid seruis eam formidolosum? feasse uideri, pronunciawit . exoream uidetur flammam paucorum dolore , ac mor

IN. VERREM. LIB. V. revestinxiffe. quid deinde sequitur? uerbera, atque ignes, o illa extrema ad supplicium damnatorum, metum cete vorum, cruciatus, er crux. hifce omnibus supplicis sunt diberati, quis dubitet, quin servorum animos summa for midine oppresserit, cum uiderent ea facilitate pratorem, ut ab eo sceleris, coniurationisa; damnatorum uita, uel ipso carnifice internuncio, redimeretur? Quid? hoc in Apolloniensi Aristodamo ? quid? in Leonte Megarense non idem feafti? quid ? iste motus feruorum, belliq; subiza suspicio urrum tibi tandem diligentiam custodienda pro uincie, an novam rationem improbissimi questus attulit ? Halyaensis Eumenide, nobilis hominis, & honesti. magna pecunia uillicus cum impulfu euo insimulaeus effet, HS L X a domino accepisti. quod, nuper ipse iuraeus docuit, quemad modum gestum effet . Ab equite R. C. Matrinio absente, cum is effet Roma, quod eius villicos, pastoresq; tibi in suspicionem uenisse dixeras, HS C abstuli fti. dixit hoc L Flauius, qui tibi eam pecuniam numerauit, procurator C. Matriny : dixit ipfe C. Matrinius : dicet cla vißimus uir, Cn. Lentulus cenfor, qui, Matriny honoris eaussa, recenti negotio ad te literas misit, mittendasq; curant. Quid? de Apollonio, Dioclis filio, Panormitano, cui Gemino cognomen eft, præteriri potest ? ecquid hoc tota Sicilia clarius? ecquid indignius? ecquid manifestius profer ri potest? quem is , uti Panormum uenit , ad se uocari , & de tribunali citari iußit, concursu magno, frequentiaq; conuentus . homines statim loqui , mirari , quod Apollonius, homo pecuniosus, tamdiu ab isto maneret integer: excogitauit: nescio quid attulit : profecto homo dines repen s a Verre non fine auffe atatur : expectatio fumma om-

to. Quida

aos arma a

Tab OF DED

n more no

dia montro

CTHIS CTAIN

LER BLIGHT

with min

z, wind files

MALERIA DE

eillenmile

alutis Trigge

fich lub

Malin

non faire

may form

instantid, an

on orditers

dianes las

coris dende o

o lagin p

am can M.Lo

Sagiombally

etw.periodocyt

ia suffensos pr

ne quis con

at? comprehen-

dicere dominat

eri, promunas.

dolore, MIME

mon dodm

auctorita

ciare cine

undam, e

dicum e

ni cau

dear re

tia dicar

tunas et

MUS CTE

multun

[imaxi

neftißi

Herti, C

neex

CETE, 11

Etistu

lumm

præter

lex me

ties ad

gistrat

tem, w

liberar

facileo

ericor

iftace

furus

patris

अवी भरे

nium quidnam id effet : cum examinatus subito ipse accur rie cum adolescente filio: nam pater grandis natu iamdiule Eto tenebatur. nominat iste seruum, quem magistrum peco ris esse diæret: eum diat comurasse, or alias familias con citasse. is omnino seruus in familia non erat. eum statim ex hiberi iubet. Apollonius affirmat seruum se omnino illo no mine habere neminem. ifte hominem arripi a eribunali, eg in arcerem conijci iubet.ille clamare, cum raperetur, nihil se miserum fecisse, nihil commisisse, pecuniam sibi esse inno minibus, numeratum in prasentia non habere. hac cum ma xime summa hominum frequentia testificaretur, ut quiuis intelligere poffet eum, quod pecuniam non dediffet, icarco illa tam acerba iniuria affici; cum maxime, ut dico, hoc de pecunia clamaret, in uincla coniectus est . uidete constantia pratoris, er eius pratoris, qui nunc reus non ita defendatur, ut mediocris prator, sed ita laudetur, ut optimus impera tor. cum seruorum bellum metueretur; quo supplicio dominos indemnatos afficiebat, hoc servos damnatos liberabat. Apollonium, locupletis imum hominem, qui si fugitiui bel lum in Sicilia faærent, amplißimas fortunas amitteret, bel li fugitiuorum nomine, indicta caussa, in uincla coniecit: seruos, quos ipse cum consilio belli faciendi caussa consensis se indicanit, eos sine consilij sententia sua sponte, omni supplicio liberavit. quid, si ab Apollonio aliquid commissim est, quam obrem iure in eum animaduerteretur : tamen ne hanc rem sic agenus, ut crimini, aut inuidia reo putemus ef se oportere, si quo de homine seuerius iudicauit? non agam tam acerbe:non utar ista accusatoria consuetudine, si quod est factum clementer, ut dissolute factum criminer; si quid uindicatum seuere est, ut ex eo crudelitatis insidiam colligã.

IN. VERREM. LIB. V. non agam ista ratione : tua sequar iudicia : tuam defendam auctoritatem, quoad tu noles. simul ac tute coeperis tua indicia rescindere, mihi succensere desinito: meo enim iure conundam, eum, qui suo iudicio codemnatus sit, iuratorum iu dicum sententijs damnari oportere, non defendam Apollonij caussam, amici, atque hospitis mei;ne tuum iudicium ui dear rescindere. nihil de hominis frugalitate, uirtute, diligen na dicam. prætermittam illud etiam, de quo antea dixi, fortunas eius ita constitutas fuisse, familia, pecore, uillis, pecu nijs creditis, ut nemini minus expediret, ullum in Sicilia tumultum, aut bellum commouerit. non dicam ne illud quide; si maxime in culpa fuerit Apollonius, tame in hominem ho nestissimum, ciuitatis honestissima, tam grauiter animaduerti, caussa indicta, non oportuisse. nullam inuidiam in te ne ex illis quidem rebus concitabo, cum effet talis uir in car cere, in tenebris, in squalore, in sordibus, tyrannicis interdi-Etis tuis, patri exacta ætate, adolescenti filio adeundi ad illum miseru potestatem numquam esse factam. etiam illud præteribo; quoties cunque Panormum ueneris illo anno, & fex mensibus, (nam tamdiu fuit in carcere Apollonius) toties ad te senatum Panormitanum adiffe supplicem cu magiftratibus, facerdotibusq; publicis, orantem, atque obsecra tem, ut aliquando ille mifer, atque innocens calamitate illa liberaretur.relinquam hac omnia: qua si uelim persequi, facile oftedam, tua crudelitate in alios, omnes tibi aditus mi sericordia iudicum iam pridem esse praclusos.omnia igitur ista concedam, or remittam : pravideo enim, quid su defen furus Hortenfius. facebitur, apud iftum neque senectutem patris, neq; adolescentiam filij, neq; lacrymas utrisque plus uduisse, quam utlitatem, salutem'a; provincia, dicet, remp.

to ipfe aco

atu ismin

de amiliano

cum frame

E OTRIVETO US

d tribunio

L TAPETER, III

esm didin ebere, herma

careto agric

on dedicino

12.以色点

wide wi

AS TOTAL DESIGNATION AND

戏响照照

wo feoticida

since hose,

5 PAINTER

the state of the s

TRANSMITTED

dicalione

Conte onti

igaid analy

eretur : tamost

tie reo puirmi

cavity hondes

studine, figur

righter, 1980

widism college

eam increa

cere entil

hibitum, d

(is siculis r

dices, ab il

ouid forte

bus eius

pertiner

tis homi

quonia iste sit,

lem im

da celer

confilir

ad C. I

ratorur

quelo,

xymus

arius,

ne, cofil

gnutudi

preclari

elegerat

GILLY ,

tempel

mines

bernis

ctum.

administrari fine metu, ac seueritate non posse, quæret, qua obrem fasces pratoribus praferantur, cur secures date, cur carcer adificatus, cur tot supplica sint in improbos mo re maiorum constituta. que cum omnia grauiter, seuereq: dixerit;quæram, cur hunc eundem Apollonium Verres ide, repente, multa nova re allata, mulla defensione, sine cauf fa, de carcere emitti iusserit : tant umq; in hoc crimine suspicionis effe affirmabo, ut iam ipsis iudicibus sine mea argumentatione coniecturam facere permittam, quod hoc ge ous: pradandi, quam improbum, quam indignum, quam que ad magnitudinem quastus immensum, infinitumq, ef Je uideatur.nam que iste in Apollonio fecit, ea, primum bre uiter cognoscite, quot, er quanta sint : deinde hac expendi te, atque astimate pecunia: reperietu, iccirco hac in uno pe e moso toe constituta, ut ceteris formidines similium incom modorum, arque exempla periculorum proponerentur. Primum insimulatio repentina, capitalu, atque inuidiose ciminis. stamite, quanti hoc putetu, er quam multos redemisse. demde crimen sine accusatore, sententia sine consilio, damnatio sine defensione astimate har um rerum omnium pretia: gr cogitate, in his iniquitatibus unum hafiffe Apol lonium, ceteros profecto multos ex his incommodis pecunia se liberasse. postremo tenebra, uinela, carcer, inclusum sup plicium, atque a conspectu parentum, ac liberum, deniq; a libero spiritu, er communi luce seclusum. hac uero, que uel uita redimi recte possunt, astimare pecunia non queo. hac omnia sero redemit A pollonius, iam marore, ac miferijs perdieus : sed tamen ceteros docuit , ante istius auarina, ac sceleri occurrere nisi uero existimatis, hominem pe cuniosisimum, sine aliqua caussa quastus, iniectum ad

### IN. VERREM. LIB. V. cam incredibile crimen, aut sine eadem aussa repente e car cere emissim, aut hoc prædandi genus ab isto in illo uno ad hibitum, ac tentatum, & non per illum omnibus pecuniosi siculis metum propositum, or iniectum. Cupio mihi, iu dices, ab illo subija, quoniam de militari eius gloria dico, se quid forte prætereo . nam mihi uideor de omnibus iam rebus eius gestis, dixisse, qua quidem ad belli fugitimorum pereinerent sufpicionem : certe nibil sciens prætermisi. Habe tis hominis confilia, diligentiam, uigilantiam, custodiam, defensionemq; prouincie. summa illuc pertinet, ut scidtis, quoniam plura genera sunt imperatorum, ex quo genere ifte sit, ne diutius, in tanta penuria uirorum fortium, talem imperatorem ignorare possitis, non ad Q. Maximi sa pientiam, neque ad illius superioris Africani in re gerenda æleritatem, neque ad huius, qui postea fuit, singulare consilium, neque ad Paulli rationem, ac disciplinam, neq; ad C. Marij um, atque uis tutem, sed ad aliud genus impe ratorum, sane diligenter retinendum, er conseruandum, queso, cognosate. Itinerum primum laborem, qui uel ma ximus est in remilitari, iudices, et in Sicilia maxime neces Sarius, accipite, quam facilem sibi ifte, or incundum ratione, cosiliog; reddiderit primum temporibus hibernis ad ma gnitudinem frigorum, O ad tempeftatum uim, ac imbriu præclarum sibi hoc remedium comparat, urbem syracusas elegerat: cuius hic situs, atque hac natura esse loci, caliq; de citur, ut nullus umquam dies tam magna, turbulentaq; cempestate fuerit, quin aliquo tempore solem eius diei homines uiderene. hic ita uinebat iste bonus imperator hibernis mensibus, ut eum non facile non modo extra tectum, sed ne extra lectum quidem quisquam uideret . ita

व्यव्यस्, व्य हिल्लास वेद्य

amprobum witer, feuric

MUM VENDI

n lone in cu

DOE CTIMES I

ONE THE TELL

证明,如此识别

migrania

on , injuine

OL CL DESIGN

einde hend

circo berne

us (militario

incupation in

18, 此程度的

ON COMPANY

CALL ROOM

ANATO MENTAL

COMMON TON

retrincular i

ecliberum, eeu

m hec werd, th

CHARLY NOT QUO

merore, acm

itis, homium pe us, iniciam ad

ad ma

HETH

fer,ill

tem per

9146 B

umqi

ine w

toru

Te di

被11

frui

ma

fen

pea

701

840

adit

ben

lis

Hie

Extr

adit

nye

Tat

1714

citi

etu,

diei breuitas cominijs, noctis longitudo stupris, & flagieijs conterebatur.cum autem uer esse cœperat, cuius inieium iste non a Fauonio, neque ab aliquo astro notabat. sed cum rosam uiderat, tunc incipere uer arbitrabatur; dabat se labori, atque itineribus : in quibus usque eo se præ bebat patientem, atque impigrum, ut eum nemo umquam in æquo sedentem uideret . nam, ut mos fuit Bithyniæ regibus, lectica octophoro ferebatur: in qua puluinus erat perlucidus, Melitensi rosa faretus. ipse autem co ronam habebat unam in capite. alteram in collo: reticulum que ad nares sibi admouebat tenui simo lino, minutis que maculis, plenum rosa. sic confecto itinere, cum ad aliquod opidum uenerat, eadem lectica usque in cubiculum de ferebatur. eo ueniebant Siculorum magistratus, ueniebant equites. R. id quod ex multis iuratis audistis : controuersia secreto deferabantur : paullo post palam decreta au ferebantur . deinde , ubi paullisper in cubiculo , pretio , non aquitate iura descripserat; V eneri iam, & Liberore liquum tempus deberi arbitrabatur. Quo loco mihi non prætermitteda uidetur præclari imperatoris egregia, ac sin gulis diligentia. nam scitote esse opidum in Sicilia mullum, ex is opidis, in quibus pratores consistere, & conueneum agere solent, quo in opido non isti ex aliqua familia no ignobili delecta ad libidine mulier effet . teaque non nul læ ex eo numero in conuiuium adhibebantur palam: si que castiores erant, ad tempus ueniebant, lucem, conueneumq; uitabant . erant autem cominia non illo silentio pratorum, atque imperatorum, neque eo pudore, qui in magistratuum conniuis uerfari folet, sed cum ma ximo clamore, acque connicio, non nunquam etiam res ad

### IN VERREM. LIB. V. ad manus, atque ad pugnam ueniebat. ifte enim, pretor fe uerus, ac diligens, qui populi R legibus nunquam paruif ser, illis diligenter legibus, que in poculis ponebantur, obtemperabat, itaque erant exitus eiu modi, ut alius inter ma nus e convinio, tamquam e prolio, auferretur, alius umquam occifus relinqueretur, pleriq; fusi sine mente, ac sine ullo sensu iacerent; quiuis ut, cum aspexisset, non se præ toris conuiuium, sed ut Canensem pugnam nequitie uide re arbitraretur. Cum uero aftas summa esse iam coperat; quod tempus omnes Sialia semper pratores in itineribus consumere consueuerunt; propterea quod tum puunt obeundam esse maxime prouinciam, cum in eris frumenta funt ; quod & familia congregantur, & magnitudo feruiti perspicitur, o labor operu maxime offenditur; or frumenti copia comonet, tempus anni no im pedit:tum,inquam,cum concurfant ceteri pratores, ifte nouo quodam ex genere imperator, pulcherrimo syracufarum luco statina sibi castra faciebat. nam in ipse aditu, acque ore porcus, ubi primum ex alto sinus ad ur bem ab lietore inflectitur, tabernacula carbaseis intenta ue lu collocabat. huc ex illa domo pratoria, qua regu Hieronis fuit, sic emigrabat, ut per eos dies nemo istum extra illum locum uidere poffet. in eum autem ipfum locu aditus erat nemini, nist qui aut socius, aut minister libidinis esse posset. huc omnes mulieres, quibuscum iste consuene rat , conueniebant : quarum , incredibile est , quanta multitudo fuerit Syracusis. huc homines digni istius ami ciria , digni uita illa , conuiuijsq; ueniebant . inter eiusmodi uiros, ac mulieres adulta atate filius uersabatur : ut eum , etiam si natura a parentis similitudi-HH

et, chrus in

arbitrata a

su que o sp

EWIT TETTO IT

t mos viz Sin

社,强创作

CAS . EPICADO

th color min

o ino, minin

mere, cett

MAKRIM

magiffra is.

tis audition

of palmanu

cubicult, pro

ium glime

**Omnum** 

atomy children

m in Siduala

istere, or out

ां व्यवस्था

Tet, haque too

ebantur palan:

same, lucen, co

inis non illo fic

reque eo pudit

Coler, fed cum mi

nguin cion to

Bal. ale

in stipe

distola

palley

fer, qu

OF

net o

præ

74

1110

ma

iur

esta

tem

prol

hi

di

3427

bitt

ne abriperet, consuendo tamen, ac disciplina patri similem effe cogeret huc Tertia illa, perducta perdolum, atque infi dias ab Rhodio tibicine, maximas in istius castris effecisse turbas dicitur; cum indigne pateretur uxor Cleomenis Sycusani, nobilis mulier, item'q; Aeschrionis honesto loco nain conventum fuum mimi I fiodori filiam venisse ifte au zem Annibal , qui in sus castris uireute putaret oportere, non genere certari, sic hanc Tertiam dilexi, ut cam secum ex prouincia exporteret. Ac per eos dies, cum iste cum pallio purpureo, talaria; tunica uerfaretur in conuiuis mulie bribus, non offendebantur homines in eo, neque moleste fe rebant, abeffe a foro magistratum, non lus dia, non iudicia fieri:lucum illum litorus percrepare totum mulierum mocibus , cantug; symphonia , in foro silentium effe sum mum cauffarum, atque iuru, non ferebant homines molefte, non enim ius abeffe uidebatur a foro, neque iudicia, fed uis, er crudelitas, er bonorum acerba, atque indigna dire ptio. Hunc tu igitur imperatorem effe defendis, Hortenfi ? buius furta, rapinas, cupiditatem, crudelitatem, superbia, scelus, audaciam, rerum gestarum magnitudine, atque im peratorijs laudibus tegere conaris? hic scilicet est meeuendum, ne ad exitum defensionis tua uetus illa Ante niana dicendi ratio, atque auctoritas proferatur: ne exci-Retur Verres, ne denudetur a pectore, ne cicatrices populus R. adspiciat, ex mulierum morsu uestigia libidinis, atque ne quitia. di faciant, ut rei militaris, ut belli mentione facere audeas : cognoscentur enim omnia istius ara illa uetera : ut, non solum in imperio, uerum etiam in stipendijs qualu fuerit, intelligatis. renouabitur prima illa militia, cum ifte e foro abduct , non , ut ipfe prædicat , perduci fole-

# IN. VERREM. LIB. V. bat. aleatoris Placentini castra commemorabuntur: in quibus cum frequens fuiffet, tamen ære dirutus est multa cius in stipendis damna proferentur: que ab isto emtu fructu diffoluta, er compensata sunt. Iam uero, cum in eius modi patientia turpitudinis, aliena, non sua satietate, obduruiffet, qui uir fuerit, quot prasidia, quam munita, pudoris, & pudicitia , ui , & audacia ceperit , quid me attinet dicere, aut coniungere cum istius flagitio cuiusquam præterea dedecus? non faciam, indices: omnia uetera prætermittam: duo sola recentia sine cuiusquam infamia ponam, ex quibus coniecturam facere de omnibus pof sieis:unu illud, quod ita fuit illustre, notuq; omnibus, ut ne mo tam rusticanus homo L. Lucullo, & M. Cotta cos. Roma ex ullo municipio uadimonij caussa uenerit, quin sciret iura omnia populi R. mutu, atque arbitrio Chelidonis nuretriculæ gubernari: alterum, quod, cum paludatus exifset, uota q; pro imperio suo communia; populi R. nuncupas set, no Etu, stupri caussa, lectica in urbem introferri solitus est ad mulierem, nuptam uni propositam omnibus, contra fas, contra auspicia, contra omnes diuinas, atque humanas religiones. O dij immortales, quid interest inter men tes hominum, & cogitationes. ita mhi meam uolunta tem, spem'q; relique uite uestra, populiq; R. existimatio coprobet, ut ego, quos adhuc mihi magistratus populo R. ma dauit, sic eos accepi, ut me omnium officiorum obstringi religione arbitrarer. ita quastor sum factus, ut mihi honorem illum tum non solum datum, sed etiam creditum, ac comissum putare sic obtinui quasturam in prouincia Sicilia.ut omnium oculos in me unum coniectos ar bitrarer; ut me, questuramq; mea quasi in aliquo orbis ter HH

ri fimilm

dequeins

ris effeise

comenis in

efto loco ss

nemi Teifen

ALTE OPER

i, whe com from

nifte comple

ORNANG ME

eque mon

NUMBER OF

entianle

c homens to

requiredisp

que intigación

endic Antol

inter pris

e fatien of the

were ill Art

राध्याः प्रधातं

MIND SOUTH

libris, 2946 th

renzione factre

y la waters :

ligendijs quda

la militis cam

perduci fol-

**海从土州** 

effet, do

modo d

fed in (

EHEA PI

non ti

adnia!

HE Ed

7167P

247

pidi

flis

6071

fen

firia

Val

M.I

nes

Ham

fes in

ino

Te theatro uerfari existimarem; ut omnia semper, que lucunda uidentur effe, non modo his extraordinarijs cupidimibus, sed etiam ipsi natura, ac necessitati denegarem.nue sum designatus adilu: habeo rationem, quid a populo R. acceperim mihi ludos fanctiffimos maxima cum carimonia Cereri, Libero, Liberaq; faciendos, mihi Floram maere populo, plebig; R. ludorum celebritate placandam, mihl ludos antiquissimos, qui primi Romani sunt nominati, ma xima cum dignitate, ac religione Ioui, Iunoni, Minerueg; effe faciundos, mihi facraru adium procurationem, mihi totam urbem tuendam effe commissim: ob earu rerum la borem, & solicitudinem fructus illos datos, amiquiorem in senatu sententia dicenda locum, togam pratextam, sellam curulem, ius imaginis ad memoriam, posteritatema; prodendam.ex his ego rebus omnibus, iudices, ita mihi deos omnes propitios effe uelim, ut tameifi mihi iucundissimus est honos populi, tamen nequaquam tansum capio noluptatis, quantum folicitudinis, et laboru, ut hec ipsa edilicas, non quia necesse fuerit, alicul candidate data fed, quia fic oportuerit, recte collocata, er indicio populi digno in loco posica esse uideatur. Tu, cum esses prator renunciatus, quoquo modo, (mitto enim, & pra tereo, quid tum sit actum) sed cum effes renunciatus, ut di xi, non ipfa præconis uoce excitatus es, qui te toties fenioru, suniorumq; centurys illo honore affici pronuncianit, ut hoc putares, aliquam reip. partem tibi creditam? annum tibi illum unum domo carendum effe mercericis? cum tibi forte obtigiffet, ut ius diceres, quantum negoti, quid one ris haberes, numquam cogitasti;neque illud rationis habuistist forte ex perge facere te posses, cam provinciam;

IN. VERREM. LIB. V. quam eneri fingulari sapientia, atque integritate difficile effet, ad summam stulitiam, nequitiamq; ueni fe. itaque no modo domo tua Chelidonem in pratura extrudere noluifti, sed in Chelidonia domum praturam tuam totam detulifti. Se euta prouincia est in qua tibi rumquam uenit in mentem, non abi iccirco fasces, o secures, o tantam imperij uim, tantamq; ornamentorum omnium dignitatem datam, ut earum rerum ui , & auctoritate omnia repagula iu ris, pudoris, er officij perfringeres; ut omnium bona pradam tuam duceres; nullius res tuta, nullius domus clausa, mullius uita fepta, mullius pudicitia munita contra tuam cu piditatem, o audaciam posset esse : in qua tu te ita gesifli,ut, cum omnibus teneare rebus, ad bellum fugitiuorum confugias:ex quo tam intelliges, non modo tibi nullam defensionem sed maximam uim criminum exortam. nisi sor se Italia belli fugitiuorum reliquias, atque illud Thempfa mum incommodum proferes:ad quod recens cum te peroportune fortuna obtuliffet, si quid in te uirtutu, atque industriæ fuisset;idem, qui semper fueras, inuecus es. Cum ad te Valentini uenissent, & pro hu, homo disertus, & nobilis M. Marius loqueretur, ut negotium fusciperes;ut , cum penes te pratorium imperium, ac nomen effet, ad illam parwam manum extinguendam, ducem te, principema; praberes:non modo id refugisti, sed eo ipso tempore, cum ef fes in littore, Terria illa tua, quam tecum deportabas, eras in omnium conspectu.ipsis autem Valentinis, ex tam illuftri, nobiliq; municipio, tantis de rebus responsum nullum dedisti; cum esses tunica pulla, & pallio. Quid hunc pro ficiscentem , quid in ipsa prouincia fecisse exstimatis , qui, cum sam ex provincia non ad griumphum , fed ad in 114

quety.

rys cupidi.

garem nic

populo &

WITH CETTING

Florida and

CETTE STR. TO

MOTERAL N

mi, Minera

divite, to

DESTRIBUTE

for , ditto

, hear

44 W(10)

OTH NOW NO

t, whitelin

IN DISTRIBUTE A STATE OF THE PARTY AND INCIDENT AS A STATE OF THE PARTY AS A STATE OF THE PA

diei nich

ACT DECEMBER

THE CHANGE

00000,0700

地方过程以此

e min frank

curcipit, W

in drawn

ricis? com tibi

ery, quidon

Tationis has

PTOWNIER

eo, cier

cibi dat

lien fi,

dereta

ante R

CATI

egomi

orna

in in

CO71

70,9

CHE

7710

repl

rem

quia

Tern

merc

Taffi.

Rerei

140

tibi

rep

805 L

dicium decederet, ne illam quidem infamiam fugerit, qua fine uoluptate capiebat? O dinina senatus frequentis in ade Bellona admurmuratio. memoria tenetis, iudices; cum aduesperasceret, & paullo ante esset de hoc Thempsano incommodo nunciatum, cum inueniretur nemo, qui in illa loca cum imperio mitteretur, dixisse quendam, Ver rem esse non longe a Thempsa; quam ualde universi ad murmurarint, quam palam principes contra dixerint. 69 is, tot criminibus, testimonijsq; conuictus, in corum tabel lis spem sibi aliquam ponit quorum omnium palam, caussa incognita, uoce damnatus est? Esto:nihil ex sugitiuorum bello, aut sufficione belli laudis adepeus est, quod neque bel lum eius modi, neque belli periculum fuit in Sicilia, neque ab isto provisum est, ne quod esset: at uero cotra bellum pra donum classem habuit ornatam, diligentiaq in ea singularem : itaque isto pratore praclare defensa provincia est. Sic de bello prædomm, sic de classe Sicilies, indices, dicam, ut hoc iam ante confirmem, in hoc uno genere omnes inesse culpas istius maximas, auaritia, maiestatis, demetia, libidinis.crudelitatis.hac dum breuiter expono, quaso, ut fecistis adhuc, diligenter attendite. Rem naualem primum ita dico effe administratam, non uti provincia defenderetur, sed ut classis nomine pecunia quæreretur superioru pratoru consuetudo cum hac fuiffet, ut naues ciuitatibus, certus q; numerus nautaru, militumq; imperaretur, maxima, & locupletissima civitati Mamertina nihil horu imperauisti, ob qua re quid tibi Mamertini cla dederint pe cuniæ, post uidebieur:ex ipsoru literis, et testibus quæremus. nauem uero Cybeam maximam, triremis instar, pulcherri mam, atque ornatissimam, palam adificata sumpeu publi-

IN VERREM. LIB. V. co, sciente Sicilia, per magistratum, senatug; Mamertinu, tibi data, donatamq; effe dico. hac nauis onusta præda Sici liensi, cum ipsa quoque effet ex præda, simul cum iste decederet, appulfa Veliam est cam plurimie rebus, co ijs , quas ante Romam mittere cum ceteris furtis noluit, quod erant cariffima, maximeq; en delectabant . eam nauem nuper egomet uidi Veliæ, multiq; alij uiderut, pulcherrima, atque ornati Sima, iudices. qua quide omnibus, qui ea afpexerat, prospectare iam exsilium, arque explorare fugam domini uidebatur. Q uid mihi hoc loco respondebig? nisi forte id, quod tametsi probari nullo modo potest tamen dici quidem în iudicio de pecuniis repetundis necesse est, de sua pecunia constare edificatam effe eam nauem.aude hoc saltem dicere, quod necesse est. noli metuere, Hortensi, ne quară, qui lieuerit adificare nauem fenatori.antiqua funt ifta leges, 00 morena, quemadmodum en soles dicere, que uetat. fuit ista reprehensio quodam, fuit ista seueritas in iudicijs, ut istam rem accusator in magnis criminibus obijcienda purarer. quid enim tibi naue opus fuit? qui si quo publice proficisce reru, o prasidy, et ue etura caussa, supru publico nauigia praberetur. privatim aute nec proficifci quoqua potes, nec accerfere res trasmarinas ex ys locu, in quibus tibi habere, mercari nihil licet. deinde cur quidquam contra leges parasti?ualeret hoc crimen in illa neteri seneritate, ac dignita te reip nunc non modo te hoc crimine non arguo, sed ne il la quidem communi uieuperatione reprehedo. postremo tu eibi hoc numquam criminosum numquam inuidiosum fo re putasti, celeberrimo loco pala tibi adificari onerariam na ue in ea prouincia, quam tu cum imperio obtinebas? quid cos loqui, qui nidebant, quid existimare cos, qui audichant, HH ily

gerit, qua

entities

cestickum.

emplano in

entro, quers

PARTICIAN YO

de Williams

e dixeriat. 6

THE COTTEN LESS

an palmen

ea fuglium

מעוד בסגוף, n Sicilian

cotta belan

is in the

efensa prointi iliess, indio, d

no generans deffuix locie,

expose, pidy w

m ninder pi-

orogincis and

reretar Superior

र मध्यक वामध्य

कं मार्क्टरवरदास

tine while how

ela dederint p

DIE CHETCHE

far, pulchorn

ergument

SCHIPTUM TH

Hem, 9412,

re non pote

rafti, quod

in facialis

blick relig

hes . qui

anog his

tamen tu

fæderat

la popul

cionem f

populory

tautum.

Mamerh

wei na wen

Tauromi

cui dubiu

Binis Cyb

Reciterat

dicas, ben

fi maieft

pids maio

imperi, c

edere ip

sumpeu,

buerunk:

ne sua mi

情の方

arbitrabare?manem te nauem esse in Italiam deducturu? nauiculariam te, cum Romam uenisses, este facturum ? ne illud quidem quifquam poterat sufficari. te habere in Italia marinimum fundum, or ad fructus deportandos onera rariam nauem comparare.eiusmodi de te uoluisti sermonem effe omnium, palam ut loquerentur, te illa naue para re, que pradam ex Sicilia deportaret, er que ad ea furte. que reliquisses, commearet que rum hac omnia, si doces nauem de tua pecunia adificatam, remitto, atque concedo. sed hoc, homo amentiffime, non intelligis, priore actione ab ipsis Mamertinis, tuis laudatoribus, effe sublatam. nam dixie Heius, princeps auitatis, princeps istim legationis, que ad tuam laudationem missa est, nauem tibi operus publicu Ma mertinorum effe adificatum, eig; facienda senatorem Ma meranum publice prafuisse. Reliqua est materies: hac Rhe ginis, ut ipsi dicunt, (tameifi tu negare non potes) publice, quod Mamerani materiem non habent, imperavifti si, & ex quo fit nauis, er qui faciunt, imperio tibi mo, non pre sio prasto fuerunt: ubi tandem istuc latet, quod tu de tus pecunia dicis impensum? At Mamertini in tabulis nihil habent. Primum uideo potuisse fieri, ut ex arario ne hil darent: (etenim uel Capitolium, sicut apud maiores nostros factum est, publice gratis coactis fabris, operisq; impe ratis ex adificari, at que effici potuit) deinde id quoque perspicio, quod en ostendam, cum istos produxero, ipsorum ex literis, muleas pecunias isti, erogatas in operum locationes falfas, acque inanes, effe perscriptas. nam illud me nime mirum est, Mamertinos, a quo summum beneficium acceperant, quem sibi amiciorem, quam populo R. esse cognouerant, eine capiti literis suis pepercisse. fed se

# IN. VERREM. LIB. V. argumento est, Mamertinos pecunias tibi non dedisse, quia scriptum non habent: sie argumento, tibt gratis constare na uem, quia, quid emeris, aut quid locaueru, scriptum profer re non potes. At enim iccirco nauem Mamertini, non impe rasti, quod sunt foederati. Di approbent habemus homine in facialium manibus educat, unum prater ceteros in pu blicis religionibus fæderum fanctum, & diligentem . omnes . qui ante te pratores fuerunt, dedantur Mamertinis, quod ijs nauem contra pactionem fæderu imperarint: fed tamen tu, sancte homo, ac religiose, cur Taurominitanis, ite fæderatu, nauem imperastis an hoc probabu, in æqua caus Sa populorum, sine pretio uarium ius, er disparem condicionem fuisse? quid, si eiusmodi esse hac duo fadera duor u populorum, iudices, doceo, ut Taurominitani, nominatim cautum, er exceptum sie fædere, ne nauem dare debeant Mamertini in ipfo fædere fanctum, aique perfcriptum fit, uti nauem dare necesse sit; istum autem, contra fædus, co Taurominiunis imperasse. & Mamertinis remisisse? num cui dubium poterit effe, quin, Verre prætore, plus Mamer Binis Cybea, quam Taurominianis fædus opiculatum sit? Recitentur foedera. Ifto igitur tuo, quemadmodu ipfe pra dicas, beneficio, ut res indicat, preno, atque mercede, minui fti maiestatem reip. minuisti auxilia populi R. minuisti copias maiorum uirtute, ac sapientia comparatas: sustulisti ius imperij, condicionem fociorum, memoriam foederis. qui en fædere ipso nauem uel usq; ad Oceanum, si imperassemus, sumptu, periculoq; suo armatum, atque ornatum mittere de buerunt; hi, ne in freto, ante sua tecta, et domos nauigaret, ne sua mænia, portus q; defenderent, pretio abste ius fæde Tis, & imperi condicionem emerunt . quid cenfetu in hoe

Surwisut

at um in

remin.

ndos oners

isti serma.

make our

वर्ष हर्व माम

fi does to

conceso, fo

ctions with

n. Tuth bid

oras, the ex

PHONE

Manhar

rieshirth

25 1962

地流过的

in and and

and a lot

holy is

ex atation

Majoris M

period imp

noque par

per um la

n illud m

oreficium lo R. esse

, fed fo

merthus, 91

omnes prati

S.C.Orex

ut hoc bene

peret, cum

de confily

14TE, BYOTH

ipfius com

uitas, qua

MENT

quid fi ho

tum te qu

SENTE

diffu.urr

batur, cu

Joactas, a

tis pactor

tum publi

peraretur.

ifte dedie,

que tantu

hominis, q

in ne didi/

Sacerdotis

Mamertin

to auctore

qui tete ?

THY LAUTO

auttatu u

Whina, fin

fædere faciundo uoluisse Mamertinos impedere laboris ope va, pecunia, ne hac biremy adscriberetur, si id ullo modo pof fent a nostris maioribus impetrare? nam cum hoc munus im peraretur tam graue auitati, inerat nescio quo modo in illo fædere societatis quasi quadam nota servitutis. quod tum recentibus suis officies, integra re, mullis populi R. diffi cultatibus, a maioribus nostris fœdere assequi non potuerunt, id nunc, nullo nouo officio suo, tot anni post, iure imperij noftri quotannis usurpato, ac semper retento, su ma in difficultate nauium, a C. Verre pretio affecuti funt. At non hoc folum affecuti, ne nauem darent: ecquem nauam, ecque militem , qui aut in classe, aut in prasidio esset, te pratore, per triennium Mamertini dederunt? Demig; cu ex S. C. itemq; ex lege Terentia, & Cassia frumentum aquabiliter emi ab omnibus Sicilia civitatibus oporteret, id quoque munus leue, acque commune Mamertinis remisifii. Dies, frumentum Mamertinos non debere. Q uo modo non debere?an, ut ne uenderent? non enim erat hoc gemus frumenti ex eo genere, quod exigeretur, fed ex eo, quod emereeur te igitur auctore, es interprete, ne foro quidem, et com meatu Mamertini populum R. iuuare debuerunt. qua tandem auitas fuit, que deberet, qui publicos agros arant, æreum, est, quid ex lege consoria dare debeant. cur ijs quidqua præterea ex alio genere imperavisti? quid decumani? numquid præter fingulas decumas ex lege Hieronica debet? cut is quoque stamisti, quantum ex hoc genere frumenti empti darent? qui sunt immunes, il certe nihil debent. at ijs no mo do imperafti, ueru etiam, quo plus darent, quam poterat, ha sexagena millia modiu, qua Mamertinis remiseras, ad di listi nec hoc dico, ceteris non recte imperatum esse: Ma-

IN. VERREM. LIB. V. 246 mertinis, qui erant in eadem ausa, & quibus superiores omnes pratores, item ut æteri, imperant pecuniam, qui ex S.C. & ex lege diffoluerant, his dico non recte remissim. At, ut hoc beneficium, quemadmodum dicitur, trabali clavo fe geret, cum confilio cauffam Mamertinorum, cognoscie, & de consily fententia. Mamertinis se frumentum non imperare, pronunciat. Audite decreeum mercenary pratory ex ipfius commentario; or cognofaite, quanta in scribendo gra uitas, quata in costituendo iure sit auctoritas. Recita. COM MENTARIVM. Libenter ais fe facere:itaq; perfcribit. quid, si hoc uerbo non effes us us libenterinos uidelicet inuitum te quastum facere putaremus. AC. DE CONSILII. SENTENTIA. Praclarum recitari consilium, iudices, au diftis. utrum nobis consilium recitari tandem pratoris nide batur, cum audiebatis nomina, an prædonis improbissimi focietas, atque comitatus? En fæderum interpretes, focietatis pactores, religionis auctores. numquam in Sicilia frume sum publice est emprum, quin Mamertinis proportione im peraretur, ante quam hoc delectum, præclarumq; confiliu iste dedie, ue ab his nummos acciperet, ac sui similis esset. ita que tantu ualuitistius decreti auctoritas, quaru debuit eius hominis, qui, a quibus frumentu emere debuisset, ijs decreen uc didiffer nam starim L. Merellus, ur isti suca sir, ex C. Sacerdons & Sex. Peducai instituto, ac literis, frumentum Mamertinis imperauit in illi intellexerut, se id, quod a ma lo auctore emissent, diutius obtinere no posse. Age porro, tu qui te ta religiosum existimari noluisti interprete fædern, cur taurominitanis frumetu, cur Netinis imperastis quaru ciuitatu utrag; forderata est. ac Netini quide sibi no defuevutina, simul ac pronuciasti, libeter te Mamertinis quidem

e laborium

la modo pi

m hoe mark

Thom out

Withth . qui

Popula Lift

the non-toke

**在**有有效的

meet retain

o a frontal

titigen was

n politices for

ATH THE

frankal.

de operint.

The House

bus group fru-

to part that

Wide Hos

THE OWEN

ros arant, ch

er ars desired

OTHER WATER

a debet a

coments only

AL HIS NO M

m poterál,

military ad

efe: Ma

IN

buetunt, nor

munes fueru

Yunt, ut pop

Yerum at a

scepiffi a M

pafædera.

remissifi, qu

trigere te o

oum predo

refur, non

hbi et urbe

exportares

de ficit : ill

locum furt

que ne tun

perdidifti

pore, in ta

aa, etiam [

retur repri

dionalum

pratori dos

ris, confuet

auxilium, d

Ham preda

prum omner

MAHarchof

Mt de Chiare

Vationem T

labore, fed

factuatum.

remittere;te adierunt, or eandem fuam cauffam fæderis ef se docuerunt. tu aliter decernere in eadem caussa non potui fti: pronuncias, Netinos frumentum dare non oportere: er ab his tamen exigis . Cedo mihi eiusdem pratoris literas co verum decretarum, & frumenti imperati, & rerum decre sarum tritici empti. Quid potius in hac tanta, ac tam turpi inconstantia suspicari possumus, iudices, quam id, quod necesse est, aut isti a Netinis pecuniam, cum posceret, non da cam, aut id effe actum, ut intelligerent Mamertini, bene fe apud istum tam multam pretia, ac munera collocasse, cum idem alij iuris ex eadem caussa non obtinerent? Hic mihi etiam audebit mentionem facere Mamertina laudationis.in qua quam multa sint uulnera, quis est uestru, iudices, quin muelligat? primum, in iudiciis. qui decem laudatores dare non potest, honestius est ei nullum dare, quam illum quasi legitimum numerum confuetudinis non explere. tot in Sich lia ciuitates sunt, quibus tu per triennium prafuisti:argunt cetera: pauca, er parua, metu repressa, silent:una laudat. boc quid est, nifi intelligere, quid habeat utilitatis uera landatio? Sed tamen ita, verres, prouincia prafuisti, ut hac uti lime necessario tibi sit carendum. deinde, id quod alio loco ante dixi, que est ista tandem laudatio, cuius laudationis legati principes & publice tibi navem adificatam, er prina eim se ipsos abs te spoliatos, expilatosq; esse dixerunt? postre mo quid aliud isti faciune, cum te soli ex Sicilia laudane, ni si testimonio nobis sunt, te omnia sibi esse largitum, que to de rep. nostra detraxeris? Qua colonia est in Italia tambo no iure, quod tam immune municipium, quod per hos annos tam commoda uacatione sit usum omnium rerum, qua Mamertina ciuitas per triennium? foli, ex fædere, quod de-

IN. VERREM. LIB. V. 247 buerunt, non dederunt: fali, ifto prætore, omnium verum im munes fuerunt foli, istius imperio, ea condicione uite fuerune, ut populo R. nihil darent, Verri, nihil denegarent. Verum ut ad classem, quo ex loco sum digressus, reuertar: scepisti a Mamertinis nauem conera legem, remisisti contra fædera. ita in una ciuitate bis improbus fuisti; cum 😙 remisiti, qued non oporabat, or accepisti, quod no licebat. exigere te oportuie nauem, que contra predones, non que cum præda nauigarer; que defenderet, ne prouincia spoliaretur, non que noua proumcie spolia portaret. Mamertine tibi et urbem, quo furea undique portares; or nauem, que exportares, prabuerut. illud tibi opidum receptaculum pre de fuit : illi homines teftes, cuftodesq: furtorum : illi tibi & locum furtis, o furtorum uchiculum comparauerunt ita que ne tum quidem, cum classem aua ilia, ac nequitia qua perdidisti, nauem Mamertinis imperare ausus es . quo tem pore, in tanta inopia nauium, tantaq; calamitate prouinaie, etiam si precario effent rogandi, tamen ab ijs impetra retur. reprimebat enim tibi er imperandi uim er rogan di conacum praclara illa non populo R. reddica biremis, sed pratori donata Cybea ea fuit merces imperij, auxilium iuris, consuetudinis, fæderis habetis unius civitatis sirmum auxilium, amissum, ac uendieum pretio: cognosate nunc no nam prædandi rationem, ab hoc primum excogitatam. Su peum omnem in classem frumento stipendio, ceterisq; rebus navarcho suo quaque auitas semper dare solebat.is neque, ut accufaretur a nautis, committere andebat, et ciuibus fuis rationem referre debebat : in illo omni negotio non modo labore, sed etiam periculo suo nersabatur. erat hoc, ut dico, facticasum semper, nec solum in Sicilia, sed in omnibus pro

m feederal

d flot pon

o portere go

oria literato

TETUTO CON

id action in

Mam id, our

poferet, not

Thertini, box

wlook, or

Children in

e luisini, in

THERON

Labor

unilan

rplete minia mefailtiagus

entru la de

departed to the state of the st

id quod slip bi

Land straight

如此。行即

izerwat!

ia Laudeni

girum, quel

Julis Land

d per hos an

दरपुर्व देव

Wentutis for n

malte cum It

apmeft.fed

a Syrack 15. q

mulier culis 1

(Hestori, lege

integra que

racusas : ex

HIS PUBLITUT

apris, 191

mero duat

abducit om

buit: Symph

misit:nox i

tam ip un

hodieg; on

gectura qui

archipirata

bonus nem

nem nostis;

predonum

ante oculo

conventus s

rerent, quer

pere ifte hor

guam affin

estius ducu

entare nel

wincijs, etiam in fociorum, eg- Latinorum stipendio, ac sum ptu,tum cum illorum auxilijs uti folebamus. Verres, post imperium constitutum, primus imperauit, utea pecunia omnis a ciuitatibus sibi adnumeraretur, ut is cam pecunia eractaret, quem ipfe prafeciset. Cui potest esse dubin, qua obrem er omnium consuetudinem ueterem primus immutaris, er tantam utilitatem per alios tractanda pecunia neglexeris? & tata difficultate cu crimine, molestia cu fu Picione susceperis? Deinde alij quaftus instituutur, ex uno genere nauali, uidete qua multifaccipere a ciutatib. pecu nias ne nautas darent; pretio certo miffo, facere nautas; mif forum omne stipendium lucrari; reliquis, quod deberet, no dare. hac omnia ex ciuitatum testimonijs cognoscite. Recita. TESTIMONIA. CIVITATYM. Hunccine hominem? hanccine impudentiam, iudices? hanceine audaciam?civitatibus pro numero militum pecu niarum summas describere; certum pretium, sexcenos num mos, nautarum missioni constituere. quos qui dederat, commeatum totius aftatis abstulerat . iste , quod & nau ex nomine pro stipendio, frumentoq; acceperat, lucrabatur. ita quaftus duplex unius missione fiebat. arque hac homo amentissimus in tanto pradonum impetu, tantoq; periculo prouincie sic palam faciebat, ut & ipsi prædones scirent, Tota provincia testis eset Cum, propter istius hac tanta auaritiam, nomine classis effent in Sialia, re quide uera na ues,inanes, que preda pretori, no que predonibus metu afferrent; tamen, cu P. Ceseaus, C. P. Talius decem naui bus his semi plenis navigarent, navem quadam pirataru, præda refertum, non æperunt, sed abduxerunt, onere suo plane apram, aique depressamerat ea nauis plena iu-

## IN. VERREM. LIB. V. tientutis formosiffima, plena argenti facti, atque signati, multa cum stragula ueste hec una nauis a classe nostra non capta est. sed inuenta ad Megaride qui locus est non longe Syracusus quod ubi isti nunciatum est; tametsi noctu cum mulierculis iacebat ebrius, erexit se tamen, co statim quaftori, legatoq; suo custodes misit complures, ut omnia sibi integra quamprimum exhiberentur.appellicur naus Syracusas : exspectatur ab omnibus: supplición sumi de capi un puntur.ifte, quasi prada sibi aduecta no pradonibus captis, si qui senes, aut deformes erant, eos in hostium numero duat: qui aliquid forma, atatis, artificig; habebant. abducit omnes: non nullos scribis suis, filio, cohortig; distribuit: symphoniacos sex cuidam amico suo Romam muneri misit:nox illa tota exinanienda naui consumitur.archipira tam ipsum uider nemo; de quo suppliaum sumi oportuit : hodieq; omnes sic habent persussum, (quid eius sit, uos contectura quoque assequi debetis) istum clam a piraris ob huc archipiratum pecuniam accepisse. coniectura est : iudex esse bonus nemo potest, qui suspicione certa non mouetur. homi nem nostis; consuctudinema; omnium tenetis; qui ducem prædonum, aut hostium æperit, quam libenær eum pala ante oculos omnium esse patiatur hominem in canto conuentu Syracusis uidi neminem, iudices, qui archipiratam captum uidisse diceret cum omnes, ut mos est, concur rerent, quererent, uidere cuperent . quid acadit, cur tantopere iste homo occulturerur, ut eum ne casu quidem quisquam afficere posseichomines martumi Syracusis, qui sape istius ducu nomen audissent, sape tinuissent, cum eius cruciatu, atque supplicio pascere oculos, animumq; . exa eurare uellent; potestas aspiciendi pemini facta est .

ndio,dela

Verre,

nked pecani

sedubis, oil

n prime in-

tande prode molesticale

tusiur, am

ciultain no

CETTE STATE OF

pudling, n

nipogolite.

etien, with

romilian pa m. Lexeenos na

u qui dederu . , quod 67 ma

ra laciona

one her hon

entra pericu dones sciren

inshac tan

wide werd

lonibus me

u decem to

om piraters

int, onere

six pletta il

tari potest

(unt, etian

quod mult

ceteros pir

diciaum d

re, wedr

retur . 1

non aud

mandat

men ho

dices . P

quonidi

supplia

dem . c

metu,

mariti

me med

timui Te

fent Apr

alego

Yde Cen

lißime.

homines

picuael

fent, ha

Jecuri fe

Migio,

bant. i

sut forn

V mus plures prædonum duces vinos cepit P. Servilius. quam omnes antea.ecquando igitur isto fructu quisquam caruit, ut videre piratam captum non liceret? at contra, quacumque iter fect, hoc incundissimum spectaculum omnibus uinctorum, captorumq; hostium præbebat: itaque et concursus undique fiebant, ut non modo exijs opidis, qua ducebantur, sed etiam ex finitimis uisendi caussa consenirent. I pfe autem triumphus quamobrem omnium eriumphorum gratissimus populo R. fuit, atque incundif simus? quia nibil est nictoria dulaus: mullum est autem te stimonium uictoria certius, quam, quos sape metueris, eos te umetos ad supplicium duci uidere. Hoc tu quamobre non feasti? quamobrem itaiste pirata calatus est, quasi eum astiære nefas esset? quamobrem supplicum non sum psifti? quam ob caussam hommem reservasti? ecquem audisti in Sialia ante captum archipiratam. qui non securt percussus sit? unum cedo auctorem eui facti: unius profer exemplum uinum en archipiratam sernabas, quem per eriumphum, credo quem ante currum euum duceres. neque enim quidquam erat iam religuum, nifi, ut, classe populi R. pulcherrima emissa, prouinciaq; lacerata, trium phus naualis tibi decerneretur. Age porro, custodiri ducem prædonum nouo more, quam securi feriri omnium exemplo, magis placuit. que sunt iste custodie? apud quos homines? quemad modum est asservatus? Lautumias sy racusanas omnes audistis, plerique nostris. opus est ingens, magnificum, regum, ac tyrannorum : totum eft ex faxo in mirandam alcitudinem depresso, & multorum operis penitus exciso. nihil tam clausum ad exitus, nihil tam seprum undigi, nihil cam eucu ad cuftodias nec fieri, nec cogl

IN. VERREM. LIB. V. tari potest . in has Lautumas, si qui publica custodiende funt, etiam ex ceteris opidis Sialia deduci imperantur. eo quod multos captinos cines R. coniecerat, & quod eodem ceteros piratas contrudi imperarat; intellexit, si hunc sub ditiaum archipiratum in eandem custodiam dediffet, fore, ut a multis, illis in Lautumijs, uerus ille dux quæreretur. itaque hominem huic optima, tutisimaq; custodia non audet committere: denique Syracusas totas timet: amandat hominem, quo? Lilybaum fortasse? uideo: tamen homines marielmos non plane reformidat.minime, iu diæs . Panormum igitur ? audio : quamquam Syracusis . quoniam in Syracusano captus erat, maxime, si minus Supplicio affici, at custodiri oportebat . ne Panormum qui dem . quid igitur ? quo putatis? ad homines a Piraturum metu, & suspicione alienisimos, a nauigando, rebusq; maritimis remotissimos, ad Centuripinos, homines maxi me mediterraneos, summos aratores, qui nomen numqua timuissent maritimi pradoni, unum te pratore horruisfent Apronium terrestrem archipiratum. &, ut quiuis facile perspiceret, id ab isto actum esse, ut ille suppositus fa ale or liberter se illum, qui non erat, esse simularet; impe rat Centuripinu, ut is wietu, ceterisq; rebus quamliberalißime, commodissime'q; habeatur. Interea Syracusani, homines periti, or humani, qui non modo ea, que per-Spicua effent, uidere, uerum etiam occulta suspicari poffent, habebant rationem omnes quotidie piratarum, qui securi ferirentur; quam multos effe oporteret, ex ipfo nauigio, quod erat factum sex remorum numero, conigciebant . iste , quod omnes , qui artificij aliquid habuerant , sut forme, remouerat, aeque abduxerat; reliquos (; ul

Serville

th dri dra

et de contro

· fechacile

Prebend in

rodo erism

is wifered and

sobrem ontion

, atque income Lum est come

EN WHITE

forming

primala

uffi?mos

. Witt o

di win pre

12 A CALL PAT

untiers, Ma

, 前, 说, 信

ed Callodrift

i ferirlanis

odie? apusos

Lautumia

opus estinge

um efter lo

mihil wal

feeri, nec co



Alendidi Si

chipiratam

tia feeleris,

fe quod sci

que de ne

percu 1

clementa

dicitità

nium,

tinutt

indicu

trigam

mich

ut mi

fierif

igitur

horret

tione d

te up

BUT:W

iniua

ignote

recent

td, ec

Yit.i

ldef

que

consuerudo est, univer sos ad palum alligasses, clamore populi fore suspicabatur; cu tanto plures adducti effent, qua relicti propter hanc auffam cum inftituisset alios alio tempore producere; tamen in tanto conuentu nemo erat , quin rationem, numerog; haberet, & reliquos non desideraret folum, fed etiam posceret, er flagitares.cum maximus numerus deeffet; tum iste, homo nefarius, in corum locum, quos domum suam de piratis abduxerat, substituere, or sup ponere capit cines R. quos in carcerem antea coniecerat. quorum alios Sertorianos milites fuiffe infimulabat, grex Hispania fugientes ad Siciliam appulsos esse dicebat : alios, qui a pradonibus erat capti, cum mercaturas facerent, auz aliam ob caussam nauigarent; sua uoluntate cum pira tis fuisse arquebat.itaque alijs ciues R. ne cognoscerentur, capitibus obuolutis e carcere ad palum, atque ad necemrapiebantur: aly, cum a multis ciuibus R. recognoscerentur, ab omnibus defenderentur, securi feriebantur. quorum ego de acerbissima morte crudelissimog; cruciatu dicam, en en locu tracture copero; or ita dicam, ut, si me in ea que rimonia, quam sum habiturus de istius crudelitate, & de ciuium R. indignissima morte, non modo uires, uerum etiam uita deficiat, id mihi præclarum, & iucundu pucem.hac igitur est gesta res, hac nictoria praclara: myoparone piratico capto, dux liberatus: symphoniaci Romam missi for most homines, or adolescentes, or artifices, domum abducti;in eorum locum, er ad eorum numerum ciues R. hostilem in modum cruciati, er necati: omnique stis ablata: omne aurum, or argentum or ablatum, or auersum . At quemadmodum ipse se se induit priore actio ne? qui tot dies tacuisset, repente in M. Anny, hominis

IN. VERREM. LIB. V. Blendidisimi, testimonio, cum in ciues R. dixisset, er archipiratam negaffet securi effe percuffum, exiluit, conscien tia sceleris, o furore ex maleficijs concepto excitatus: dixie fe quod sciret sibi crimini datum iri, pecunia accepise, neque de uero archipirata sumpsiffe suppliciu, ideo securi no percuffife: domi effe apud sese archipiratas dixit duos. O clementiam populi R seu potius patientiam miram, ac singularem.ciuem R. securi esse percussum, Annius eques R. dicit:taces.archipiratam negat:fateris. fit in eo gemitus om nium, & clamor, cum tamen a prafenti supplicio tuo se co tinuit populus Rom. & repessit & faluis que rationem iudicum feueritatt reservauit. Q ui sciebas tibi crimini datu iri?quamobre sciebas?quamobrem etiam suspicabare?inimicu habebas neminem. si haberes, tamen non ita uixeras, ut mecum iudicij propositum habere deberes.an te, id quod fieri folet, conscientia timidum, sufpiciosum'q; faciebat? qui igitur, cum effes in imperio, iam tum iudicium, & crimen horrebas; reus. cum tot testibus coarguare, potes de damnatione dubitare? Verum si crimen hoc metuebas, ne quis abs te suppositum esse diceret, qui pro archipirata securi ferire tur:utrum tandem tibi ad defensionem firmis fore putasti, in iudicio, coactu, acque efflagitatu meo, producere ad ignotos, tanto post, eum, quem archipiratam esse diceres, an recenti re, Syracusis apud notos, inspectante Sicilia pane to ta, securi ferire? uide, quid intersit, utrum faciendum fue rie. in illo reprehensio nulla esse potuit : hic defensio nul la est.itaque illud semper omnes fecerunt: hoc quis ante te, quis præter te fecerit , quæro . Piratam uiuum tennisti : quem ad finem?dum cum imperio fuisti quamobrem? qua ob causam? quo exemplo ? cur tam diu ? cur , inquam ci II

10 M

一

MAXING

tions.

1907

THEODE

姓,你

DE DU

加烈州

通問

CETTS.

MIN

o (estata

. QUITUR

main,

世世世中

原理,也

PES, NO 188

(1848 044

04:11/0-

i Romann

fices, do-

HATTLET WITH

omnis W.

stum, O

priore setto

y bonani

te finem fac

commission in

thi auffan

fecuri ferir

tuo periculo

ais te mietu

Yaculis at

deratum

Yatus e

Locum.

fer, te 10

mortus

quem p

fet, fin

jugit,

cupero

7115 di

non ha

91071

ra dixi

que ce

filluc

tus loc

Hac to

cuplen

lites re

lum

nam

uma

prædi

uibus R. quos pirata ceperant, securi statim percuffis, ip sis piratis lucis usuram tam diuturnam dedisti? Verum esto: sit tibi illud liberum omne tempus, quod cum imperio fuisti : etiam ne priuatus ? etiam ne reus ? etiam ne pane damnatus hostium duces privata in domo retinuisti? unum, alterum mensem, prope annum denique domi tua pirate, a quo tempore capti funt, quoad per me licitum eft, fuerunt, hoc est quoad per M'. Acilium Glabrionem licisum eft; qui, postulante me, produci, atque in carcerem condi imperauit . quod est huiusce rei ius ? que consuetudo ? quod exemplum ? hostem acerrimum, acque infestifsimum populi R. seu potius communem hostem gentium, nationumq;, omnium quifquam omnium mortalium, pri uatus, intra mænia, domi fua, retinere poterit? Quid, si pridie, quam a me eu coactus es confiteri, auibus R. se curi percußis, prædonum ducem ninere, apud te habieare ; si inquam , pridie domo eua profugiffet ; si aliquam manum contra populum R. facere potuisset; quid diceres? apud me habitauit: mecum fuit: ego illum ad iudicium meum, quo facilius crimen inimicorum diluere pofsem , uiuum , atque incolumem reservaui. Ita ne uero? tu tua pericula communi periculo defendes? tu supplicia, qua debeneur hostibus uictis, ad euum, non ad populi R. tempus conferres? populi R. hostis prinatis custodijs afsernabitur? at ctiam qui triumphant, & coq; diutius ui uos hostium duces seruant, ut, his per triumphum du-Elis, pulcherrimum spectaculum, fructumq; nictoria populus R. perspicere posit; tamen, cum de foro in Capitolium currum flectere incipiunt, illos duci in carcerem inbent ; idem q; dies & nictoribus imperi, & nictis wi-

# IN. VERREM. LIB. V. ex finem facit. Est nunc, credo, cuiquam dubium, quin mid commiffurus non fueris : profereim cum statuiffes, ut ais, nbi caussam esse dicendam; utille archipirata non potius securi feriretur, quam, quod erat ante oculos positum tuo periculo nineret. si enim effet mortuus ; tu , qui crimen ais te metuisse, quero, qui probares? cum constaret istum sy racusis ab nullo uisum esse archipiraum, ab omnibus dese deratum; cum dubitaret nemo, quin abs te pecunialibe ratus eßet; cum uulgo loquerentur, suppositum in eius locum, quem pro illo probare nelles ; cum ente fassis efses, te id crimen tanto ante metuisse : si eum diceres esse mortuum, quiste audiret? nunc, cum uiuum iftum nescio quem produces, tamen ne id eredi noles? quid, si aufugifset,si uincla rupisset, ita ut Nico ille nobilissimus pirata fugit, quem P. Seruilius , qua felicitate ceperat , cadem re cuperanie; quid diceres? Verum hoc erat: si ille semel nerus archipirata securi percussus esset, pecuniam illam non haberes : si hic falfus effet mortuus, aut profugiffet, non effet difficile alium in suppositi locum supponere . Plu ra dixi, quam uolui, de illo archipirata : & tamenea, que certifima funt huius criminis argumenta, prætermifi.fi uolo enim mihi totum effe crimen hoc integru.eft certus locus, certa lex, certum tribunal, quo hoc referuetur. Hac tanta prado auclus, manapijs, argento, ueste locuplemens, nihilo diligentior ad classem ornandam, milites renocandos, alendosq; effe cæpit; cum ea res non folum prouincia faluti, uerum etiam ipfi prædæ effe poffet. nam aftate summa, quo tempore ceteri pratores obire prouinciam, Co concurfar a consueuerunt, aut etiam in tanto pradonum metu, & periculo ipsi nauigare, eo tempore 174 11

1200

dii,

湖京。

HA H

Horis

in Ca-

troins final

quamissiu

mo fecum

quim em

amicorum

lem, aut q

pratoris

se impedi

questore

tum ? W

samag

or date

gnusif

citia, fia

ubi Cet

etiam o

chis Sa

nis hon

focis,

ad mer

M.Md

te uni

Syracy

numi

wel Do

fideli

nauit

aper

ad luxuriam, libidinesq; suas domo sua regia, quæ regis Hie ronis fuit, qua prætores uti folent, contenpeus no fuit: taber nacula, quemadmodu consueuerat teporibus astiuis, quod antea iam demonstraui, carbaseis intenta uelis collocari iussit in litore: quod est litus in insula syracusis post Arethusæ fontem, propter ipsum introitum atque ostium portus, amoeno sane, er arbitris remoto loco, hic dies aftinos sexaginta prator populi R. custos, defensoras pronincia sic nixie, ut muliebria quotidie conninia essent, uir accumberet ne mo, præter ipfum, or prætextatum filiu. sametsi recte sine exceptione dixeram, uirum, cum isti efsent, neminem fuisse. non numqua etiam libertus Timarchi des adhibebatur:mulieres aute nupta nobiles, prater una mimi isidori filiam, quam iste, propter amorem ab Rhodio tibicine abduxerat; Pippa quadam, uxor Aschrionis Syra cusani: de qua muliere plurimi uersus, qui in istius cupiditatem facti sunt tota Sicilia per celebratur erat Nice, facie eximia, ut prædicatur, uxor Cleoments Syracusani. hanc Cleomenes uir amabat, uerumtamen huius libidini aduerfari nec poterat, nec audebat: or simul ab isto donis, beneficig plurimis deuinciebatur.illo autem tempore ifte, tametsi ea est hominis impudentia, quam nostis, ipse tame, cu uir esee Syracusis, uxorem eius parum poterat animo solu to, ac libero, tot in acta noctes ac dies fecum habere. itaque excogitat rem singulare. naues, quibus legatus præfuerat, Cleomeni tradit:classi populi R. Cleomenem Syracusanum præeße inbergatque imperat. hoc eo facit. ut ille non folum abesset a domo, tum cum nauigareissed etiam libenter cum magno honore, beneficiog; abefer; ipfe autem, remoto, atque ablegato uiro, non liberius, quam ante, (quis enim um-

#### IN. VERREM. LIB. V.

is His

isdat:

Signod

colo.

Taxis

sco fin

son fi

西南山

Trech

国は

dia

NO H

自由

sin, lid

lai lau

11位图

京、世

reils, th

e rameta

nim of

re. itaqu

refuera cusanum on solum

oto, stake

初期

252

quamistius libidini obstitit?) sed paullo solutiore tamen ant mo secum illam haberet si non tamquam uirum, at tamquam æmulum remouisset. Accipit nauem sociorum, atque amicorum Cleomenes Syracufanus quid primum aut accu sem, aut querar, indices? Siculo ne homini legati, quaftoris, pratoris denique potestatem honore, auctoritatem darits se impediebatista conviniorum. mulieruma; occupatio, ubi quaftores?ubi legati? ubi ternis denarijs aftimatum frume tum? ubi muli? ubi tabernacula? ubi tot, tantaq; ornamen sa magistratibus, er legatis a senatu, populog; R. permissa er data? denique ubi præfecti, er iribuni tui? si ciuis R. di gnus isto negotio nemo fuit ; quid civitates, que in amicitia, fideq; populi R. perpetuo manserant?ubi segestana; ubi Centuripina ciuitas? qua tu officijs, fide, uetustate, tum etiam cognatione pop. R. nome attingut. O dij immortales, quid, si haru ipfaru ciunatum militibus, nauibus, nauarchis Syracusanus Cleomenes iussus est imperare? non omnis honos ab isto dignitatis, aquitatis, officij fublatus est? Ecquod in Sicilia bellum gessimus, quin Centuripinis socijs, Syracusanis hostibus uteremur? atque hac omnia, ad memoriam uetustatis, non ad contumeliam civitatis referri nolo. itaque ille, uir clarissimus, sumnusq; imperator M. Marcellus, cuius uireute capta, misericordia conseruata sunt Syracusa, habitare in ea parte urbis, que insula est, Syracufanum neminem uoluit. hodie, inquam, Syracufanum in ea parte habitare non licet. est enim locus, quem uel pauci possunt defendere. committere igitur eum non fidelissimis hominibus noluit: simul quod ab illa parte urbis nauibus aditus ex alto est quamobrem qui nostros exercitus Cape excluserant, ijs claustra loci committenda non existi-

I I iiy

eu Pachy

dium not

loco dedu

oum poll

no in pra

oui, ceter

paripind

wie, or

hec Cet

(cire !

facere

gratia (

euolard

etiam

dnimu

se se res

reliqua

reddere

fet, aliq

illanau

ris poll

instarh

the ino

cessario

Cleomer

donum

eur.tur

ceps ero

adoriel

chi pra

mauit. Vide, quid intersit inter tuam libidinem, maioruat auctoritatem; inter amorem, furoremq; tuum, & illorum consilium, arque prudentiam. illi adieum litoris Syracusanis admerunt: tu maritimum imperium concessifi . illi ha biture in eo loco Syracufanu, quo naues accedere poffent, noluerut:tu classi, & nauibus syracusanum præesse uoluisti, quibus illi urbis sue parce ademerut, is eu nostri im perij parte dedisti : & quorum sociorum opera Syracufani nobis dicto audientes funt, eos Syracufanis dicto audientes esse iußisti . Egreditur Centuripina quadriremi Cleomenes e portu: sequitur Segestana nauis, Tyndaritana, Herbitenfis, Heraclienfis, A pollonienfis, Haluntina praclara classis in specie, sed inops, or infirma propter dimi Sionem propugnatoru, atque remigu. tadiu imperio suo classem iste prator diligens uidit, quadiu conuiuiu eius figitiosissimum prateruecta est.ipse autem, qui uisus muleis diebus non effet, tum fe tamen in confectum nautis paullisper dedit. stetit soleatus prator populi R. cum pallio purpureo, tunicaq; talari, muliercula nixus, in litore.ia hoc spfo istum uestitu Siculi, ciuesq; R. permulti sæpe uiderunt. postea quam paullum prouecta classis est, & Pachynum quincto die denique appulsa est; nauta fama coacti. radices palmarum agrestium, quarum erat in illis locis, sicut in magna parte Sicilia, multitudo, colligebant, & his miferi, perditiq; alebantur. Cleomenes autem, qui alteru fe Verrem cum luxuria, atque nequitia, tum etiam imperio putaree, similiter totos dies, in litore tabernaculo posito, perpotabat. ecce autem repente, ebrio Cleomene, esurientibus ceteris, nunciatur piratarum naues effe in portu Ediffa. namita u locus nominatur.nostra autem classi erat in por

# IN VERREM. LIB. V. eu Pachyni. Cleomenes autem, quod ibi erat terrestre prasidium non re, sed nomime, sperabat is militibus, quos ex eo loco deduxisset, explere se numerum nautarum, or remigum posse. reperta est eadem istius hominis auarissimi rano in prasidis, que in classibus nam erant perpauci reliqui, ceteriq; dimißi princeps Cleomenes in quadriremi Ce euripina malu erigi, uela fieri, pracidi anchoras imperauit, or simul, ut se ceteri sequerentur, signum dari iußit . hac Centuripina nauis erat incredibili celeritate uelis:nam scire isto pratore nemo poterat, quid quaque nauis remis facere poffet: & sin hac quadrirem propter honore, & gratia Cleomenis, minime multi remiges, go milites deerat. euolarat iam e conspectu fere fugiens quadriremis, cum etiam tunc cetera naues suo in loco moliebantur. erat animus in reliquis: quamquam erant pauci, quoquo modo sese res habebat, pugnare tamen se uelle clamabat; er, quod reliquum uitæ, uirium'q; fames fecerat, id ferro potißimum reddere uolebant. quod si Cleomenes non tanto ante fugifset, aliqua tamen ad resistendu ratio fuisset . erat enim sola illa nauis constrata, & ita magna, ut propugnaculo ceteris posset effe: que, si in prædonum pugna uersaretur, urbis inftar habere inter illos piraticos myoparones uideretur. fed euc inopes relieti a duce, prafectog; classis, eundem neceffario cursum tenere coperunt. Pelorum uersus, ut ipse Cleomenes, ita ceteri nauigabant. neque ita tamen tam præ donum fugiebant impreum, quam imperatore sequeban eur.tum ut quisque in fuga postremus, ita in periculo prin ceps erat. postremam enim quamque nauem pirata prima adoriebantur, ita prima Haluntinorum nauis capitur: cui præerat Haluntinus, homo nobilis, Philarchus,

majorka

rillorum

Syracula.

Mi.illy

re possent

Pret tu

the notifie

erd Synta.

is diffe to

e quadrico

is , India. Helicia.

no mile

adia mi

COMMENT

ei ui'u n

efum sub

CHE DO

ge widered

On Brown

eme colfi

illig lock

ant, or hi

ui alteri

n impen

posito, per-

th Ediffe.

ratio pol

e frenkle

makiken

nunasba

nuncia [ 6

petus, tak

de: fagw

nini, for

diclamo

tur anti

dio (m)

acta co

appella

rebatun

सां गिर ह

prepo

piuse

mo tra

Jorum

BUT. WE

eft tum

PHHMUS

doilla

metur.

peretiar

Wrbis m

mes ad P

liquiff

peand

dc port

Mingu

quem ab illis pradonibus Locrenses postea publice redeme runt : ex quo uos priore actione iurato rem omnem, auffam'q; cognostis deinde . A polloniensis nauis capitur, et eius prafectus Anthropinus occiditur. hec du aguntur, interea Cleomenes iam ad Pelori litus peruenerat, iam sese in terram e naui eiecerat, quadrirememq; in salo fluctuantem reliquerat. reliqui prafe Eli nauium, cum in terram imperator exisset cum ipsi neque repugnare, neque mari effuge re ullo modo possent, appulses ad Peloru nauibus Cleomene persecuti sunt tunc pradonu dux Heracleo, repente, prater spe, non sua uirtute, sed istius auaritia, nequitiaq; nictor, classem pulcherrimam populi R. in lieus expulsam, & eie Sam, cum primum aduesperasceret, inflammari, incen dig; iussie. O tempus miserum, acque acerbum prouincie Sialie: o casum illum multis innnocentibus calamitofum, atque funestum: o istius nequitiam, ac turpitudinem singularem. una acque eadem nox erat, qua pretor amo ris tur pissimi flamma, ac classis populi R. pradonum incendio conflagrabat. Affertur noche intempesta grauis hu iusce mali nuncius Syracusas: curritur ad pratorium, quo istum e cominio illo præclaro reduxerant paullo ante mu lieres cum cantu, atque symphonia. Cleomenes, quamquam nox erat, tamen in publico effe non audet: includit se domi: neque aderat uxor, que consolari hominem in malu posfer, huius autem præclari imperatoru ita erat feuera domi disciplina, ut, in re tanta, in tam graui nuncio, nemo admit teretur, nemo effet, qui auderet aut dormietem excitare, aut enterpellare uigilantem. iam uero, re ab omnibus cognita, concursabat urbe tota maxima multitudo. no enim, sicut an tea consuetudo erat, prædonum aduetum significabat ignis

IN. VERREM. LIB. V. 254 e specula sublatus, aut tumulto; sed flamma ex ipso incendio nauium er calamitatem acceptam, er periculum reliqui nunciabat, cu prator quareretur, co constaret ei nemine nunciasse; fit ad domu eius cu clamore cocursus, atque im petus. tu ifte exicitatus exit: audit rem omne ex Timarchide: sagum sumit . lucebat iam fere: procedit in medium, wini, somni, stupri plenus. excipitur ab omnibus eiusmo di clamore. ut ei Lampsaceni periculi simulitudo uersaretur ante oculos, hoc etiam maius hoc uidebatur, quod in odio simili multitudo hominum hac erat maxima.tum istius acta commemorabantur, tum flagitiofa illa conuinia: tum appellabantur a multitudine mulieres nominatim: tu que rebatur ex ipfo palam, tot dies continuos, per quos minqua wifus effet, ubi fuiffet? quid egiffet? tum imperator ab ifto præpositus Cleomenes flagitabatur : neque quidquam pro pius est factum, quam ut illud V ticense exemplu de Adria no transferretur Syracusas, ut duo sepulcra duorum pratorum improborum duabus q; in provincijs constituereneur. uerum habita est a multitudine ratio temporis, habita est tumultus, habita etiam dignitatis, existimationisq; com munu; quod is est conventus Syracusis avium R. ut no mo do illa prouincia, uerum etiam hac rep. digni ßimus existi metur.confirmant ipfife, cum is etiam tum femifomnis ftu peret:arma capiunt : totum forum, acque infulam, que est urbis magna pars, complent. unam illa sola noctem prado nes ad Peloru comorati, cu fumantes etia nostras naues reliquissent, accedere incipiume ad Syracusas. qui videlicet se pe audissent, nihil effe pulchrius, qua syracufaru monia, ac portus; flatuerant fefe fi ea Verre pratore non uidiffent, numquam esse uisuros . ac primo ad illa astina pratoris

ice redem

sem, au

pitur, et cia

ntur, intru

n sefe in th

Austuan

ett dan mit

e maricine

PAR CITOTORY

pent, no

witing with

caling is

TOTAL HEA

THE DAY

by dis

( broken

LA DIEDITANI

religion in-

fi puida

CHIMA (M

aloun N

quamqua udit fe donic

mats pol-

werd dom

emo adril

ratere, all

us angrus

im fine an

fet, non 1

stroy relia

est urbum.

quam hab

therent,

bunt. at q

rum dere

bat, uto

alie po

liberos,

bant, ut

ininfula

cuntur,

que, fri

mulites p

bantur

brio effe

wenter, a

Syracula

lam, cur

num ren

metu aliq

quarere h

omnes, eo

militibus

perditis.

la ignom

Kitupera

quia suis

accedunt, ipfam illam ad partem litoris, ubi ifte per eos dies, tabernaculis posicis, castra luxuria collocarae, quem po-Rea quam inanem locum offenderunt, er pratore commo uisse ex eo loco castra senserunt; statim sine ullo metu in portum ipsum penetrare corperunt. cum in portum dico, iudices, (explanandum est enim diligentius eorum caussa, qui locum ignorant) in urbem dico, atque in urbis in timam partem wenisse piratas . non enim portuillud opidum clauditur, sed urbe portus ipse cingitur, & concluditur; non ut alluantur a mari monia extrema, sed influat in urbis firum portus. Hic te pratore Heracleo archipirata cum quatuor myoparonibus paruis ad arbitrium fium nauigavit. Pro dij immortales, piraticus myoparo, cum imperium populi R. nomen, ac fasces essent syracusis, usque ad forum, or ad omnes urbis crepidines ac æssi: quo neque Carthaginiensium gloriosissima classes cum mari plurimum poterant, multis bellis sape conata, umquam aspirare potuerunt; neque populi R. inuicta an te te pratorem gloria illa naualis, um quam tot Punicis, Sialiensibusq; bellis penetrare potuit : qui locus eiusmodi est, ut ante Syracusani in mænibus suis, in urbe, in foro hostem armatum, ac nictorem, quam in portu ullam hostium nauem uiderent. hic te pratore pradonum nauicula peruagata funt, quo Athenienfium classis sola post hominum memoriam CCC nauibus ui, ac mulatudine inuasit : que in eo ipso portu, loci ipsius, portusq; natura nicta, atque superata est. hic primum opes illius civitatis wieta, comminuta, depresság; sunt: in hoc portu Athenien sum nobilitatis, imperij, gloriæ naufragium factum existimatur. eo ne pirata penetranit, quo simul atque adis

## IN. VERREM. LIB. V. 255 fet, non modo a latere, fed etiam a tergo magnam partem. urbis relinqueret? Insulam totam præteruectus est: qua est urbis magna pars Syracusis suo nomine, ac mænibus: quo in loco maiores, ut ante dixi, Syracufanum quemquam habiture netnerunt, quod, qui illam partem urbis tenerent, in corum potestatem portum futurum intelligebant. at quemad modum est peruagatus? radiæs palmarum agrestium, quas in nostris nauibus inmenerat, iaciebat, ut omnes istius improbitatem, & calamitatem Sialiæ possent cognosære. Siculos ne milites, aratorum ne liberos, quorum patres tantum labore suo frumenti exarabant, ut populo R. tong; Italia suppeditare possent, eos ne, in insula Cereria natos, ubi primum fruges inuenta esse dicuntur, eo abo esse usos, a quo maiores eorum ceteros quo que, frugibus inuencis, remouerune? te prætore Siculi milites palmarum stirpibus, pradones Siculo frumento ale bantur. O spectaculum miserum, atque acerbum : ludibrio esse urbu gloriam, populi R. nomen; hominum conuentu, arque multitudine, piratico myoparone, in portu Syracusano, de classe populi R. triumphum agere piraeam, cum prætoris nequissimi, inertisimiq; oculos prædonum remi respergerent. Postea quam e portu pirate, non metu aliquo affects, sed societate exierant, tum coperunt quærere homines caussamillius tanta calamitatis: diære omnes, or palam diffueare, minime effe mirandum, fi, militibus, remigibus q; dimissis, relinquis egestate, cor fame perditis, pratora tot dies cum mulierculis perpotante, tanla ignominia, or calamitas effet accepta . hac autem istius uituperatio, atque infamia confirmabatur coru fermone, qui a suis auitatibus illis nauibus prapositi fuerant: qui

per eor dis

, quent

etoreann

e who main

portunia

S COT UM CH

we munic

orta illuloj.

ut, grown

trems, etc.

Horada no

a distribu

口如即分4

film lass.

big moint

iofiliam lik

IS SEX OTHE

in a limited

anti-final

自然的知道

世紀代,世世

torth alinic

sanam tara Sia folapah

multitudini

रायडवः व्या

His cuit

r porte Att

igium hau

मा वावास वर्ष

eis literis

widet , il

las fibi m

pratoris

ni, atque

wellet,

omnes te

ratio : q

quos di

perium

90,91

(ecum

hemens

aperta

nauen

ubi fic

ubiill

simo li

ceretur

Werter

re, de

crimen

quam a

405, M

probat c

illud .

Harchi

fuisset

home

relingue

ex illo numero reliqui siracufas, classe amissa, refugerane. dicebant, quos ex sua quisque naui missos saret esse. res erat clara: neque folum argumentis, sed etiam certistestibus istius audacia tenebatur, homo certior fit, agi nihil in foro, & conventu, toto die, nisi hoc queria navarchis, quemadmodum classis effet amifa: illos respondere, or do cere unumquemque, missione remigum, fame reliquorum, Cleomenis timore, & fuga . quod postea quam iste cognouie, hanc rationem habere cepit. caussam sibi dicendam effe statuerat iam ante, quam hoe usu ueniret, itaut ipsum priore actione dicere audistis . uidebat, illis nauarchis testibus, tantum hoc crimen sustinere se nullo modo posse.consilium capie primo stultum, uerumtamen clemes: Cleomenem, or nauarchos ad se uncari iuber: ueniunt.ac cusat eos, q huius modi de se sermones habuerint : rogat, ut id facere desistant, & in sua quisque naui dicat se tantum habuisse nautarum, quantum oportuerit, neg quem quam effe dimiffum. illi enimuero se ostendunt, quod wellet, esse facturos. iste non procrastinat: aduocat amicos sta tim: quarit ex his sigillation, quot quisque namas habuerit . respondit unufquisque, ut erat præceptum . iste in tabellas refere: obsignat signis amicorum providens bomo, ut contra hoc crimen, si quando opus effet, hac uide licet testificatione uteretur. Derisum credo esse hominem amentem a suis consiliaris, er admonitum, hasæ ei tabulas nihil profueuras, etiam plus ex nimia pratoris diligentia suspicionis in eo crimine futurum. iam iste erat hac stulcitia multis in rebus usus, ut publica quoque, que uel let, in auitatum literis & tolli, & referri inberet. que omnia mine intelligit sibi nihil prodesse, postea quam cer-

# IN. VERREM. LIB. V. tis literis, testibus, auctoritatibus q; conumatur. V bi hoc uidet , illorum confessionem , testificationem suam , tabellas sibi nullo adiumento futuras; init consiliu, no improbi prætoris, (nam id quidem effet ferendum) sed importuni, atque amentis tyrani : flatuit, fi hoc crimen extenuare uellet, (nam omnino tolli posse no arbitrabatur nauarchos omnes testes sui sceleris uita esse prinandos. occurrebatilla ratio : quid Cleomeni fiet ? potero ne animaduertere in eor, quos dicto audientes effe iußi; miffum facere eum, cui im perium, potestatem'q; permisi ? potero ne eos afficere suppli cio, qui Cleomenem secuti sunt ; ignoscere Cleameni, qui secum fugere, & se consequi iußit? potero ne in eos esse ue hemens, qui naues inanes non modo habuerunt, sed etiam apertas; in eum dissolutus, qui solus habuerit constratam nauem, & minus exinanitam? pereat Cleomenes una: ubi fides? ubi execrationes? ubi dextræ, complexusque? ubi illud contubernium muliebris militiæ in illo delicatifsimo litore ? fieri nullo modo poterat, quin Cleomeni parceretur . Cleomenem nocat : dicit ei , se statuisse animaduertere in omnes nauarchos: ita sui periculi rationes ferre, ac postulare . tibi uni parcam; or totius istius culpa crimen , uituperationem'q; inconstantiæ potius suscipiam; quam aut in te sim crudelis , aut tot , tam graues teftes uiuos, incolumesq; effe patiar . agit gratias Cleomenes : approbat consilium : dicit, ita fieri oportere : admonet tamen illud, quod istum fugerat, Phalargum Centuripinum na uarchum non posse animaduerti, propterea quod secum fuisset una in Centuripina quadriremi . quid ergo ? iste, home ex eius modi ciuitate, adoles cens nobilissimus, testis relinquetur ? in prasentia, inquit Cleomenes : quo+

refugeran

areteffe. To

m certifely

d natuarin

COMPLETE NO

dine reins

often quanti

us, braise a

out, illinois

re ferulo m

L'INCLINER CON

DET: WHILE

ebuerit: 10

mai dice ku

1967 E 125 000

edut outst

dwamilt

for man

deposa, is

provides t

seffet, hard

to effe homes

m, hafæil

pratorial

m ifte erath

० वास्त्र, वास्त्र

inberte, qui

ट्य प्रथम एस

miunt S

le centil

ciowicto

rine pa

defendu

THE WITH

rita mus

ras, que

er mi

nectu

parter

ey iur

Sthen

per ho

euleric

Yum

delin

erula

EWM P

neque

Jens 1

babeb

didera

quid C

nd du

merced

te erd

nobili

Tat ,

quilq

niam ita necesse est : sed post aliquid uidebinus, ne iste nobis obstare possit. Hec postea quam acta, & constituta funt, procedit iste repente e pratorio, inflammatus fælere, furore, crudelitate: in forum uenit: nauarchos uo cari iu bet . qui nihil metuerent , nihil suspicarentur , statim accurrunt . iste hominibus miseris, innocentibus q; inija ca tenas imperat . implorare illi fidem populi R. &, quare id faceree, rogare . tunc iste hoc causse dicie, quod classem pradonibus prodidiffent . fit clamor, or admiratio populi tantam effe in homine impudentiam, atque audaciam, ut aut alijs caussam calamitatis attribueret, que omnis pro pter auaritiam ipsis accidisset; aut , cum ipse prædonum so cius putaretur, alijs proditionis crimen inferret : deinde, hoc quinctode amo die crimen effe natum, postquam classis effet amifa. tum hæc fierent; quærebatur, ubi effet Cleo menes : non quo illum ipfum , cuiusmodi esset , quisquam supplicio propter illud incommodum dignum putaret. na quid Cleomenes faære potuit, (non enim possum quemquam insimulare falso) quid, inquam, magnopere potuit Cleomenes facere, istius auaritia nauibus exinanitus atque eum uident sedere ad latus prætoris, er ad aurem familia riter, ut solitus erat, insusurrare. tum uero omnibus indi gnissimum uifum est, homines honestissimus, electos ex suis ciuitatibus, in ferrum, atque in uincla coniectos, Cleome nem propter flagitiorum, ac turpitudinis societatem fami liarissimum esse prætoris. apponieur his eamen accusator Nauius Turpio quidam, qui C. Sacerdote pratore iniuriarum damnatus est, homo bene appositus ad istius auda ciam : quem iste in decumis , in rebus capitalibus ; in omni sulumnia pracursorem habere solebat, & emissarium. Ve niune

IN VERREM. LIB. V. 257 munt Syracufas parentes, propinquiq; miferorum adolescentium, hoc repentino calamitatis sua commoti nuncio: uictos adfriaunt catenis liberos suos; cum istius auariritia pænam collo, or ceruicibus suis sustinerent : adfunt, defendunt, proclamant: fidem tuam, que nufquam erat, nec umquam fuit, implorant. pater aderat Dexio Tyndavitanus, homo nobiliffinus, hofbes tuus, cuius tu domi fueras, quem hospitem appellaras. eum cum illa auctoritate, or miferia uideres præditum, non te eius lacryma, non fenectus, non hospitij ius, arque nomen a sælere aliquam ad partem humanitatis renocare potrit . Sed quid ego hoffitij iura in hac tam immani bellua commemoro? qui Sthenium Thermitanum, hofbitem fuum, cuius domum per hospitium exhausit, or exinaminit, absentem in reos re eulerit, caussa indicta capite damnarit; ab eo nunc hospitio rum iura, atque officia quaramus?cum homine enim crudeli nobus reseft, an cum fera, atque immani bellua? Te pa eru lacryma de innocentis filij periculo non mouebant? eum patrem domi reliquisses, filium tecum haberes; te neque prasens filius de liberorum caritate, neque absens pater de indulgentia patria commonebat? Catenas habebat hospes tuus Aristeus, Dexionis filius.quid ita?pro diderat claßem. quod ob pramium? deferuerat exercitum . quid Cleonunes? Ignauus fuerat: at eu tu ob uirtutem corona aurea donaras. dimiferat nautas : at abomnibus tu enerædem misionis acceperas. Alter parens ex altera par ce erat Herbitensis Eubulida, homo domi sue clarus, & nobilis : qui , quia Cleomenem in defendendo filio laferat , nudus pone eft destitutus . quid erat autem , qued quifquam diæret, aut defenderet? Cleomenem nomina-

ne isten

on stim

hos woaris

ar , flatima

R. Gran

quotale

mer do par

THE BOULD

detunia

fermisk,

or, adicion offer, order

bojes drumu berner e

elifer ex (w

ector, Clean

ictatem fan

en acculat

retoreira

diffins and

bus in onth

e Jariam. V

tiebathy

indign

mis falu

etiamil

cognous

wit:non

quere:

teste;9

tie 0

auda

fliw

Man

tuwn

luun

Sext

m co

Nen

ille

cond

tank

dece

Ceru

torei

trong

omn

cy,p

com

tome

tanta

conde

re non licet. at aussa cogit. moriere, si appellaris. numqua enim iste est cuiquam mediocriter minatus. at remiges non erant. prætorem eu accusas, frange æruiæm. si neque prætorem, neque pratoris amulum appellare licebit, cum in his duobus tota caussa sit; quid futurum est? Dicit etiam caus sam Heraclius Segestanus, homo domi sua summo loco natus. audite, ut uestra humanitas postulat, iudices: audietis enim de magnis incommodis, inturijsq; fociorum. hunc satote fuisse Heraclium in ea caussa, qui propter gra uem morbum oculorum tum non nauigarit, et iussu eius, qui potestatem habuit, cum commeatu Syracusis remanserit.ifte certe neque prodidit classem, neque metu perterrieus fugit, neque exercitum deferuit. etenim tunc effet hoc animaduersum, cu classis syracusis proficiscebatur is tamé in eade auffa fuit, quasi esset in aliquo manifesto sælere deprehensus, in quem ne falso quidem caussa coferri crimi nis potuit. Fuit in illis nauarchis Heracliensis quidam Furius, (nam habent illi non nulla huiusæmodi Latina nomi na) homo, qua din nixit, domi sua, non solu post mortem to ta Sicilia, clarus, et nobilis. in quo homine tatu animi fuit, non solum ut istum libere læderet, (nam id quidem, quonia moriendum uidebat, sine periculo se facere intelligebat)ueru, morte proposita, cu lacrymans in carcere mater nocles diesq; asideret, defensionem caussa sua scripsit: quam nuc, nemo est in Sicilia, quin habeat, quin legat, quin tui seeleris, or crudelitatis ex illa oratione commonefiat in qua do cet, quot a civitate sua nautas acceperit, quot & quanti quemque dimiferit, quot secum habuerit:item de ceteris na uibus dicit. quæ cum apud te diceret, uirgis oculi uerberabantur : ille , morte proposita , facile dolorem corporis pa-

258 IN. VERREM. LIB. V. tiebatur.clamabat, id quod scriptum reliquit, facinus esse indignum, plus impudiassima mulieris apud te de cleome nis falute, quam de fua uita lacrymas matris ualere. deinde etiam illud uideo effe dictum. quod, si recte uos, populus R. cognouit, non falso ille iam in ipsa morte de nobis pradica uit:non posse Verrem testes interficiendo crimina sua extin quere: graniorem apud sapientes indices se fore ab inferis reste; quam si uiuus in iudicium produceretur: tum auaritiæ folum, si uiueret, nunc , cum ita effet necatus sceleris, audacia, crudelitatis testem fore:iam illa praclara, non testium modo caternas.cum tua res ageretur, sed tum a dijs Manibus innocentium ponas, sceleratoruma; furias in tuum iudicium esse uenturas : sese ideo leuiorem casum fuum fingere, quod iam ante aciem fecurium tuarum, Sextijq; tui carnificis uultum , er manum uidiffet , cum in connentu ciuium R.iussu tuo securi ciues R. feriretur . Ne multa, indices; libertatem quam uos socijs dedistis, hac ille acerbissimo supplicio miserrima seruitutis abusus est, condemnat omnes de consily sententia: tamen neque iste in tanta re, tot hominum, totq; ciuium caussa, P. Vettum ad se accersit, quastorem suum, cuius consilio uteretur, neque P. Ceruium, talem uirum, legatum, qui quia legatus isto pratore in Sicilia fuit, primus ab isto index reiectus est; sed de la tronum, hoc est de comitum suorum sententia condemnat omnes.hic cuncti Siculi fidelißimi, atque antiquißimi focy, plurimis affecti beneficijs a maioribus nostris, grauiter commouentur, & de suis periculis, fortunisq; omnibus per timescunt, illa clementiam, mansuetudine nostri imperij in cantam crudelitatem, in humanitatemq; effe conversam? condemnari tot homines uno tempore nullo crimine? defen KK

TRAPAL

miges non

requepted bearing

te etiam cia Gerrina la

et, inde

is proper in

h et in heu

tun by

zbanini

anifeh a

d coferni on

is quite for

直原開

pol metall

ATE DESIGNATION IN

puiden, qui

nteligebet si

e maternia

stiquenti uin tui let

fiat. In qui

tot of qual

e de cetavia

uli uerosa

COTPOTA

We adea

tum:#

tem filt

BAT! THE

TATUT!

o mas

deerbe

pretio

Rent

quel

Be41

4,00

RHALL

ultr

TH

obi

peli

tem

midr

27.19

bilis

Syr

paci

pala

proj cabo

Por

sionem suorum furtorum pratorem improbum ex indignif sima morte innocentium quærere?nihil addi iam uidetur, iudices, ad hanc improbitatem, amentiam, crudelitatemq; posse: recte nihil uidetur.nam, si cum aliorum improbi tate certe; longe omnes, multumq; superabit : sed secum ipse certat: id agit, ut semper superius suum facinus noue scelere uincat. Phalargum Centuripinum dixeram exceptum esse a Cleomene, quod in eius quadriremi Cleomenes uecius effet: tamen, quia pertimuerat adolescens, quod eandem suam caussam uidebat esse, quam illorum, qui innocentes peribant, ad hominem accedit Timarchides: a securi negat esse ei periculum : uirgis ne caderetur, monet ut caueat . ne multa : ipsum dicere adolescentem audistis, se ob huncuirgarum metum pecuniam Timar chidi numerasse. Leuia sunt hac in hoc reo crimina . metum uirgaru nauarchus nobilissima ciuitatis pretio redemit: humanum. alius, ne condemnaretur, pecunia dedit: us eatum est. non uult popolus R. obsoletis criminibus accusari Verrem: noua postulat, inaudita desiderat: non de pratore Sicilia, sed de crudelissimo tyrrano fieri iudicium arbitraeur. Includuntur in carcerem condemnati. supplicium con stituitur in illos sumitur de miseris parentibus nauarchorum: prohibentur adire ad filios suos: prohibentur liberis suis cibum, uestitum'a; ferre. patres hi, quos uidetis, iacebat in limine; matresq; miseræ pernoctabant ad ostium carceris, ab extremo complexu liberum exclusa: qua nihil aliud orabant, nisi ut filiorum extremum spiritum ore excipere sibiliceret . aderat ianitor carceris , carnifex pratoris, mors terrorq; focioru, et ciuium, lictor Sextius : cul ex omni gemitu, doloreq; certa merces comparabatur.

#### IN. VERREM. LIB. V. we adeas, tantum dabig: ut cibum tibi introferre liceat, tanwidetur eum:nemo recusabat.quid,ut uno ictu securi afferam mor elitatino cem filio euo, quid dabis? ne din crucieeur?ne sapius ferian improv sur? ne cum sensu deloris aliquo, aut cruciatu spiritus aufe ecumine ratur?etiam ob hanc caussam pecuniam lictori? dabatur. CONSS TON o magnum, arque intolerandum dolorem : o grauem, itation o acerbamq; fortunam, non uita libera, sed mortis celeritate THE CLIM. pretio redimere cogebantur parentes. atque ipli etia adoleelcens, qui Rentes cum Sextio de eadem plaga, & de uno illo ictu lo-群場所,銀沙 quebaneur: id'q; postremum paretes suos liberi orabant, ut, THAT CHE leuandi cruciatus sui gratia, lictori pecunia daretur. mul→ £ (100) in, or graves dolores inventi parentibus, or propinquis, e delige multi:uerumtamen mors sit extrema: no erit, est ne aliquid ultra, quo progredi crudelitas poßit?reperietur: nam illo-MARCH M CTITICAL S ru liberi cum erunt securi percussi, ac necati, corpora feris obijcientur. hoc siluctuosum est parenti, redimat pretio se-場何如如 peliendi potestatem. Onasum Segestanum, hominem nobi-CHAST GOT I tem, dicere audistis, se ob sepulturam Heraclij nauarchi pein succession niam Timarchidi dinumerasse.hoc (ne possis dicere; patres mane print enim ueniunt, amisis filijs, irati) uir primarius, homo no CHE MOL bilissimus, dicit, neque de filio dicit.iam hoc, quis tum fuit uppiniumut Syracufis, qui non audierie, quin sciat, has per Timarchide 粉點的 pactiones sepultura cum uiuis etiam illis effe factas? non ibentul box palam cum Timarchide loquebantur?non omnes omnium idetis, inch propingui adhibebantur?non palam uiuorum funera looffium at cabantur? Q uibus rebus omnibus actis, atque decisis, pro e: que li ducutur e carcere, or deligatur ad palu. quis ta fuit illo te Airitum of pore durus, er ferreus, quis ta inhumanus, præter unu te, ernifexpre qui non illorum atate, nobilitate, miseria commoue retur ? Sextilli (B) ecquis fuit, quin lacrymaretur? quin ita calamitatem parapaul KK 14

Manutater

mihi Tyn

sum inta

bes P. ATT

tratuselt,

uiris nob

ritani lik

cilia not

abusq; b

mobis o

ornam

profuer

nautae

contra

cum .

quedui

Eta, ip

la sege

rata ue

probat

in istiu

ex simm

tris ere

cui ciui

mos co

tanta .

dique

Edreth

denigi

putaret illorum, ut fortunam tamen non alienam, periculum autem commune agi arbitraretur? Feriuntur fecuri. lætaris tu in omnium gemitu, & triumphas: testes auaritiæ tuæ gaudes effe sublatos, errabas, Verres, et uehementer errabas, cum se maculas furtorum, or flagitiorum suoru, sociorum innocetium sanguine eluere arbitrabare:præceps ameria ferebare, qui te existimares auartia uulnera crudelitatis remedijs posse sanare etenim, quamquam illi sune mortui, sceleris tui testes;tamen eorum propinqui neque ti bi, neque illis desunt; tamen ex illo ipso numero nauarcho rum aliqui uiune, er adfunt. quos, ut mihi uidetur, ab illo Fum innocentium poena fortuna ad hanc caussam reserva mit.adest Philarchus Haluntinus: qui, quia cum Cleomene non fugie, oppressus a prædonibus, & captus est: cui calamitas saluti fuit: qui nisi captus a piratis esset, in hunc prædonem fociorum incidiffet:dicet is pro testimonio de mif fione nauearum, de fame, de Cleomenis fuga adest Centuripinus Phalargus, in amplissima ciuitate amplissimo loco matus: cadem dicit: nulla in re discrepat. Per deos immorta les, iudices, quo tandem animo feretis? aut hec quemad modum auditis ? utrum ego desipio, or plus, quam satis est, do leo in tanta calamitate, miferiaq; fociorum; an uos quoque hic acerbissimus innocentium cruciatus, & mæror part fensu doloris afficit? ego enim cum Herbitensem, cum Hera cliensem securi esse percussu dico; uersatur mihi ante oculos êndiginitas calamitatis, eorum ne populorum ciues, eoru ne agrorum colonos, ex quibus maxima uis frumenti quotan nis plebi Romanæ illorum operis, ac laboribus quaritur, qui a parentibus spe nostri imperi, nostræq; æquieatis suscepti, educatiq; sunt, ad C. Verris nefariam im-

## IN VERREM. LIB. V. manitatem, or ad eius securem funestam esse feruatos? Cu mihi Tyndaritam illius uenit in mentem , cum Segestani , sum iura simul civitatum, atque officia confidero. quas ur bes P. Africanus etiam ornandas effe spolijs hostium arbitratus est, eas C. Verres non solum illis ornamentis, sed etia uiris nobilissimis nefario scelere prinauit.en quod Tyndaritani libenter prædicent. nos in septemdecim populis St ciliæ non eramus: nos semper in omnibus Punicis, Sicilien sibusq; bellis amicitiam fidemq; populi R. secuti sumus: a nobis omnia populo R. semper & belli adiumenta, et pacis ornamenta administrata sunt. Multum uero hac his iura profuerunt in istius imperio, ac potestate. Vestros quodam nautae contra Carthaginem Scipio duxit ? at nuuc naues contra prædones pæne inanes Cleomenes duxit. Vobiscum Africanus hostium polia, or pramia laudis commu nicauit at nunc per me spoliati, naue a pradonibus abdu-Eta,ipsi in hostium numero, locoq; ducemini. Q uid uero il la Segestanorum non solum literis tradita, neque commemo rata uerbis, fed multis officijs illorum usurpata er comprobata cognatio, quos tade fructus huiusce necessitudinis in istius imperio tulit? nempe hoc fuit iure, indices, ut ex sinu patris nobilissimus adolescens, er è complexu maeris erepeus innocens filius istius carnifici Sextio dederetur. cui ciuitati maiores nostri maximos agros, atque optimos concesserunt, quam immunem esse uoluerunt.hac tanta apud te cognationis, fidelitatis, uetustatis auctoritate, ne hoc quidem iuris obtinuit, ut unius honestißimi, atque innocentissimi ciuis mortem, or sanguinem deprecaretur. Q uo confugient socij? quem implorabut? qua spe denique, ut nivere nelint, tenebuntur, si uos eos deseritis? KK 1114

, pericu

t ecuti

ies duari

ehements

ATTE CHOTE

almera or

4770道河

quincoxi

TO MALLOT

detan, bil Composi

in Car

of city

et, in

maria en

lef (mari-

Min la

IN MARKE

DATE OF

faid, b

वाद व्यवस्था

nator part

CHE HETS

nte oculos

B, COTH TA

ni quola

us quen-

र्षः स्पर्धः

rian In-



# IN. VERREM. LIB. V. lam ornatu ad uos confugiunt.aspicite,aspicite, iudiæs, squa lorem, fordesq; fociorum. Est Schenius hic Thermitanus, cum hoc capillo, arque ueste : domo sua tota expilata, mentionem tuorum furtorum non facit : fe fe ipsum abs te repe tit, nihil amplius. totum enim tua libidine, er fælere ex fua patria, in qua multis uirtutibus & beneficijs princeps floruit, sustulisti. Dexio hic, quem uidetis, no qua publice Tyn dari, non que privatim sibi eripuisti, sed unicum miser abs te filium optimum, atque innocentiffimum flagitat. non ex litibus astimatis tuis pecuniam domum, sed ex tua calamitate aneri atque oßibus filij sui solatium uult aliquod reportare. Hic iam grandis natu Eubulida hoc tuntum, exacta eta te, laboris, itunerisq; suscepit, non ut aliquid ex suis bonis re cuperaret, fed ut quibus oculis cruentas ceruices filij sui uiderat , ifdem te condemnatum uideret . Siper L. Metellum licitum effet, iudices, matres illorum, uxores, fororesq; ue niebant. quarum una, cum ego ad Heracliam noctu acce derem , cum omnibus matronis eius auitatis , & cum mul tis facibus mihi obuiam uenit; & ita, me suam salutem ap pellas, te suu carnificem nominans, filii nomen implorans, mihi ad pedes mifera iacuit, quasi ego excitare filium eius ab inferis possem. faciebant hoc idem in ceteris civitatibus grandes natu matres, er idem paruuli liberi miferorum: quorum utrorumque ætas laborem, er industriam meam, fidem, et mifericordiam uestram requirebat. itaque ad me, iudiæs, prater æteras, hanc querimoniam Sicilia detulit la crymis.ego ad hoc non gloria inductus accesi, sed ne falsa damnatio, ne carcer, ne catena, ne werbera, ne secures, ne eruciatus fociorum, ne fanguis innocentium, ne denique enam exanguium corpora mortuorum, ne maror paren-

mat? no

CAN Tain

portus, bu

tugium, u

?entum,sa

OT OTTABLE

Mant home

Line fierry

即,即被

THROUGH

diner.

TATAIN.

rice natur

142 WILL

48 conta

and their

經觀期

nini, quint

ick, Miles

Gracia Sich

ec, ne dico,

ejudices:ne

le provide.

on poteral

ro iam ade-

ditandi fi

nomine inc

elignation

men, 0

werthur:

ego metan

nam Aagi

fed etiam

wehemen

licet . eg

fro: pri

chirelia

ce diat

hoc Ag

tuns de

hoc die

reftri p

Tet. 91

beren

wium

accede

que mo

culpa si

rimosa

lomne

qui spect

in illo f

fas fui

to , clo

fe, ren

cum, ac propinquorum magistratibus nostris quastui pofset esse. hunc ego si metum Sicilia, damnatione istius, per un stram fidem, et seueritate deiecero, iudices; satis officio meo, facis illorum uoluntati, qui a me hoc petiuerut, factum effe arbitrabor. Quapropter si que forte inueneris, qui hoc na uale crimen conetur defendere; is ita defendat illa communia, que ad caussam nihil pertinent, pratermittat, me culpam fortuna assignare, calamitatem crimini dare, me amis sionem classis obijære, cum multi uiri fortes, in communi, in certog; periculo belli, er terra, er mari fape offenderint . nulla tibi obijcio fortunam: nihil est, quod æteroru res minus comode gestas proferas: nihil est, quod multoru naufra gia fortuna colligas. ego naues inanes fuisse dico : remiges, nautasq; dimissos : reliquos stirpibus uixisse palmarum: \* prafuisse classi populi R. Siculum, perpetuo socijs, atq; amicis Syracufanum: te illo tempore ipfo, superioribusq; diebus omnibus, in litore cum mulierculis perpotaffe dico : harum rerum omnium auctores, testesq; produco. num ti bi insulture in calamitate, num intercludere perfugium fortuna, num casus bellicos exprobrare, aut obijære uideor? tumessi solent ij fortunam sibi obija nolle, qui se for tune commiserunt, qui in eius periculis sunt, ac uarietate uersati. istius quidem calamitatis tua fortuna particeps non fuit . homines enim in prælijs, non in conuiuijs, belli fortunam tentare, ac periclitari solent : in illa autem calamitate non Martem fuisse communem, sed Venerem, possumus diære. quod si fortunam tibi obijci non oportet; cur tu fortunæ illorum innoæntium ueniam, ac locum non dedisti? Etiam illud prædiæs liæt; quod supplicium more ma torum sumpseris, securiq; percusseris, icarco a me in cri-

#### IN VERREM. LIB. V. 262

restribes

N 139, 2011

officio mai

factume!

quibocu

ILLA OTHER

tat, mak

dare, me in

COMMENTS.

offenderia

eyora tom

alterial

dio mo

Plant!

eo fici, c

a per inter

posificin

oduc med

e progint

e, qui fe fin

A MINEL

es pirticos cisis, bel-

dith d-

etern, pol-

portet; (XI

n non de

m more ma

地图师

men, & inuidiam uo cari. non in supplicio crimen meum uertitur : non ego fecuri nego quemquam feriri debere: non ego metum ex re militari, non fecuritatem imperij, non pe nam flagitij tolli dico oportere : fateor , non modo in socios, sed etiam in ciues , militesa; nostros persape esse seuere, ac nehementer uindicatum, quare hec quoque prætermittas licet . ego culpam non in navarchis, sed in te fuisse demon ftro: pretia milites, remiges q; dimifife arguo. hoc nauar chi reliqui dicunt: hoc Netinorum fæderatu ciuitas publice dicit : hoc Herbitenses , hoc Amestratini , hoc Ennenses , hoc Agyrinenses, Tyndaritani, Locrenses publice dicunt: stuus denique testis, tuus imperator, tuus hospes Cleomenes hoc dicit , sese in terram effe egreffum , ut Pachyno e terrestri prasidio milites colligeret, quos in nauibus collocaret . quod ærte non fecisset, si suum numerum naues haberent .ea est enim ratio instructarum, ornatarumq; na nium, ue non modo plures, sed ne singuli quidem possine acædere. Dico præterea, illos ipfos reliquos nautas fame, at que inopia rerum omnium confectos fuiffe, ac perditos. di co, aut omnes extra culpam fuisse: aut, si uni attribuenda culpa sie, in eo maximam fuisse, qui opeimam nauem, plurimos nautas haberet, summum imperium obtineret: aut, si omnes in culpa fuerint, non oporeuisse Cleomenem consti qui fectatorem illorum mortis, atque cruciatus. dico etia, in illo supplicio merædem lacrymarum, meræde uulneru, atque plaga, merædem funeris, ac sepultura constitui nefas fuisse. Quapropter si mihi respondere noles , hac dicito , classem instructam , atque ornasam fuisse , nullum propugnatorem abfuisse, nullum uacuum transtrum fuis fe, remigi rem frumentariam effe suppeditatam, men-

proximas

propter at

gato popu

in prousing

xuria, di

eft: post S

Ais acce

neque hi

oblinion

tiam na

sum wo

rapuisti

minis a

tum a

Hec

postes.

lis, Jan

fire, do

non ian

ma, [en]

POGOTH

nostrun

me, qua

flare . o

clara, go

adhiber

comes.

Rantac

the pala

fithta

tiri nauarchos, mentiri tot or tam graues civitates, mentiri etiam Siciliam totam : proditum effe te a Cleomene, qui fe di xerit exisse in terram, ut Pachyno deduceret milites : animum illu, non copias defuisse: Cleomenem acerrime pugnan tem ab his relictum effe, atque defertum: nummum ob fepul turam datum nemini. que si dices, tenebre. sin alia dices; que a me dicla funt, non refutabis. Hic tu etiam dicere audebis, Est in indicibus ille familiaris meus, est paternus amicus ille? non, ut quifque maxime eft, qui cum tibi aliquid fie, ita eui huiuscemodi criminis maxime eum pudet? Paternus amicus est . ipse pater si indicaret, per deos immortales quid facere poffet, cum tibi hac diceret ? Tu in prouincia popule R. prator, cum tibi maritimum bellum effet ad ministrandum, Mamertinis, ex fædere quam deberent nauem, per eriennium remisifti: tibi apud eosdern prinaim nauis one raria maxima publice est ædificata: tu a auitatibus pecunias classis nomine coegisti: tu pretio remiges dinussiti: tu, cum nauis effet a quastore, er ab legato capta pradonum, archipiratam ab omnium oculis remouisti: tu, qui ques R. effe dicerentur, qui a muleis cognoscerentur, securi ferire potuisti: tu tuam domum piratas abducere, in iudicium archipiratam domo producere ausus es: tuin proumat sam splendida, apud socios fidelisimos, ciues R. honestissi mos, in men periculoq; proumaie, dies continuos complas res in litore, conuiuisq; iacuisti : te per eos dies nemo domi tua connenire, nemo in foro uidere potuit: tu fo dorum, deq amicorum ad ea cominia matresfamilias adhibuisti : tu in ter eius modi mulieres prætextatum tuum filium, nepotem meum, collocauisti, ut ætati maxime lubricæ, atque incer exempla nequitix parentis uita praberet : tu prator in

#### IN VERREM. LIB. V. 263 Ses, mem proumaa cum tunica talari, palliog; purpureo uifus es:tu. ene, qui et propter amorem libidinem'q; tuam, imperium nauium lemilits in gato populi R. ademisti, Syracusano tradidisti: tui milites Time page in provincia sialia frugibus, frumentoq; carvere: tua lu THE TO THE xuria, arque auaritia classis populi R. capta, & incensa alia diasay est: post Syracusas conditas quem in portum numquam ho DECETE SHEW ftis acofferat, in eo te pratore primu pivata nauigauerunt: THIS STILL neque hac tot, tantaq; dedecora di simulatione tua, neque i aliquid fi oblinione hominum, actaciturnitate tegere noluifti; sed e-CE PARTIES tiam nauium profectos, fine ulla caussa, de complexu pare 在可如此如 eum suorum, hospitum enorum, ad mortem cruciatum'q; TOWN ME rapuisti; neque in parentum luctu, atq; lacrymis te mei no t 血動物。 minis commemoratio mitigauit : tibi hominum innocen-THE PARTY OF THE tium fanguis non modo noluptati, sed enim quastui fuit. Hac sitibituus parens diceret, posses ab eo ueniam petere? 如海湖 posses, ut tibi ignosæret, postulare? Satis est factum Sicu-**LINE STATE** lis, satis officio, ac nece Bitudini, iudices, satis prom so no ro desifica stro, ac muneri recepto. reliqua est ca caussa, indices, que 對對地區 non iam recepta, sed imnata, neque delata ad me, se in ani illa, ne cab ma, sensug; meo penicus affixa, atque insita est: que non ad tar ion th fociorum salutem, sed ad ciuium R. hoc est ad uniuscuiusq; ere, in indican nostrum uitam, & sanguinem pertinet. in qua nolite a me, quasi dubium sit aliquid, argumenta, indices, exspees R. horzefijs Hare. omnia, que dicam de supplicio ciuium R. sicerune 可能なの本質 clara, & illustria, ut ad ea probanda totam Siciliam testem s remo dos adhibere poßim . furor enim quidam, sceleris er audacia BOOTWIN, SS comes, istius effrenatum animum, importunamq; natura ibuifti:tul tanta oppressit amentia, ut numquam dubitaret in conuen um, tepots zu palam supplicia, que in convictos maleficij servos con-, atom inco stisuta suns, ea in ciues R. expromere, uirgis quam multos th prefer h

dere fe die

blasus, by

rius. or o in ade Ve

eunis hom

har win

gillatim

ouar? a

factus s

perio de

dut och

Indign

priore d

enim p

bunip

diciors

o fre

latum i

cau dr

er ma

que cu

us es?

quam h

imo in

tibi pop

te in ho

R. Went

tem ca

tis exer

la, ind

aciderit, quid ego commemorem?tantum breuissime dico, iudices: nullum fuit omnino isto prætore in hoc genere discrimen: itaque iam consuctudine ad corpora civium R. eeiam sine istius nutu ferebatur manus ipsa lictoris. Num potes hoc negare Verres, in foro Libybai, maximo conuen eu, C. geruiliu, ciuem R. e conuentu Panormitano ueterem negotiatorem, ad tribunal, ante pedes tuos, ad terram uirgu et uerberibus abiectum? aude hoc primum negare, si po tes.nemo Lilybæi fuit, quin uiderit; nemo in Sicilia, quin audierit. plagis confectum, dico, a lictoribus tuis ciuem R. ante oculos euos concidiffe : ob quam caufam, dij immorta les?tametsi iniuriam facio communi caussa, & iuri ciuitatis quafi enim possit esse ulla causa, cur hoc cuiquam ciui R.iure accidat, ita quero, que i Seruilio aufa fuerit.ieno. scite in hoc uno judices:in cateris enim no magnopere caus sas requiram.locutus erat liberius de istius improbitate, at que nequitia. quod isti simul ac renuciatum est, hominem in bet Lilybaum uadimonium v enerio seruo promittere. pro mittit. Lilybau uenitur. cogere eu capit, cu ageret nemo, nemo postulares, HS duobus millibus sponsionem facere cu lictore suo, ni furtis quastu faceret.recuperatores de cohor te sua dicit daturum. Seruilius or recusare, or deprecari, ne îniquis iudicibus, mullo aduerfario, iudicium capitis in se constitueretur. hæc cum maxime loqueretur, sex lictores circumsissume ualentissimi, er ad pulsandos uerberan disq; homines exercitati ßimi : ædunt aærrime uirgis:deni que proximus lictor, de quo sepe iam dixi, Sextius, conuer so bacillo oculos misero tundere nehementissime cæpit.itaq; illi cum sanguis os, oculosq; complesset, concidit; cum illi nihilomimus iacenti latera tunderentur; ut aliquando spon



rabatina

Yabat.ht

e Bet, tun

mum uir

in carcer

illa HOX.

ultimist

tem illi

eft, Ver

me?nu

horum

94.20

eniu (u

que d

diaggi

SAN

tumio

Stror W.

Twm en

wie fii

habere

mo ba

intellig

hoceft.

quitas

auem

perjeq

minu

res no

miuria

nem . nam ut illi , quos a poetis accepimus, sinus quosdam obsedisse maritimos, aut reliqua promontoria, aut prerupta saxatennisse dicuntur, ut eos, qui essent appulsi nauigis, interficere possent: sic iste in omma maria infestus ex omnibus Sialia partibus imminebat. quacumque nauis ex Asia, que ex Syria, que Tyro, que Alexandria uenerat, statim certis indicibus, & custodibus tenebatur: uectores omnes in Lautumias conijciebantur : onera, atque merces in pratoriam domum deferebantur. uersabatur in Sicilia longo internallo, non Dionysius ille, nec Pha laris, (tulit enim illa quondam infula multos, & crudeles tyrannos) (ed quoddam nouum monftrum, ex uetere il la immanitate, que in iffdem uerfata locis dicitur. non enim Charybdin cam infestam, neque Scyllam nautis, qua istum in codem freto fuisse arbitror, hoc etiam iste infestior. quod multo fe pluribus, & maieribus cambus fucanxerat . Cyclops alter, multo importunior . hic enim totam in sulam obtinebat : ille Aernam solam, & eam Sicilia partem tenuisse diatur . At qua caussa tum subijciebatur ab ipso, indices, huius tam nefaria crudelitais? eadem, que nunc in defensione comme morabitur. quicumque accesserant ad Siciliam paullo pleniores, eos Sertorianos milites effe, atq; a Dianio fugere dicebat. illi ad deprecandum periculu pro ferebant aly purpuram Tyriam, thus alij, atque odores, uestemq; lineam: gemmas alij, go margaritas, uina non mul li Graca, uenalesq: Asiaticos: ut intelligeretur ex merabus, quibus ex locis nauigarent. non intelligebant, eas ipfas sibi caussas esse periculi, quibus adiumentis se ad salutem uti arbitrabantur. ifte enim bæc cos ex piratarum focietase adeptos effe dicebat: ipfos in Lautumas abduci imperabat:

IN. VERREM. LIB. V. 265 15 quoldin rabat:naues eorum atque onera diligenter aßernanda cue, author rabat. his institutis, cum completus iam mer catorum cacer ent appl eßer, tum illa fiebant, que L. Suetium, equitem R. lectiffimarum mum uirum, diære audistis, quæ æteros audieis. æruiæs · quacuma in carcere frangebantur indignissime ciuium R. ut etiam 4 Alexand illa nox, or illa imploratio, anis R. sum, que sepe multis in bills tenebus ultimis terris open inter barbaros, & falutem tulit, ea mor AT : OTOTAL tem illis acerbiorem, or supplicium maturius feret. Quid tur no eft, verres ? quid ad hac cogitas respondere ? num mentiri William me?num fingere aliquid ? num augere crimen ? num quid Litos , Gove horum dicere istis defensoribus tuus audes? Cedo mihi, um, and quafo, ex ipfius fina literas Syracufanoru, quas ifte ad arbi diam. eriu summu cofectas esse arbitratur. cedo ratione caræris, dmissi que diligenssime coficitur, quo quisque die datus in custoan ilin dia, quo mortuus, quo necarus sit. LITER AE, SYRACV nibus fun SANORVM. Videtis aues R. gregatim coniectos in Lau eumias: uidetis indigni ßimo loco coaceruata multitudine ue ic entire but strorum ciuium. quarite nunc uestigia, quibus exitus illon Siche pur rum ex illo in low compareantinulla funt. omnes ne mormid tuthen qui?si ita posser defendere, tamen fides huic defensioni non dem, que la se decellerant d haberetur. sed scriptum extat in is sdem literis, quod iste, homo barbarus, ac diffolutus, neque attendere umqua, neque relites effe, aid intelligere pozuit. Ed ikwanoav, inquit, ut Siculi loquuntur, m pericula pro hoc est, supplicio affecti, ac necati sunt, siquis rex, si qua Maye odores, ciuitas exterarum gentium, si qua natio fecisset aliquid in MITTATION TH ciuem R.eiusmodi, non ne publice uindicaremus? non bello amerabus, persequeremur? possemus hanc iniuriam, ignominiamq; no at, eds ipla le ad falution miny R. inultam, impunitamq; dimitteres quot bella maio res nostros, or quata suscepisse arbitramini, quod ciues R. crum focietainiuria affecti, p nauiculary reteti, quod mercatores foebdua mipe LL 14041;

delemig

cilia del

forti sn

numero

dio falus

dexter d

die? It

arma t

mme

audm

hercu

id que

hamin

micu

mixc

tis,00

Sedn

8719771

merca

locios

iettos.

le dice

niu test

le dicat

poteris

Wabo:

ad Si

ume

rinea

Mum.

liati dicerentur? as ego retento: no queror: foliatos, ferenda puto:nauibus, mancipijs, mercibus ademptis in uincula coniectos esse mercatores, es in uinculis ciues R. necatos es fe, arguo. Si hac apud Scythas dicerem, no hic in tanta mul tudine civium R. non apud senatores lectissimos civitatis, no in foro populi R. de tot & tam acerbis supplicijs civiu Romanorum; tamen animos etta barbaror u hominum per mouere.tanta enim huius imperij amplitudo, tanta nomi nis R. dignitas est a pud omnes nationes, ut ista in nostros ho mines crudelitas nemini concessa uideatur. Num ego tibi ul lam salutem, ullum perfugium putem, cum te implicatum seueritate indicum, circum retitum frequentia populi R. esse uidea?si mehercules, id quod fieri intelligo non posse, ex his laqueis te exueris, ac te aliqua ui ac ratione explicaris; in illas tibi maiores plagas incidendum est, in quibus te ab eo dem me, superiore ex loco confici, or concidinecesse est, cui si etiam, id quod defendit, uelim concedere: tamen illa ipsa defensio non minus esse ei perniciosa, quam mea uera accu Satio, debeat quid enim defendit ? ex Hispania fugientes se excepisse, or supplicio affecisse dicit . quis tibi id permist ? quo id iure fecisti? quis idem fecit ? qui tibi id facere licuit ? forum plenum, & basilicas istorum hominum uidemus, or animo aquo uidemus. ciuilis enim dissensionis, or sine amentia, sine fati, seu calamitatis non est iste molestus exieus: in quo reliquos saltem ciues incolumes licet conseruare. Verres ille uetus proditor consulis, traslator quastura, auer sor pecuniæ publicæ, tantum sibi auctoritatis in rep. suscepit, ut, quibus hominibus per senatum, per populu R. per omnes magistratus in foro, in suffragijs, in hac urbe, in rep. uer sari liceret, ijs omnibus mortem acerba cris

itos, ferenti

in wince

R. necessis

malling

mos chilata

applicits on

homizana

do , talling

A IR WITH

NAMEDIA

te minin

entum t

Elm o Si

THE CHICK quibure

li nece [kel]

Emerile

THE 4 WE 1 (C)

nis fugiento

in id permit d facere licut

SAM KILLINES,

Serie 198

mobiles exi-

confernate.

efture, auch

acis in tep

m, per po-

ragiis in bac

n acerba cris

deleng; proponeret, si fortuna eos ad aliquam partem Sici cilia detulisset. Ad Cn. Pompeium, clarissimum uirum, & fortisimum, permulti, occiso Perperna, ex illo Sertoriano numero militum confugerunt. quem no ille summo cu stu dio faluum, incolumema, fernanii? cui ciui supplici no illa dextera inuicta & fidem porrexit, & spem salutis ostendie? Ita ne uero? quibus fuit portus apud eu, contra que arma tulerunt; ijs apud te, cuius nullu in rep. umqua mo mmentum fuit, mors, et crucideus erat constitutus? Vide, quam commodam defensionem excogitaris malo, malo me hercules, id quod tu defendis, his iudicibus, populog; R. qua id, quod ego infimulo, probari. malo, inquam, te ifti generi hominum, quam mehercaritoribus, gr nauicularijs, inimicu atque infestu putari meu enim crime ausritia te ni miæ coarquit tua defensio furoris cuiusdam, eg im manita tis, or inauditæ crudelitatis, or pæne nouæ proscriptionis, Sed non licer me isto tanto bono, indices, uti, non licet. ad funt enim Puteoli toti: frequenti simi uenerunt ad hoc iudiciu mercatores, homines locupletes, atque honesti; qui pareim focios suos, partim libertos ab isto spoliatus, in uincla con iectos, parim in uinclis necatos, parim securi percussos es se dicee. Hic nide, qua me sis usurus æquo.cum ego P. Graniu teste produxero, qui suos libertos a te securi percussos es se dicat, qui a te nauem suam, merces q; repetat: refellito, si poteris:meum testem deseram, tibi fauebo, te, in quam, adiuuabo: ostendito, illos cum Sertorio fugisse, a Di anio fugietes ad Sicilia esse delatos, nihil est, quod te malim probare, nul um enim facinus, quod maiore supplicio dignum su reperi ri,neque proferri potest. reducam iterum equitem R. L. Fla mium, si noles: quonia priore actione, ut parrom eni dicta-LL

### ACTIONIS. VI.

ad eam h

cilia plet

wium R

femper

eypto no

in hono

tempe

tur, CH

P.GA

quas

lor mu

dolore

modi

putat

credi

ciuis

TH,

8770

fueri

biae

Te, de

Herbo

bus ci

crimi

dican

dio p

illoi

tant, nous quadam sapientis; ut omnes intelligunt, cosciere tia tua, atque auctoritate meorum testium, testem millum interrogasti:interrogetur Flauius, si noles, quinam fuerit L. Herennius is, quem ille argentaria Lepti fecisse dicit; qui cu amplius centum ciues R. haberet ex conuentu Syra cusum, qui eu no solum cognoscerent, sed etiam lacryman. tes, ac te implorates defenderent, tamen a te, inspectantibus omrubus Syracufanu, securi percussus est. Hunc quoque te stem meum refelli, or illum Herennium Sertorianum fuif se, abs te demonstrari, or probari nolo. quid de illa multitu dine dicenus eorum, qui capitibus inuolutis, in piraturum captinorug; numero producebantur, ut securi ferirentur? Que ista noua diligentia? quam ob caussam abs te excogitata ? ante L. Flauy, ceterorumq; de L. Herennio uociferatio commouebat? an M. Anny, grauissimi, atque honestissimi uiri, summa auctoritas pautlo diligentiorem, timidioremq; fecerat? qui nuper pro testimonio, non aduenam nescio quem, nec alienum, sed eu ciue R. qui om nibus in illo conuentu notus, qui Syracusis natus esset, a te securi percussum esse dixie. post hanc illoru uociferatione, post hac comunem famam, atque querimoniam non mittor in supplicio, sed diligentior esse capit: capitibus inuolutis ciues R. ad necem producere instituit: quos tamen iccir co necabat palam, quod homines in conventu, id quod antea diximus, nimium diligenter prædonum numeru requi rebant. Hacane populi R. te pratore est constituta condicio? hac negoty gerendi spes? hoc capitis, uitaq; discrimen ? parum ne multa mercatoribus sunt necessario pericula sub eunda fortunæ, nisi etiam hæ formidines ab nostris magistratibus, acque in nostris prouincijs impendebunt?

## IN. VERREM. LIB. V. 267 ad eam ne rem fuit hac suburbana ac fidelu prouincia sicilia, plena optimorum sociorum, or honestißimorum ciuium R. quæ ciues R. omnes suis ipsa sedibus libentissime semper accepie, ut, qui ufque ex ultima Syria, atque Acgypto nauigarent, qui apud barbaros propter toga nomen in honore aliquo fuissent, qui ex prædonu insidijs, qui ex cempestatu periculis profugiffent, in Sicilia securi ferirentur, cu se ia domu uenisse arbitrarentur? Nam quid ego de P. Gauio, Consano nunicipe, dică, iudices ? aut qua uiuocis qua grauitate uerboru, quo dolore animi dica (tametfi dolor me non deficit:ut cetera mihi in dicedo digna re, digna dolore meo supperat, magis elaboradu est. quod crimen eius modi est, ut cum primu ad me delatu est, usurum me illo no putarem:tametsi enim uerißimum esse intelligebam,tamen credibile forem non arbitrabar. coastus lacrymis omnium ciuium R. qui in Sicilia negotiantur, adductus Valentino ru, hominum honestißimorum, testimonijs, omniuq; Rhegynorum, multorum equitum R. qui casu tum Messanæ fuerut, dedi tantu priore actione testium, res ut nemini du bia effe poffet quid nunc agam? cu ia tot horas de uno gene re, ac de istius nefaria crudelitate dică ; cu prope omne uim uerborum eiusmodi, qua scelere istius digna sunt, alijs in re bus consumpserim; neque hoc prouiderim, ut narietate criminu uos attentos tenerem; quemadmodum de tanta re dicam?opinor, unus modus; atque una ratio est. rem in medio ponam: qua tantu habet ipfa grauitatis, ut neque mea, que nulla est, neque cuiufqua ad inflamandos uestros animos eloquetia requiratur. Gauius hic, que dico, Cosamus, cu illo in numero ab isto in uincula coniectus esset, or nescio qua ratioe cla e Latomijs profugiffet, Meffanaq; ueniffet; LL i4

ne , colon

EM 114 10

kinam fun

easte dia

tiveter in

The LACT VIEW

in fectionin

tune quope

rforianus i

deilanh

5,110 pindra

uri finn

n dologi.

e L. km

eraui m

atto diligra

estimana, n

cine R. quin

matus e Count

no aferation

地震物源所的

ottors invo-

us lamen iccly

id quod an-

meri requi

ta condicio!

rimen?pd-

pericula (ub

e ab mostri

epencebunis

# ACTIONIS. VI.

eumq; pl

commen

viatum a

hoc non

ploraret

qua,m

tem wid

ezimin

gravite

Tribun

wis R

aui be

toro u

ceterio

Tatio.

man

moul

xiuen

action

inistu

taren

C. Nu

brione

repent

tur,ne

91145.1

et per

bus,

cum o

fuiße

qui prope iam Italia, & moenia Rhegynoru nideret, et ex illo metu mortis ac tenebris, quasi luce libertatis, & odore aliquo regu recreatus renixisset, loqui Messana coepit, ege quæri, se ciue R. in uincla esse coniectu, sibi recta inter esse Romă, Verri se presto aduenienti futurum. no intelligebat miser, nihil interesse, utrum hæc messanæ, an apud ipsum in pratorio loqueretur.nam, ut ante uos docui, hanc sibi iste urbem delegerat, quam haberet adiutricem sceleru, furtorum receptricem, flagitiorum omnium sociam.itaque ad magistratum Mamertinum statim deducitur Gauius eog; ipso dic casu Messanam verres uenit res ad eum defer tur, esse ciue R. qui se syracusis in Latomijs fuisse querere tur: quem iam ingredientem na nem, et Verri nimis atroci ter minitutem, a se retractum esse, er afferuatum, ut ipse in eu statueret, quod uideretur. agit hominibus gratias, & eorum erga se beneuolentiam diligentiam'q; collaudat . ipse inflammatus scelere, or furore, in forum uenit, ardebant oculi:toto ex ore crudelitas eminebat : exfectabant omnes, quo tandem progressurus, aut quidnam acturus esseticum repete homine proripi, atque in foro medio nudari, ac deli gari, er uirgas expediri iubet. clamabatille mifer, fe ciuem esse R. municipem Consanum, meruisse se cum L. Pre tio, spledid Bimo equire R. qui Panormi negotiaretur, ex quo hac verres scire posset: tum ifte se comperisse dit , eum speculandi caussa in Siciliam ab ducibus fugitiuorum esse missu cuius re neque iudex, neq; uestigiu aliquod, neque su spicio cuiqua esset ulla deinde iuber undiq; homine prori pi nebemeni siméq; nerberari. Cadebatur nirgis in medio foro Meffana ciui R. indices, cam interea nullus gemitus, milla nox alia illius miferi inter dolorem, crepi-

#### 258 IN. VERREM. LIB. V. uideretiete eumq; plagarum audiebatur, nisi hac, ciuis R. sum. hac se is, or ob commemoratione civitatis omnia uerbera depulsurum, cru necopian ciatum a corpore deiecturum arbitrabatur, is non modo ectainme hoc non perfecit, ut uirgaru uim deprecaretur; sed cu im no intellige ploraret sepius, usurparete; nomen ciuitatis, crux, crux, in s apua ido qua, infelici, & arumnoso, qui numquam istam potestatem uiderat, coparabatur. O nomen dulce libertatis: o ius cui, have cricern cen eximiu nostræciuitatis: o lex Porcia, legesq; Semproniæ: o grauiter desiderata, & aliquando reddita plebi Romanæ ocianium MCHAT CH ribunicia potestas: huccine tandem omnia reciderunt, ut ci uis R. in provincia populi R. in opido fæderatarum, ab eo es do eun in qui beneficio pop. R. fasces et secures haberet, deligatus in s fuille to foro uirgis caderetur?quid,cum ignes,cadentesq; lamina, erri nime ceteriq; cruciatus admouebantur? Si te illius acerba implo MARKE WALLE ratio, o uox miserabilis no inhibebat; ne ciuium quide Ro किस शास manorum, qui tum aderant, fletu, er gemitu maximo com t: collaude. mouebare?in crucem tu agere ausus es quemquam, qui se WINTAIN ciuem R. effe diceret? Nolui ta uehemeter agere hoc prima About actione, iudices, nolui. uidistis enim, ut animi multitudinis Turni con in istum dolore, or odio, or communis periculi metu conci Main Line zarentur statui egomet mihi tum modum orationi mea, & Le mifer, fed. C. Numitorio, equiti R. primario homini, testi meo: & Gla fecum L. BR brionem id, quod sapientisime fecit, facere latatus sum, ut populateur, a repente consilio in medio testem dimitteret etenim uereba-Media, cum tur, ne populus R. ab isto eas pænas ui repetisse uideretur, izivarum esse quas, ueritus esset, ne iste legibus, & uestro iudicio non es und reque & fet perfoluturus. Nunc quoniam iam exploratum est omnimine proti bus, quo loco causa ena sit, er quid de te futurum sit, sic te rgis in medic cum agam Gauium istum, quem repensinum speculatore 744 Ni gt= fuisse dicis, oftendam in Lautumias Syracusis a te esse rim, con-LL ily

## ACTIONIS. VI.

aut in

ducete

mm! c

homine

oillu

qui qu

ignotu

non et

WHIP

70 100

anted

que

fiduo

or le

apuc

0

bitra

Sidio

fidiw

40ce

quen

fe au

uma

iam o

bus m

Quio

naba

87447

timor

MO P

coniectum:neque id solum ex literis oftendam Syracusano rum. ne posis dicere me, quia sie aliquis in literis Gauius, hoc fingere or eligere nomen, ut hunc illum effe possime dicere. sed secundum arbitrium tuu testes dabo, qui istum ipsum Syracusis abs te in Lautumias consectu esse dicant. producam etiam Consanos, municipes illius ac necessarios, qui te nunc sero doceant, iudices non sero, illum P. Ganiu, quem eu in crucem egisti, ciuem R. & municipem Confanum, non feculatorem fugitiuorum fuisse. cum hac om nia, que polliceor, cumulate tuis proximis plana fecero; tu Aftuc ipsum tenebo, quod abs te mihi datur; eo contentum me esse dicam. quid enim nuper tu ipse, cum populi R. clamore atque impetu perturbatus exiluifti, quid, inquam, locueus es?illum, quod moram supplicio quæreret, ideo clamitas se se esse ciuem R. sed speculatorem fuisse . iam mei testes ueri sunt. quid enim dicit aliud C. Numitorius, quid M. et P. Cotij, nobilissimi homines, ex agro Taurominitano? quid Q. Lecceius, qui argentariam Rhegij maxima fecit? quid ceteri?adhuc enim testes ex eo genere a me sunt dati, no qui nouisse Gauium sed qui se uidesse dicerent, cum is , qui se cinem R. effe clamaret, in crucem ageretur. hoc tu, Verres , idem dicis, hoc tu confiteris, illu clamitasse se ciuem esse Romanum; apud te nomen civitatis ne tantum quidem ualuisse, ut dilationem aliquam crucis, ut crudelissimi teter rimiq; supplici aliquam paruam moram saltem posset afferre.hoc teneo, hic hæreo, indices, hoc jum contentus uno: omitto, ac negligo cetera: sua confesione induatur, ac iuguletur, necesse est. Qui esset, ignorabas? speculatorem esse suspicabare ? non quæro, qua suspicione : tua te accu so oratione.ciuem R. se esse dicebat si tu apud Perfas,

IN. VERREM. LIB. V. 269

Syracular

are Canina

abo, quith

tuesse diem

ac necestica

um P. Cui

图图印度图

e. carenes

lana from is

to continue of

opulition

inga y.

rations

加加加

orius, que su

THE REAL PROPERTY.

inifici cui

MILE DIN

coss, qui

bocts , Vot

nice fe le cinen

entum quidem

diffini teter

on poffet of

ntentus uni

MUT, AC IS

beculatores

that traces

ond sala

aut in extrema India deprehensus Verres, ad suppliaum ducerere; quid alind clamitares, nisi te cinem esse Roma num? er sitibi ignoto apud ignotos, apud barbaros, apud homines in extremis atque ultimis gentibus positos, nobile er illustre apud omnes nomen tua ciuitatis profuisset: ille quifquis erat, quem tu in crucem rapiebas, qui tibi effet ignotus, cum ciuem se R. esse diceret, apud te pratorem se non effugium, ne moram quidem mortis mentione atque usur patione civitatis assequi potuit? homines tenues, obsan ro loco nati, nauigant : adeunt ad ea loca, que numquam antea uiderunt : ubi neque non effe ijs , quo uenerunt , neque semper cum cognitoribus esse possunt : hac una tamens fiducia ciuitatis non modo apud nostros magistratus, qui & legum, & existimationis periculo continentur, neque apud aues solum Romanos, qui er sermonis, er iuris, o multarum rerum societate iuneti sunt, fore se tutos ar bierantur; sed, quocumque uenerint, hanc sibi rem prasidio sperant esse futurum . tolle hanc spem , tolle hoc prasidium ciuibus Romanis: constitue, nihil esse opis in hac uoce, ciuis R. sum; posse impune prætorem, aut alium quemlibet supplicium, quod uelit, in eum constituere, qui se auem R. esse dicat: quod quis ignoret: iam omnes prouincias, iam omnia regna, iam omnes liberas civitates, Sam omnem orbem terrarum, qui semper nostris hominibus maxime patuit, ciuibus R. ista defensione præcluseris. Quid , fi L. Pretium , equitem R. qui tum in Sialia nego tiabatur , nominabat? etiam ne id magnum fuit , Panormum literas mittere; afferuaffe hominem, custodijs Mamer einorum tuorum uinetum; claufum habuiffe, dum panor mo Pratius ueniret? cognosceret hominem: aliquid de sum

# ACTIONIS. VI.

Calery

bulo sic

edrent

quitatu

non ad

grediar

ad cop

· muta,

tate co

mere 1

ateri

ante,1

naua

annoc

Jangi

Janga

eus om

R.O

tatem

denigs

d me, to

de west

neque

lerie:

riter ;

nia mi

mo supplicio remeteres. si ignoraret : tum, si ita tibi uidere tur, hoc iuris in omnes constitueres, ut, qui ne que tibi notus esset, ne que cognitorem locupletem daret, quamuis ciuis R. esset, in crucem tolleretur. Sed quid ego plura de Gauio ? quasi tu Gauio tum fueris infestus, ac non nomini, generi, iuri ciuium hostis:non illi, inquam, homini, sed causa com muni libertatis inimicus fuisti quid enim attinuit, cum Ma mertini more atque instituto suo crucem fixissent post urbe, in uia Pompeia, te iubere in ea parte figere, qua ad fretum spectaret, or hoc addere, quod negare nullo modo potes, quod omnibus audientibus dixisti palam, te icarco illum lo cum deligere, ut ille, qui se ciue R. esse diceret, ex cruce Italiam ærnere, ac domum suam prospiære posset ? itaque illa crux sola, iudices, post conditam Messanam illo in loco fixo. est. Italia conspectus ad eam rem ab isto delectus est, ut ille in dolore cruciatuq; moriens, perangusto fretu diuisa serui quis ac libertatis iura cognofceret; Italia aute alumnum sum seruitutu extremo summoq; supplicio affectum uideret? Facinus est, uincire ciuem R. sælus, uerberare: pro pe parricidium, necare : quid dicam, in crucem tollere?uer bo satis digno tam nefaria res appellari nullo modo potest. no fuit his omnibus iste contentus. spectet, inquit, patriam: in conspectu legum libertatisq; moriatur. Non tu hoc loco Gauium, non unum hominem nesao quem auem R. sed communem libertatu, & auitatu caussam in illum crucia tum, er crucem egisti iam uero uidete hominis audaciam. no ne eum grauiter tulisse arbitramini, quod illam auibus R. crucen non posset in foro, non in comitio, non in rostris desigere? quod enim his locis in proumaia sua ælebritate simillimum, regione proximum potuit, elegie: monumentum

IN VERREM. LIB. V. Celeris andacieq; sue noluit effe in conspectu Italia, nestibulo Sicilia, prateruectione omnium, qui ultro citroq; naut garent. Si hac non ad aues R. non aliquos amicos nostra auitatis, non ad eos, qui populi R. non audissent, denique, se non ad homines, uerum ad bestias, aut etiam, ut longius pro grediar, si in aliqua desertissima solitudine ad saxa, O ad sopulos hec conquerizet deplorare uellem:tamen omnia ·muta, atque inanima, tanta, & tum indigna rerum atroci tate commouerentur. nunc uero, cum loquar apud senatores populi R. legum, indiciorumque, or iuris auctores, timere non debeo, ne non unus ifte ciuis R. illa cruce dignus, æteri omnes simili periculo indignissimi iudiæntur. Paullo ante, indices, lacrymas in morte misera, atque indignisima nauarchorum non tenebamus, & recte ac merito, fociorum innocentium miseria commouebamur: quid nunc in nostro Sanguine tandem facere debemus?nam ciuium R. omnium fanguis coniunctus existimandus est; quoniam id & salu tis omnium ratio, & ueritas postulat. omnes hoc loco ciues R. o qui ad funt, o qui ubicumque funt, uestram seueri tatem desiderant, uestram fidem implorant, uestrum auxi lium requirunt:omnia fua iura, commoda, auxilia, totam denique libertatem in uestris sentencijs uersari arbitrantur. a me, tamer si satis habent, tamen si res aliter acciderit, plus habebune forta se, quam postulant.nam et si qua uis istum de uestra seueritate eripuerit; id quod neque metuo, iudias, neque ullo modo fieri posse video: sed si in hoc me ratio fesel lerie: siculi caussam suam perisse querentur, co mecum pa ricer moleste ferent: populus quidem Romanus breui, quo · nia mihi potestatem apud se agendi dedit, ius sui, me agen te, suis suffragijs ante Kal. Feb. recuperabit, Ac si de mea

z tibi vida

ue tibinom

THE CHILL

rd de Gain

omini gani

ed coulean

TOWIT, CON N

Tent policie

que as for

O TRACOPIE

(COTO) IN

Lexonia.

(et int

illo Main

eff web.

reta distili ka

auté danna

o efiction of

METHODE: \$10

con blacket lo modo poets,

out purius!

on to beclow over R. fed

lum cruas

audanam

um auiba

on in rollin

### ACTIONIS. VI.

reftituti)

tis, aden.

iecti uni

qua fide e

tione dete

cha regio

tea conte

R. indi

cognali

led nun

lebas,

in prou

est pro:

cis hor

demna

perfect

indicibi

etenim

menti e

populus

dicibus a

Wit, CH

mquan

gemill

cum pr

He tra fe

glorid & amplitudine quaritis, iudices; non est alienum meis rationibus, istum mihi ex hoc iudicio ereptum ad illud populi R. iudicium reservari. splendida est illa caussa, probabilis mihi, & facilis, populo grata, acque incun da . denique si uideor hic , id quod ego non quasiui, de uno isto nolnisse cresære: isto ab soluto, quod sine multorum sæ lere fieri non potest, de multis mihi crescere licebit. sed mehercule uestra reiq; publica caussa, indices, nolo in hoc de lecto consilio tantum flagicium esse commissum: nolo eos sudices, quos ego probarim, atque delegerim, sic in hac urbe notatos isto absoluto ambulare, ut non cera, sed coeno obliti esse uideantur. Quamobrem te quoque, Horansi, quia monendi locus est, ex hoc loco moneo, videas etiam arque etiam, er consideres, quid agas, quo progrediare, quem hominem, or qua ratione defendas. neque de illo quidquam tibi prafinio, quo minus ingenio mecum atque omni dicendi facultate contendas: cetera, si qua putas te oc cultius extra indicium, que ad indicium pertinent, facere posse; si quid artificio, consilio, potentia, gratia, copijs istius moliri cogitas; magnopere censeo desistas; & illa, que tentata iam, O copta ab isto sunt, a me autem peruestigata, er cognita, moneo ut extinguas, er longius progredine sinas. magno tuo periculo peccabitur in hoc iudicio, maiore quam putas. quod enim te liberatum iam existimationis metu, defun stum honoribus, designa tum consilem cogites: mihi crede, ornamenta ista, & beneficia populi R. non minore negotio retinentur, quam co parantur . tulit hec civitas, quoad potuit, quoad necesse fuit, regiam istam uestram dominationem in iudicijs, & omni republica, tulis: sed, quo die populo R. eribuni pl.

### IN. VERREM. LIB. V. eft alienna restituti sunt, omnia ista uobis, si ferte nondum intelligieptum si eis, adempta, atque erepta funt. omnium nunc oculi con-Leftilla de iecti sunt hoc ipso tempore in unumquemque nostrum, drave inco qua fide ego accusem, qua religione hi indicent, qua tu ra tione defendas. de omnibus nobis, si quis tantulum de re-The william Aa regione deflexerit, non illa tacita existimatio, quam an E YOR DTAN tea contemnere solebatis, sed uchemens ac liberum populi Licebie felm R. indicium consequerur. millatibi, Quincte, cum ifto , moloin ha cognatio est, nulla nece Bitudo: quibus excusationibus an riffum: robe tea nimium in aliquo indicio studium tuum defendere so-Tim, fright lebas, earum habere in hoc homini nullam potes. qua iste क त्रात विका in prouincia palam dichimbat, cum ea, que faciebat, eua se siduci facere dicebat; ea ne uera putentur, tibi maxime est providendum . ego mei iam rationem officij confido efse omnibus iniquis imis meis per solutam. nam istum pau cis horis prima actionis omnium mortalium sententiis con demnaui. reliquum iudicium non iam de mea fide, que fi qua putat si perfecta est; neque de istius uita, que damnata est; sed de s pertinent, he indicibus, er, uere ut dicam, de te futurum est . at quo eria, gratia, or tempore futurum est? (namid maxime providendum est: o defitas; or ! etenim cum omnibus in rebus, tum in rep. permagni mo int. 1 me diate menti est ratio, atque inclinatio temporum ) nempe eo, cum PRIME, OF LONpopulus R. aliud genus hominum, acque alium ordinem b mater in ad res iudicandas requirit; nempe ea lege de iudicijs, iuin it liberatum dicibusque nouis promulgata, quam nonis promulgaribus, defigras uit, cuius nomine proscriptam uidetis, sed hic reus . hic, wifts, Orbi inquam, sua spe, atque opinione, quam de nobis habet,le stut, quarec gem illam scribendam, promulgandamq; curauit .itaque, quoid necell cum primo agere copimus, non erat promulgata: cum iste in indicit, O uestra seueritate permotus, multa signa dederat, quamobre R. LTIDUTE PL

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

ique, lient,

20、编物

קשם פרסקונים,

da nenen

THE PROJECT COM

## ACTIONIS. VI.

citids, C

Etutem

miliatqu

maximus reselt ad

lium uid

contend

ludum

nostre :

inuidi

nouori los deie

MET 177

uulnu

widen

tur. et

funt,

tere qu

beneuo

genere

tuntati

Yum an

Hlasing

optandu

& bob

ceffari

res opin

do eos E

ci fed e

responsurus non uideretur, mentio de lege nulla fiebat : po stea quam iste recreari, & confirmari uisus est, lex statim promulgata est: cui legi cum nestra dignitas nehementer ad uersetur, istius spes falsa, er insignis impudentia maxime suffragatur. Hic si quid erit commissum a quoquam ue strum, quod reprehendatur: aut populus Rom. iudicabit de eo homine, quem iam antea iudicijs indignum pu tauit; aut ij, qui propter offensionem iudiciorum de nete ribus iudicibus lege noua noui iudices erunt constituti Mi hi porro, ut ego non dicam, quis omnium mortalium non intelligit, quam longe progredi sit nece se? potero silere, Hor tenfi, potero di Bimulare, cum tantum refo. uulnus accepe rit, ut expilata provincia, uexati foci, di immortales fo liati, ciues R. cruciati, & necati impune me actore effe ni deamur? potero hoc oms tantum aut in hoc indicio deponere, aut diutius tacitus sustinere?non agitanda res erit? no in medium proferenda? non populi R. fides imploranda? non omnes, qui tanto se scelere obstrinxerint, ut aut sidem Juam corrumpi paterentur, aut indicium corrumperent. in discrimen, ac indicium no candi? Querei aliquis fortaffe: tankum ne igitur laborem, tantas inimicitias, tot ho minum, suscepturus es? Non studio quidem mehercule ul lo, neque noluntate: sed non idem mihiliæt, quod ijs, qui nobili genere nati sunt; quibus omnia populi R. beneficia dormientibus deferuntur. longe alia mihi lege in hac ciui eate, & conditione uiuendum est. uenit enim mihi in mentem M. Catonis, hominis sapientissimi: qui cum se uirtute, non genere populo R. commendari putaret, cum ipse sui generis initium, ac nominis ab se gigni, er propagari uellet, hominum potenti simorum suscepit inimi-

### IN VERREM. LIB. V. la fiebation citias, er maximis in laboribus ufque ad summam sene eff lex flow Etutem summa cum gloria uixit. Postea Q. Pompeius, hu ehementa! mili atque obscuro loco natus, non ne plurimis inimicitis, adentia mai maximisq; suis periculis, ac doloribus amplissimos honod quoquing res est adepus? Modo L. Fimbriam, C. Marium, C. Ca Rom. into lium uidimus non mediocribus inimicities, ac laboribus s indignan contendere, ut ad iftos honores peruenirent, ad quos uos per iciorum é ve ludum, & pernegligentiam peruenifts. Hec eadem eft nt conficult nostre nationis regio, eo uia : horum nos hominum seetam, atque instituta persequinur. uidenus, quanta sit in TRATE AND imidia, quantoq; in odio apud quosdam homines nobiles poten in H nouorum hominum uireus, & industria; si tantulum ocu t. William los deiecerimus, prasto esse insidias; si ullum locum aper-MINISTER OF uerimus suspicioni aut crimini, accipiendum ese staism the dela uulnus: eße nobis semper uigilandum, semper laborandum ox isdite uidemus. inimicitie funt, subeantur: labores, suscipiantanda 1500 tur . etenim tacita magis, or occulta inimiciila timenda 10 in later funt, quam indicta, or aperta, hominum nobilium non int. Wall fide fere quisquam nostra industria fauet: nullis nostris officies **HOTAMON** beneuclentiam illorum allicere possumus:quasi natura, co era liqui firgenere disumeti sint, ita disident a nobis animo, ac no-WHICH HA luntate. Quare quid habent corum inimicitia periculi, quo COM PRINCIPOLISM rum animos iam ante habueris inimicos, co inuidos, qua et. quod 115,qu ullas inimicitias susceperis? Quamobrem mihi, iudices, di R. beneficia optandum est illud, in hoc reo finem accusandi facere, cum ege in hac civi & populo R. satisfactum, & recepeum officium Siculis ne enime with th cessarijs meis.erit per solutum. deliberatum autem est, si : qua cum } res opinionem meam, quam de uobis habeo, fefellerit, no mo putaret, con do eos persequi, ad quos maxime culpa corrumpendi iudi oni, 67 910cij sed etiam illos, ad quos conscientia contagio pertinebit. s cepitinina

# ACTIONIS. VI.

in urbe of

sutis illors

ales, que

Arustaet

que auter

quam ap

templo (1

गां, ए ॥

Etoria f

eriso

Pollux

magn

arum

uum

exiger

sta, 10

maxin bus in

nis, hu

ac di

Graci

Prinal

hincer

wiolate

mon m

mag

sem E

ffigie

proinde siqui funt, qui in hoc reo aut potentes, aut auda ces , aut artifices ad corrumpendum indicium nelint effe; ita sint parati, ut disceptante populo R. mecum sibi rem ut deant futuram. Or si me in hoc reo, quem mihi inimicum Siculi dederunt, satis uehementem, satis perseuerantem, satis uigilantem esse cognorunt; existiment in is hominibus, quorum ego inimicitias populi R. salutis caussa sufe susce pero multo graniorem, atque acriorem futurum. Nunc te, Iuppiter Optime Maxime, cuius iste donum regale, dignum tuo pulcherrimo templo, dignum Capitolio, atque ista arce omnium nationum, dignum regio munere, tibi factum ab regibus, tibi dicatum, atque promissum, per nefarium scelus de regijs manibus extorsit; cuiusq; san Etißimu, et pulcherrimu simulacru Syracusis sustulieteg; Iuno regina, cuius duo fana duabus in insulus posita socio rum, Melitæ, & Sami, fantifima, et antiquiffima fimili scelere idem iste omnibus donis, ornamentisq; nudauit: te que, Minerua, quam item iste duobus in clarisimis, co religiofisimis templis expilanit; Athenis, cum auri gran de pondus; Syracufis, cum omnia, præter tectum, o pa rietes, abstulit : teque, Latona & Apollo, & Diana, quorum iste Deli non fanum, sed, ut hominum opinio, o religio fert, sedem antiquam diuinumq; domicilium no-Eturno latrocinio, atque impetu compilauit : etiam te Apollo, quem ifte Chio sustulit : teg; etiam atque etiam, Dia na, quam Perga spoliauit, cuius simulacrum sanctissimum Segesta, bis apud Segestanos consecratum, semelip Sorum religione, iterum P. Africani uictoria, tollendum, affortandumq; curauit : teque, Mercuri, quem Verres in uilla, & in prinata aliqua palastra posuit, P. Africanus

### IN. VERREM. LIB. V. in urbe fociorum, er ingymnafio Tyndaritanorum inue , dut du welintelle eutis illorum custodem, er prasidem uoluit effe:teque, Hern sidirens cules, quem iste Agrigenti, nocte intempesta, seruorum inhi inimia structa et coparata manu connellere ex suis sedibus , atque un ferre conatus est : teque, sanctisima mater Idea, CHETAN quam apud Enguinos augustisimo er religiosissimo in in usbotto templo fic spoliatam reliquit, ut nunc nomen modo A fricath could ni, or uestigia violata religionis maneant, monumenta ui turun, In Etoria faniq; ornameta no extent, uosq; om nium rerum fo 的問題物物 rensium, consiliorum maximorum, legu iudicioruma; arbi Cappion A eri, o testes, aleberrimo in loco pratori locati, Castor, co in replaced Pollux, quoru e templo questum sibi ste, er præda maxique mis ma im probissime comparauit:omnesq; di, qui uehiculu te or tings farum sollemnes cotus ludorum initis quorum iter iste ad CH (S ) SIZE, fuum quaftum, non ad religionum dignitatem faciendum, exigendumq; curauit:teque, Ceres, & Libera, quarum faniquifnis craficus opiniones hominum, ac religiones ferunt, longe stre miss maximis, atque occula simis carimonijs cotinentur, a qui derilins! bus initia uita atque uictun, legum, morum, manfuetudi-, 自然也可以 nis, humanitatis exempla hominibus, er civitatibus data, rectim, 01 ac dispertita esse dicuntur. quarum sacra populus R.a ollo, & Dia Gracis adfata, or accepta, tanta religione er publice, or inum opina) privatim tuetur, non ut ab alijs huc allata, sed ut ceteris domiciliums hinc tradita effe uideantur: quæ ab isto uno sic polluta, & cit: criamit! niolata sunt, ut simulacrum Cereris unum , quod a niro reque etiam, Di trum fanctifi non modo tangi, fed ne affici quidem fas fuit, e facrario Ca tine conuellendum, auertendumq; curauerit; alterum auaum, semily sem Ennæ ex sua sede, ac domo sustulerit; quod erat tale, ria, tollendum me homines, uiderent, aut ipsam uidere se Cererem, aut ovem Verrein ffigiem Cereris non humana manu factam effe, sed de P. Africanus MM



# PRO. M. FONTEIO

de settle

fes lacus la enda trada

on orbeitn

nnes smolin, us iste rusti

s hac reado

Garun,

ne finles

mee count

futt inst

odi vir ace

THE TO LIVE

spraniscie warbs Miletin

Desunt permulta.

HOC pratore oppressam esse are alieno Galliam.a quibus uersuras tantarum pecuniarum factas effe dicunt? a Gallis? nihil minus . a quibus igitur? a auibus R. qui negotiantur in Gallia? cur corum uerba non audimus? cur corum tabule nulla proferuntur? infector ultro, atque infto accusatori, iudices : infector, inquam, go flagito teftes. plus ego in hac cauffa laboris, or opera cofummo in poscedis testibus, quam ceteri defensores in refutandis. audacter hoc dico indices, no temere confirmo referta Gallia negotiatorum est, plena ciuium R. nemo Gallorum sine ci ue R. quidqua negotij gerit: numus in Gallia nullus sine ciuium R. tabulis commouetur. uidete, quo descendam, iudices, qua longe uidear a consuetudine mea, or cautione, ac diligentia disædere. una tabula proferantur, in quibus nestigium sit aliquod, quod significet pecuniam Fonteio datam: unum ex toto negotiatorum, colonorum, publicanorum, aratorum, pecuariorum numero testem produsant: uere accusatum esse concedam. pro dij immortales, que hac est aussa? que defensio? provincia Gallia M. Fonteius prafuit , qua constat ex ijs generibus homioum, or auitatum, qui ut uetera mittam, partim noftra memoria bella cu populo R. acerba, ac diueurna gefferue; pareini, modo ab nostris imperatoribus subacti, modo bello domiti, modo triumphis, ac monumentis notati, modo ab MM



auin b

oppug

tuite th

Auler"

myat

tiv; al

prop

rem

hui

me

Et 01

ces,

Til

YYM

205

ne

fort

Te,

7147

date

ces,

aliu

senatu agris urbibus q; multati sunt; partim, qui cum ipso M. Fonteio ferrum ac manus contulerunt, multoq; eius fudore, ac labore sub populi R. imperium, ditionemq; cecide runt. Est in eadem prouincia Narbo Martius, colonia nostrorum ciuium, specula populi R. ac propugnaculum istis ipsis nationibus oppositu, er obiectu. est ite urbs Massilia, de qua ante dixi, fortißimorum, fidelißimorum'q, focioru, qui Gallicoru bellorum pericula a populo R. copijs, armisqi propulsarunt.est præterea numerus auium R. maximus, atque hominum honestissimorum. Huic provincia, qua ex hac gentium uarietate constaret, M. Fonteius, ut dixi, præ fuit: qui erant hostes, subegit: qui proximi fuerant, eos ex is agris, quibus erat multati, decedere coegit: ceteris qui ic circo magnis sape erant bellis superati, ut semper populo R. parerent, magnos equitatus ad ea bella, que tum in toto orbe terraru a populo R. gerebantur, magnas pecunias ad eorum stipedium, maximum frumenti numerum ad Hi spaniense bellum tolerandum imperauit. Hæc qui gesit, in iudicium uocatur: uos, qui in re non interfuifiis, cauffam una cum prætore cognoscitis. dicunt contra, quibus inuitis simis imperatu est: dicunt, qui ex agris ex M Fontey decre to decedere sunt coacti: dicunt, qui ex bello, cade, er fuga nunc primum audent contra M. Fonteium inermem consistere. Quid coloni Narbonenses, quid uolunt ? quid existimant?hunc per uos uolunt, se per huc incolumes existimat esse. Quid Massiliensium ciuitas?hunc prasentem is affecit honoribus, quot habuit amplissimos . uos autem absens orat, atque obsecrat, ut sua religio, landatio, anctoritas aliquid apud uestros animos momenti habuisse uideatur. Quidicinin R. qua noluntas estinemo est ex tate numero,

PRO. M. FONTEIO. 275 quin huc optime de prouincis, de imperio, de focijs, de ciui bus meritum effe arbitretur. Quoniam igitur uidetis, qui oppugnet M Fonteium; cognoscitis, qui defensum uelini; sta tuite nunc, quid uestra æquitas, quid populi R. dignitas po stulet: utru colonis uestris, negotiatoribus uestris, amcisimis atque antiquisimis focijs er credere, er cosulere mali tis; an ijs, quibus neque propter iracundiam fidem, neque propter infidelitatem honore habere debetis. Quid si maiorem etiam hominum honestißimorum copiam affero, qui huius uirtuti, atque innocentia testimonio possint esse! tamen ne plus Gallorum confensio nalebit, quam summa au Etoritas omnium? Cum Gallia Fonteius præeffet scitis, iudi ces, maximos populi R. exercitus in duabus Hispanijs, clarisimosq; imperatores fuisse.quam multi equites R qua multi tribuni militu, quales, or quot, or quoties legati ad eos?exercitus præterea Cn. Pompeius, maximuus, atque or nati Bimas, hiemauit in Gallia, M. Fonteio im perante. Satis ne nobis multos, satis idoneos testes, cor conscios uidetur ipsa fortuna effe uoluiffe earum rerum, que, M. Fonteio prato re, gererentur in Gallia? quem ex tanto hominum numero testem in hac caussa producere potestis? quis est ex eo numero, qui nobis auctor placeat? eo nos iam laudatore, & cestes utemur . Dubitabitis etiam diutius, iudices, quin illud, quod initio uobis proposui, uerisimum sit? aliud per hociudicium nihil agi, nisi ut, M. Fonteio oppresso, testimonijs corum, quibus multa, reip. caussa, inuitifimis im perati funt segniores posthac ad imperandum ceteri fint, cum uideant eos oppugnari, quibus oppresis popoli R imperiu incolume esse non possie. Obiectu eft etiam , quæstam M. Fonteium ex uiarum munitio-MM

Geine fa-

emq aau

colonia no

dodun ili

ama facini

co pile amen

R. Marine

DINCLE CHE

6、从位加

WET ATLED

it: ceteni

Emper in

que tuni

agnuspean

NAMED STATES

Her quigo

of sillings for

quint min

M Finani dan

(40, 67 ) 18 d

incomment!

r?patroifi-

no caiftimat

men us dife-

satom ablems

m-Aoritaball

iste nideun,

Late MANUELL

### ORATIO

# ext

riatos

\*in hu

fe exac

\* Nar

Ele 101

tarent

ipo

ftris

pott

han

hoc

27171

dix

qua

fitio

604

0

pote

M.F

ne fecisse:ut aut ne cogeret munire, aut id, quod munitum ef set, ne improbaret. Si & coasti sue munire omnes, & mul torum opera improbata sunt: certe utrumque falsum est, et ob uacationem pretium datum, cum immunis nemo fue vie; & ob probationem, cum multa improbata sint. Quid, si hoc crimen optimis hominibus delegare posimus, er ita, ut non culpam in alios transeramus, sed uti doceamus, eos iste munitioni prafuisse, qui facile officiu fun & prastare, & probare possuntitamen ne uos omnia in M. Fonteium, iratis testibus freti, conferetis? cum maioribus reip. negotijs M. Fonteius impediretur ; & cum ad remp. pertineret, uiam Domitiam munire: legatis suis primarijs uiru , C. Annio Bellieno , & C. Fonteio negotium dedit. itaque præfuerunt, imperauerunt pro digni eate sua, quod uisum est, er probauerunt quod uos, si milla alia ex re, ex literis quidem uestris, quas scripsistis, co mißi, & allati, certe fairi potuistu: quas si antea non legistis, nunc ex nobis, quid de is rebus Fonteius ad legatos suos scripserit, quid ad eu illi rescripserint, cognoscite. L. M. AD. C. ANNIVM. LEG. AD. C. FONTEIVM. LEG. L. A. C. ANNIO. LEG. AB. C. FONTEIO. LEG. Satis opinor effe perspicuum, iudiæs, hanc rationem mutationis neque ad M. Fonteium pertinere, or ab is esse tractatam, quos nemo possit reprehendere, cognoscite nunc de crimine uinario, quod illi inuidio si simum, & maximum effe uoluerunt. Crimen a Platorio, iudices, ita constitutum est; Fonteio non in Gallia primum uenisse in mente, ut portorium uini institueret, sed in Italia, hac proposita ra tione, Roma profectum : itaque Titurium Tolosa quaternos denarios in singulas uim amphoras portorij nomine

PRO. M. FONTEIO.

Whitema

ies, or the

falfum est

no nemo fu

robata (m

gredate boly

CT STABLE , IS

e facile offici

a the was once

IK! CUM THO

etur ; for

ute: legain C. Former

erunt prin

Mod Mos, (1) s scripsofis,

AMERA NOR II

us ad legatori rofait. L

FONTEIN

FONTEIG

I hanc tations

द, एक के हार हि agnofain nunc

a, o mani-

ice, its confi

i Te in mente

de propofitara

Tolofequa

THOTH HOMEN

276

\* exegisse, Cordum Porcium, & Munium ternos uictoriatos, Vulchalone seruæ umbinos et uictoriatos mille.atque \* in his locis fe Crodum of Vulchalone ab his portorium ef se exactum, si qui Cohiomacho, qui uicus inter Tolosam & \* Narbonem est, diuerterentur, neque Tolosam ire uellent: Elesiodolus tantum senos denarios ab ijs, qui ab hostem por earent, exegisset. Video, indices, esse crimen, or genere ipfo magnum: uectigal enim effe impositum fructibus no ftris dicitur: & pecuniam permagnam rationem ifta cogi potuisse confiteor, & inuidiam: uel maxime enim inimici hanc rem fermonibus dinulgare noluerunt . fed ego ita ext stimo; quo maius crimen sie id, quod oftedaeur, effe falfum, hoc maiorem ab eo iniuriam fieri, qui id confingat. uule enim magnitudine rei sic occupare animos corum, qui audiunt, ut difficilis aditus ueritati relinquatur.

Desiderantur, que de crimine uinario erat reliqua, nec non quæ ad bellum Vocontiorum, & dispo sitionem hibernorum pertinebant.

At hoc Galli negant. actio rerum, & uis argumentorie coarguit. poteft igitur testibus index non credere ? cupidis, or iratis, or coniuratis, or ab religione remotis non folum potest, sed etiam debet.etenim si , quia Galli dicunt, iccirco M. Fonteius nocens existimandus est: quid mihi opus est sapiente iudice ? quid aquo quasitore ? quid oratore non stuleo ? dicunt enim Galli : negare non possumus . hic si ingeniosi, er periti, er equi iudicis has partes effe existimatis, ut, quoniam, quidem testes di cunt, sine ulla dubitatione credendum sit: Salus ipfa uire MM

## ORATIO

91011: 110

ton lilio.

geny, te

feitamet

regebatu

in C. MI

hanc po

testimo

rit, 9

men t

restim

xit, pr

singu

tia de

quid

Spe, a

miat

247 OT

ut qui

bitrab

dum

Yit, 91

retun

equite

maxin

Tobor

atque

mico

Mut F

MATE

rum fortium innocentiam tueri non potest. fin autem in re bus judicandis non miniman partem ad una n juamque rem existimandam, momentog; suo ponderandam sapientia iudicis tenetine multo uestræ maiores, granioresq; parres sunt ad cogitandum quam ad dicedum mea.mihi enim emper unaquique de re testiu non solum semel uerum, etia breuiter interrogandus, & sæpe etiam non interrogandus ne aut irato facultas ad dicendum data, aut cupido au Horitas attributa effe ui deatur. nos er sapius eandem rem animis agitare, er diutius unoquoque de teste cogitare po restis er si quem nos interrogare noluimus; que caussa nobis eacendi fuerit, existinare debetis, quamobrem si hoc iudici prascriptum lege, aut officio putatis, testibus credere : nihil est, cur alius alio indice melior, aut sapientior existimetur unum est enim, et simplex aurium iudicium, co promifine, er communiter stuliis, ac sapientibus ab natura datum. quid est igitur: ubi elucere possit prudentia? ubi di-Scerni fultus auditor, or credulus ab religioso, or sapieti indice? nimirum illud, in quo ea, que dicuntur a testibus, co ie Etura, er cogitationi traduntur, quata auctoritate, qua ta animi aquitate, quanto pudore, quanta fide, quanta religione, quanto studio existimationis bone, quanta cura, quato timore dicantur, an uero uos id in testimonijs homi nu barbaroru dubitabitis, quod persape or nostra, or pa erum memoria sapientissimi indices de clarissimis nostra ciuitatis uiris dubitandum non put tuerunt? qui Cn. & Q. Capionibus, L. & Q Metell's testibus in Q Pompeiu, hominem nouum, no crediderunt: quorum uirtuti, ge neri, rebus gestis fide, of auctoritatem in testimonio cupidi tatu atque inimicitiarum suspicio deroganit, ecquem home

## PRO. M. FONTETO.

intern thre

n juantury n

am favier.

ार्ष के हिर्देश

e.mihimin

KETUA, EL

interropis

dist cupions

is estadount

te copium

PARCE US

otem neig.

fibus and

apion:

iudicin)

that but

denichit.

iolo colorid

AL COURT

Africe pu

afet, quas

QUALITY COL

inutio bont

明机作种

mi notte

oxich o

MQ POM-

n wirthei, ge

comio cupidi come home 277

nem uidimus, Ecquem uere commemorare possumus pare consilio, granitate, constantia, ceteris uirtutibus, honoris, in genij, rerum gestarum ornamentis M. Aemilio Scauro fuif festamen huius, cuius iniuriati nutu prope terrarum orbis regebatur, iurati testimonio neque in C. Fimbriam, neque in C. Memmium creditum eft. noluerunt ij, qui iudicabat, hanc patere inimicitijs uiam; quem quifque odiffet, ut eum testimonio posset tollere. Quantus in L. Crasso pudor fue rit, quod ingenium, quanta au foritas, quis ignorat?ta men is, cuius etiam sermo testimonij auttoritatem habebat, testimonio ipso, que in M. Marællum inimico animo dixie, probare non potuit. Fuit, fuit illis iudicibus diuinum, ac singulare, iudices, consilium, qui se non solum de reo, sed etia de accufatore, de teste indicare arbitrabatur, quid fietu, quid fortuna ac te pore allatu, quid pretio corruptu, quid fe, aut metu deprana um, quid a cupiditate aliqua aut ini maijs profectum uideretur. que si index non amplecteeur omnia consilio, non animo, ac mente circumspiciet; si, ut quidque ex illo loco, dicetur, ex oraculo aliquo dici arbitrabitur : profecto satis erit id, quod dixi antea, non surdum iudicem huic muneri, atque officio præeffe: nihil erie, qua mobrem ille nescio quis, sapies homo, ac multurum rerum perieus, ad res iudicandas requiratur. an uero illi equites R. quos nos uidimus, qui nuper in rep. iudicijsq; maximis floruerune, habuerune tantum animi, tantum roboris, ut M. Sauro testi non crederent : uos Belgarum, atque Allobrogum testimonijs non credere timetis? Si inimico testi credi non oportuit: inimicior Marcello Crassus, aut Fimbrie Scaurusex civilibus studis, atque obtrectatione domestica, quam huic Galli? quorum, qui optime

## ORATIO

kmere di

ter 4000

accusato

nesrelie

in testin

tum d

quod o

era on

morte

mmo

dam

nem I

de fo

or in

quei

Stimo

quam

quanc

tur,

me reli

Calere

Tetimer

minun

pietate

bitter

arit

tis?ab

th? he

in caussa sunt, equites, frumentum, pecuniam semel, atque iterum, ac sepius inuitissimi dare coacti sunt : ceteri, pareim ex ueteribus bellis agro multati, partim ab hoc ipfo bel lo superati, & oppressi . Si, qui ob aliquod emolumentum sum cupidius aliquid diære uidentur, ijs credi non come nit: credo, maius emolumentum Capionibus, & Metellis propositum suisse ex Q. Pompey damnatione, cum studiorum suorum oberectatorem sustulissent, quam cuneta Gallie ex M. Fonteij calamitate, in qua illa provincia pro pe suam immunitatem, ac libertatem positam esse arbitratur . An , si homines ipsos spectare connenit , id quod in te ste profecto ualere plurimum debet, non modo cum summis ciuitatis nostra uiris, sed cum infimo ciue R. quisquam amplissimus Gallie comparandus est ? sat Inducionarus, quid su testimonium dicere? mouetur eo timore, quo nostrum unusquisque, cum in eum locum productus est? re cordamini, iudices, quantopere laborare soleatis, non mo do quid dicatis pro testimomo, sed etiam quibus uerbis ute mini, ne quod minus moderate positum, ne quod ab aliqua cupiditate prolapsum uerbum esse uideatur . uultu denique laboratis, ne qua significari possit suspicio cupiditaeis: ut &, cum proditis, existimatio sit quadam tacita de nobis pudoris, ac religionis; &, cum disceditis, ea diligen ter conseruata, ac retenta uideatur. credo hac eadem induciomarum in testimonio timuisse, aut cogitusse : qui pri mum illud uerbum consideratisimum nostra consuetudinis, Arbitror, quo nos etiam tunc utimur, cum ea dicimus iurati, que comperta habenus, que ipsi uidimus, ex toto testimonio suo sustulit, atque omnia se saire dixit. uerebatur enim uidelicet, ne quid apud uos, populumq; R. de

PRO. M. FONTEIO. 278 existimatione sua deperderet; ne qua fama consequeretur eiu (modi, Induciomarum, talem uirum, tam cupide, tam mere dixisse! non intelligebat, se in testimonio nihil præ ter noæm, co os, co audaciam neque auibus suis, neque accusatoribus nostris prastare debere. An uero istas nationes religione iurifiurandi, ac metu deorum immortalium in testimonifs dicendis commoueri arbitramini? que tantum a ceterarum gentium more ac natura dissentiunt, quod æteræ pro religionibus suis bella suscipiunt, ista con era omnium religiones: illa in bellis gerendu ab dijs immortalibus pacem, ac ueniam perunt, ista cum ipsius dijs immortalibus bella gefferunt. hac funt nationes, qua quo dam tam longe ab suis sedibus Delphos usque ad Apollinem Pythium, atque ad oraculum orbis terra uexandum, ac foliandum profectæ funt. ab ijfdem gentibus, fanctis, o in testimonio religiosis, obsessum Capitolium est, atque ille Iupiter, cuius nomine maiores nostri sanctam testimoniorum fidem esse uoluerunt. postremo, ijs quidquam fanctum ac religiofum uideri potest, qui, etiam se quando aliquo metu adducti deos placandos esse arbieraneur, humanis hostijs eorum aras, ac templa funestantiue ne religionem quidem colere possint, nisi eam ipsam prius scelere niolarint. quis enim ignoras, eos usque ad hanc die retinere illam immanem ac barbaram consuetudinem hominum im molandorum? quamobrem, quali fide, quali pietate existimatu effe cos, qui etiam deos immortales arbiereneur hominum (celere, or sanguine facilime posse pla sarit? Cum his uos testibus uestram religionem coniungeeu?ab his quidquam fancte, aut moderate dictum putabisis? hoc ueftra mentes, tam cafta, tam integra, sibi susia

n femely stop

: ceteri, pa

ab hociple

emolynamic

credi non ou

DW , ET NO

tions, and

s, quanto mis

La provincia

am election

nt, ideals

modo a fa

it Indian

timore, a

production

e folentis, nun

ampat napisi

M quod di

destay walkely

africo cepida

meden work

edin es diligen

her udem Insimsse: qui pri

ra con fuetudi-

sem es diames

वंशास्त्र हराक

re dixit, sert-

when a state

### ORATIO

pere prou

maioribi

pmile, e

ni. nunc

Ari aues

urbem,

M. Font

pinqui

bus, 9

exteris

eys fer

Magne

TH CAN

atque

liam,

Tum

affe.

mobis e

naci,

tandus

lobrog

opprin

nobisa

lo facier

ribiles

Subscri

tiget .

Mt Hel

dut, ci

bellise

pient, ut, cum omnes legati nostri, qui illo triennio in Galliam uenerunt; omnes equites R. qui in illa prouincia fuerunt : omnes negotiatores eius prouincia, denique omnes in Gallia, qui sunt soci populi R. atque amici, M. Fon teium incolumen effe cupiant, iurati prinaim & publice laudent; nos tamen Gallis credere malitis? quid ut secuti efse uideamini?uoluntatem ne hominum?grauior igitur erit hostium uoluntas, quam ciuium?an dignitatem testium?po testis igieur ignotos notis: iniquos æquis, alienigenas domesticu, cupidos moderatis, merænarios gratuitis, impios re-· ligiosis, inimiassimos huic imperio, ac nomini, bonis, ac fidelibus er socijs, er auibus anteferre? An nero dubitaeis, judices, quin insteas inimicitas ista gentes omnes co ha beant, or gerant cum populi R. nomine? sic existimatis eos hic fagatos, brachatosq; uerfari animo demisso, atque humili, ut solent i, qui affecti iniuris, ad opem iudicum supplices inferioresq; confugiunt? nihil uero minus.hi con tra uagantur lætt, atque erecti paffin toto foro, cum quibusdam minis, er barboro atque immani terrore uerborum. quod ego profecto non crederem nisi aliquoties ex ip sis accusatoribus uobiscum simul, indices, audissem; cum praciperent, ut caueretis, ne, hoc absoluto, nouum aliquod bellum Gallicum concitaretur. S. M. Fonteium, iudices, in caussa desicerent omnia; siturpi adolescentia, uita infami, magistratibus, quos ante oculos uestros gessit, comi-Etis uirorum bonorum testi monijs, leg stionibus flagitiose obitis, inuisus suis omnibus in iudicium uocaretur, si in eo iudicio colonorum populi Rom. Narbonensium, fidelißimorum fociorum Maßilienfium, ciuium R.omniu testimonijs tabulis q; premeretur : tamen esset uobis magno

PRO. M. FONTEIO. pere prouidendum, ne quos ita afflictos a nestris patribus maioribusq; accepisses, ut contemnendi effent, eos pernmuisse, er corum minis er terrore commoti esse uideremi ni. nunc uero, cum lædat nemo bonus, laudent omnes ue stri aues , atque foci , oppugnent i, qui sepissime hanc urbem, & hoc imperium oppugnarunt; cumq; inimia M. Fonteij uobis, ac populo R. mnentur, amici, ac propinqui supplicem uobis: dubitabitis non modo uestris ciuibus, qui maxime gloria, ac laude ducuntur, uerum etiam exteris nationibus, ac gentibus oftendere, uos in senteneys ferendis ciui parcere, quam hosti cedere, maluisse? Magna mehercule caussa, indices, absolutionis cum ceteris caussis hac est, ne qua insignis huic imperio macula, atque ignomina suscipiatur, si hocita perlatum erit in Gal liam, senatum, equites q; populi R. non testimonijs Gallo rum, sed minis commotos, rem ad illorum libidinem iudi casse.ita uero, si illi bellum facere conabuntur, excitandus nobis erit ab inferis C. Marius, qui Induciomaro isti minaci, acque arroganti par in belligerando effe possit: exci eandus Cn. Domitius, or Q. Maximius, qui nationem Al lobrogum, or reliquias fuis iterum armis conficiat, atque opprimat: aut, quoniam id quidem non potest, orandus erit nobis amicus meus M. Platorius, ut suos nouos cliees à bel lo faciendo deterreat, ut eorum iratos animos, atque horribiles impetus deprecetur: aut, si non poterit. M. Fabium subscriptorem eius rogabinus, ut Allobrogum animos mi siget, quoniam acud illos Fabiorum nomen amplißimume ut uelint isti aut quiesære, id quod uieti ac subaeti solent, aut, cum minantur, intelligere, se populo R. non metum belli fed frem triumphi oftendere . quod fi in turpi reo pa-

lo triennio

illa provin

e, deriquen

re amia. M.

dim or mi

quid m food

Taxior igina

ut drem tellum

slienigensky

ATTAINS, MINIST

MOTHER AND

E Anunchi

ente male

e? ficethin

denilo, an

ad open ich

WIT THE REAL PROPERTY.

始而即和

AN THE REAL PROPERTY.

mi sincento

T. TOTAL CHANGE

neigh indices, in

लांग प्रदेश भीति ।

within out

mons Angitros

woodretur .

Narboner from

inium Romata

The work mag th



me, than

ne insmi

miliante

modo qui

iniquam

will ita

[12,940]

eatis, di

quod

dum

beren

914 701

quam

igitu

MILE

ru, pl

ftra fi

mi∏u

hone

mia

CH; P

146 17

lds; 91

HITOTH

MMS;

name

Tuns

128 70

fed to

tiendum non effet , ut quidquam isti se minis profecisse ar bierarentur: quid faciendum uobis in M. Fonteio arbieramini? de quo homine, iudices, (iam enim mihi uideor hoc. prope caussa duabus actionibus perorata, debere dicere) de quo uos homine, iudices, ne ab mimicis quidem ullum fi-Etum probrosum non modo crimen, sed ne maledictum qui dem audistis. ecquis unquam reus, prasertim in hac uita ratione uersatus, in honoribus petendis, in potestatibus, in imperijs gerendis, sic accusatus est, ut nullum probrum, millum facinus, milla turpitudo, que a libidine, aut a pete lantia, aut ab audacia nata effet, ab accufatore obijceretur, si non uera, attamen ficta, cum aliqua ratione, ac suspicione? M. Aemilium Saurum, fummum noftra auitaty uirum, scimus accusatum a M. Bruto. extant orationes, ex qui bus intelligi potest, multa in illu ipsum saurum esse dicta, falso, qui negatiuerumtamen ab inimico dicta, et obiecta. Q uam multa M'. A quillius audinit in suo iudicio? quam multa. L. Cotta? deni que P. Rutilius? qui etsi damnatus est, emihi uidetur, tamen inter uiros optimos, atque innoænti st mos esse numerandus.ille igieur ipse, homo sanstisimus, ac temperantisimus, multa audivit in sua caussa, que ad suspicionem stuproru, ac libidinem pertinerent. Extat ora tio hominis, ut opinio mea fert, nostrorum hominum longe ingeniosi ßimi, atque eloquentistimi, C. Gracchi: qua in oratione permulta in L. Pisonem turpia, ac flagitiosa dicun tur : at in quem uirum? qui tanta uirtute, atque integritate fui, ut etiam illis optimis temporibus; cum hominem instenire nequam neminem posses, solus tamen Frugi nomina retur quem cum in concionem Gracchus no cari inberet; et uiator quæreret, quem Pisonem? quod erant plures : cogu

### PRO. M. FONTEIO.

profecille

titio artin

ni wideor w

ebere dien

idem what

maledifun

resmin haria potestada i

STUTE OTHER

pidine, with

store original

hone than

oftremit.

t or those

author (c)

o differenti

no indistribution

eafi Lonzair of

w at my

ne cus (1, que s

NETTER EXPLOYE

marine of

Creatil quain

Agiriofa dicun

eque integrille

m hominem is

n Frugi nomin

ocari interct; et

int plant; cogi

280

me,inquit, dicere inimicum meum Frugi. u igitur uir, que ne inimicus quide satis in appellando significare poterat, nisi ante laudasset; qui uno cognomine declarabatur, non modo quis effet, sed etiam qualis effet; tame in falfam, atque iniquam probrorum insimulationem uocabatur. M. Fonceius ita duabus actionibus accufatus est, ut obiectum nihil sit, quo significari uestigium libidinis, perulantia, crudelieatis, audacia possit. non modo nullum facinus huius pro sulerunt, sed ne dictum quidem aliquod reprehenderunt. quod si aut quantam uoluntatem habent ad hunc opprime dum, aut quantam ad malediændum liæntiam tantum ha berent aut ad ementiendum animi, aut ad fingendum inge nij non meliore fortuna ad probra nunc audieda Fonteius, quam illi, de quibus antea commemorani, fuisset. Frugi igitur hominem, iudices, frugi, inquam, & in omnibus uita partibus moderatum, ac temperantem, plenum pudo ris, plenum offici, plenum religionis, uidetis positum in ue stra fide, ac potestate, atque ita, ut commiffus sit fidei, permiffus potestati. uidete igitur, utrum sit aquius; hominem honestißimum, uirum fortißinum, ciuem optimum dedi int micisimis, atque immanisimis nationibus, an reddi ami cis; prafertim cum tot res fint, que uestris animis pro hutus innocentis salute supplicent; primum generis antiquieas; quam Tusculo, ex clarisimo muncipio, profectam,in monumentis rerum gestarum incisam, ac notatam uidemus; tum autem continua pratura, que & ceteris ornamentis, & existimatione innoæntia maxima floruerune; deinde recens memoria parentis, cuius sanguine non solum Asculanorum manus, a qua interfectus est, sed tosum illud sociale bellum macula sceleris imbutum



faplina

namq;

minua

or cono

tur Gall

Audio, 1

or firm

intoler

istoru

uma

many

aduen

pite G

altera

ligion

celer

nibus

er gr

ro, atq

Colis ol

pares

atque

quidn

pariter

hunci

miferi

Galli

HUR

winci

Man de

eff; postremo ipse, cum in omnibus uita partibus honeflus, atque integer, tum in re militari cum summi consily, or maximi animi, tum uero ufu quoque bellorum ge rendorum in primis eorum hominum, qui nunc funt, ex ercitatus. Quare si etiam monendi estis a me, iudices, quod non estis; uideor hoc leuiter pro mea auctoritate nobis pracipere posse, ut ex eo genere homines, quorum cognita uirtus, industria, felicitas in remilitari sit, diligen cer nobis retinendos existimetis. fuit enim maior talium ut rorum in hac rep. copia: quæ cum effet, tamen eorum non modo saluti, sed etiam honori consulebatur. quid nunc nobis faciendum est, studijs militaribus apud innentutem obsoletis, hominibus autem ac summis ducibus partim ata te, partim civitatis discordis hac reip. calamitate consum pris, cum tot bella aut a nobis necessario suscipiantur, aut subito atque im provisa nascantur. non ne co hominem ip fum ad dubia reip. tempora referuandum, & ceteros fudio laudis, ac uireuis inflammandos putatis? recordamini, quos legatos nuper in bello L. Iulius, quos P. Rutilius , quos L. Cato , quos Cn. Pompeius habuerit : scietis fuisse tum M. Cornutum, L. Cinnam, L. Sullam, pra torios homines, belli gerendi peritissimos, praterea C. Ma rium, P. Didium, Q. Catulum, P. Crassum, non literis homines ad rei militaris scientiam, sed rebus gestis ac victo rije eruditos. age uero nunc inferte oculos in curiam, inerospiciee penieus in omnes reip. partes : utrum nidetis, ni bil posse accidere, ut tales niri desiderandisint; an, si aceiderit, eorum honninum copia populum R. abundare? que si diligemer attendetis, profecto, indices, uirum ad labores belli impigrum, ad pericula fortem, ad usum ac de Sciplinam

### PRO. M. FONTEIO.

rtibus hou

wmmi con

e bellorum

THE WILL

me, tuin

auctorium.

es, quoruna

mai fra

PAUL TON

**经验证证证证** 

DAT. OF STATE

epud iunus ucibus pines

ne de bunica

a, cransh

ME HOLD

hanishi

L. Sulm, Pi

MEMUS C. MA

fam, ees her i wyedii ee sicto

scarion, in

am aidetis, M

ink; dry fide

R. abundani ces, utrum da

ad wan ac di

(ciplinans

28I

saplinam peritum, ad consilia prudentem, ad casum fortunama; felicem, domi uobis ac liberis uestris retinere, quam inimiassimis pop. R. nationibus or crudelisimis tradere. or condemnare, maletis. At infestis prope signis inferuntur Galli in Fonteium, & instant, atque urgent summo cu studio, summa cu audacia: nos uero, indices, non er multis, o firmu prasidijs, uobis adiutoribus, isti immani, aique intolerada barbaria resistemus? Primum obijatur conera istoru impetus Macedonia, sidelis & amica populo R. pro umaia:qua cum fe, ac fuas urbes no folum confilio, fed etia manu Foteij conservată esse dicat; ut illa per huc a Thracu aduentu, ac depopulatione defensa est, sic ab huius nunc ca pite Gallorum impetus, terroresq; depellit. Constituitur ex altera parte ulterior Hifpania: que profecto non modo religione sua resistere istorum cupiditati potest, sed etiam Celeratorum hominum periuria testimonijs, ac laudationibus suis refutare. Atque ex tpsa etiam Gallia fidelissima, or granissima, auxilia sumuntur. uenit huic subsidio mise ro, atque innocenti Massiliensium cuncta ciuitas: que non solu ob ea caussam laborat, ut huic, a quo ipsa seruata est, pare gratia referre uideatur, sed etiam, quod ea condicione, atque eo fato se in ijs terris collocatum esse arbitratur, ne quid nostris hominibus ista gentes nocere possint. Pugnat pariter pro salute M. Fontey Narbonensis colonia: que per hunc ipfa nuper obsidione hostium liberata, nunc eiusdem miferijs, ac periculis comouetur. Denique, ut oportet bello Gallico, ut maior um iura, moresq; prascribut, nemo est ci nis R. qui sibi ulla excusatioe utedu putet. omnes illius pro umcia publicani, agricola, pecuari, ceteri negotiatores uno animo M. Fonteium, atque una noce defendunt. Quod

NN

## ORATIO

acerbi

niam !

(i dilig

YINTIS!

tis com

te, dtqt

dut wi

riculo

CHTA

le wi

fulu

fris

Cacri

dices

sut p

C1

si tantas auxiliorum nostrorum copias induciomarus ipse despexerit, dux Allobrogum ceterorumque, Gallorum: num etiam de matris hunc complexu lectissima, miserrimæg; feminæ, nobis inspectantibus auellet, acque abstrahet? præsereim cum uirgo Vestaris ex altera parte germanum fratrem complexa teneat uestrama; indices, ac populi R. fidem imploret: quæ pro uobis liberisq; uestris tot annos in dijs immortalibus placandis occupata est, ut ea nunc pro salute sua, fratrisq, sui animos nestros placare possit. cui miseræ quod prasidium, quod solatium reliqui est, hoc amisso?nam cerera famina gignere ipsa sibi prasidia, or habere domi fortunarum omnium socium partici pemq. possunt: huic uero uirgini quid est, præter fratrem, quod aut incundum, aut carum effe possit? nolite pati, in dices, aras deorum immortalium, Veflaq. matris, quotidianis uiromis lamentationibus de uestro iudicio commoneri. prospicite, ne ille ignis æternus nocturnis Fonteiæ laboribus uigilijsq. seruatus, sacerdotis. Vesta lacrymis exeinclus esse dicatur, tendit ad uos uirgo Vestalis manus supplices easdem, quas pro uobis dijs immortalibus tendere consueuit.cauete, ne periculosum, superbumq; sit, eius nos obsecrationem repudiare, cuius praces si dij aspernarentur, hac salua esse non possent. Videtu ne subito, iudices, uirum fortissimum, M. Fonteium parentis, & sororis com memoratione lacrymas profudisse? qui numquam in acie pertimuerit, qui se armatus sepe in hostium manum immiserit, cum in eiusmodi periculis eadem se solatiasuis relinquere arbitraretur, que suus pater sibi reliquisset; idem nunc perturbato animo pertimescit, ne non modo ornamento, or adiumento non sit suis, sed etiam cum

## PRO. M. FONTEIO. 283 10mayus in acerbissimo luctu dedecus æternum miseris, atque ignomi. , Callorus niam relinquat. O fortunam longe disparem, M. Fontet, me, milani si diligere potuisses, ut potius telis tibi Gallorum, quam pet, atque di riuris inter eundem effet. tum enim uitæ socia uirtus, mor x ditera par tis comes gloria fuisset: nunc uero qui est dolor? uictoriæ mas indica. L te, atque imperij pænas ad eorum arbitrium sufferre, qui libering whi aut uicti armis funt, aut inuitisfimi paruerunt? a quo peexplantation riculo defendite, iudices, ciuem fortem, atque innocentem: curate, ut nostris testibus plus, quam alienigenis credidisol riverin se uideamini; plus saluti ciuiu, quam hostium libidini con reiple line suluisse; graniorem duxisse eius obsecrationem, qua ueom focinate stris facris prasit, quam eorum audaciam, qui cu omnium DT STOTES facris, delubrisq. bella gefferunt. postremo prospicite, iu-IL MARKE dices, id quod ad dignitatem populi R. maxime pertinet, s. metrica ut plus apud nos preces uirginis Vestalis, quam minæ indicions Gallorum naluisse nideantur. o Elumi Foto efe lumicavelicos with the erbant fit, ins विकिश्वीतामe win miles, er Grary com nousem in scie קיבות אות אות le Colatia 14-Thi religial rescit, whom Ced epion CHY NN



ORATIO, XII.

I, quantum in agro, locisq; defertis auda cia potest, tantu in soro, atque in iudicijs impudentia ualeret; non minus nunc in caussa cederet A. Cacina Sex. Aebutij im pudentia, quam tum in ui sacienda cesit

MUNC I

in illor.

quod di

190 ini

dunt, c

confitte

de de

con 1

denti

lineg

nesti

fent.

ret

se in

Ham

est, fu

bitate

deret

agen

ptere

unti

umpli

de eo

etia

confi

audacia. uerum & illud considerati hominis esse putauit, qua de re iure decertari oporteret, armis non contendere; & hoc constantis, quicum ui & armis certure noluisset, eum iure iudicioq; superare. Ac mihi quidem cum audax pracipue fuisse uiderur Aebutius in conuocandis hominibus, et armandis, tu impudes in indicio; no folu, quod in in dicium uenire ausus est; (na id quide, tametsi improbe fit in aperta restamen malitia est iam usitatum) sed quod non dubitauit id ipsum, quod arquitur, confiteri. nisi forte hoc rationis habuit, quoniam, si facta uis effet moribus, superior in possessione retinenda non fuisset: quia contra ius mo req; facta fit, A. Cacinam cu amicis metu perterritu profu giffe: nuc quoque in iudicio, si caussa more institutoq; om niu defendatur, nos inferiores in agendo non futuros : sin e consuetudine recedatur, se quo impudentius egerit, hoc su periorem discessirum. quasi uero aut in iudicio possit idem improbitas, quod in ui confidentia: aut non eo libentius tu audacia cefferinus, quo nuc impudentia facilius obsistere mus.itaque longe alia ratione, Recuperatores, ad agendam caussam hac actione uenio, acque inicio ueneram . tum enim nostra aussa spes erat posita in defensione mea,

NA

de ferris and

que en indici

THE THE THE T

ex. Actual in i faciends clie

nis este public

non continue

rtare nouse

demi cunsu

ocandi his

o folia, qui

netsi impi

m) fed quit

ri nifi fort

MATION .

it contrains

व्याधारांग्र प्राप्त

e infirmation on

TE FEETERS : [18

wegati, bec fu

in positidera

no liberarius tu

dius obsistere

nad agendam

THETAM, LAM

TO FORK THE ?

nunc in confessione aduersarij; tum in nostris, nunc uero în illorum testibus. de quibus ego antea laborabam, ne, si im probi essent, falsi aliquid dicerent; si probi existimarentur, quod dixissent, probarent. nunc sum animo aquisimo . si enim sunt uiri boni, me adiunant, cu id iurati, dicut quod ego iniuracus infimulo: sin autem minus idonei, me non læ dunt, cum, sine creditur is hoc ipsum, quod nos arquimus, confitentur fine fides non habetur, de aduerfarij testium fi de derogatur, uerumtamen cum illorum causse actionem considero; non uideo, quid impudentius dici possit: cum autem uestra in iudicando dubitatione; uereor, ne id, quod ui dentur impudenter fecisse, astute, & callide fecerine . nam si negassent um hominibus armaiis este factam, facile honestissimis testibus in re perspicua tenerentur: sin confessi es fent, or id, quod nullo tempore iure fieri potest; tum ab se iu re factum effe defenderent, sperarunt id, quod affecuti sut, se iniecturos nobis caussam deliberandi, er indicandi instam moră, ac religionem. simul illud, quod indinissimum est, futurum arbitrati sunt, ut in hac caussa non de improbitate Sex. Aebuij, sed de iure ciuili iudicium fieri uideretur. Quainre si mihi effet unius A. Cacina caussa agenda, profiterer satis idoneum effe me defensorem; propterea quod fidem meam diligentiamq; prastarem: qua cu sunt in actore caussa, mbil est, in re prasertim aperta ac simplici, quod excellens ingenium requiratur. sed cum de eo iure mihi dicendu, sit quod pertineat ad omnes, quod constitueum set a maioribus, conferuatum usque ad hoc tem pus, quo sublato non solum pars aliqua iuris diminuta, sed etiam uis ea, que iuri manime est aduersaria, iudicio confirmata esse uideatur; uideo summi ingenij caussam NN 14



# PRO A. CAECINA.

d ne, si qui

arbitretue

nquaegon

propurin

m could be

ins exiting

ndennanda

gendunde

nit, Oddi

prehended

on videor

TALT OUT ON

perta fessi

mus ledin

ETWACE

perionel, for m indicated

tußinoid

ratine diffusi

242 (42) 1 12

Calindrata

un originat

me indicis com-

SILTEM MAN

mpiam, in co

Renim turpl

ांट्रांपार , व्याप्त

inique accidat, quia res in digna sit, ideo turpem existimacionem sequi; quia turpis existimatio sequatur, ideo rem in dignam non iudicari. At si quis mihi hoc iudex, Recupera tor ue dicat: potuisti en im leuiore actione confligere: posuisti ad suum ius facil iore & commodiore iudicio peruenire: quare aut muta actionem; aut noli mihi instare, ut iudicem: tamen is aut timidior uideatur, quam fortem, aut cupidior, quam sapientem iudicem ese aquum est, se aut mihi præscribat, quemad modum meum ius persequar, aut ipfe id, quod ad se detatum sit, non audeat iudicare. etenim si prætor, is, qui iudicia dat, numquam petitori præstituit, qua actione illum uti welit: uidete, quam iniquum sie, constituta iam re, iudicem, quid agi potuerit, aun quid possit, non quid actum sit, quærere . ueruneamen nimiæ uestræ benignitati pareremus, sialiaratione ius nostrum recuperare possemus: nunc uero quis est, qui aut uim, armatis hominibus factam, relinqui putet oportere, aut eius rei leuiorem actionem nobis aliquam demonstrare possitiex quo genere pecati, ut illi clamitant, uel iniuriarum, uel capitis iudicia constituta sunt, in eo po testis atrocitate nostra reprehedere? cu uideatu nihil aliud actu, nisi possessione per interdictu ese repetita? ueru siuc uos existimationis illius periculu, siue iuris dubitatio tardio res fecit adhuc ad indicandum; alterius rei caußam nofmet ipfi iam nobis, fæpius prolato indicio, fuftuliftis; alterius ego nobis hodierno die caussam profecto auferam, ne diutius de controuersia nostra, ac de communi iure dubitetis. & si forte uidebor altius initium rei demonstranda petisse, quam me ratio iuris, & ius de quo iudiciu est, & na sura causa coegerit; quaso, ut ignoscatis: no enim minus la

NN

3324



nis, or l

mulier 17
adesset A

ono all

enutorus

rixam .

14,0

Caleni

quus

ditus

wi, wo

qua,

gisop

li. C

me;

quen

di fun

contin

occapi

tur: 1

cere a

oui pu

munu.

hil fat

ditis.

Aebu

Jenni

pecun

MATIC

borat A. Cacina , ne summo iure egiffe , quam ne certum ius non obtinui se wideatur. M. Fulcinius fuit, Recuperato res, e municipio Tarquiniesi: qui & domi sua cum primis honestis existimatus est, et Roma argetaria no ignobile fecit is habuit in matrimonio Cefenniam, eode e municipio, sum mo loco natam, or probatisima feminam, sicut or uiuus multis ipse rebus oftendit, & in morte sua testamento declarauit.huic Cesenniæ fundum in agro Tarquiniensi uendidit temporibus illis difficillimis solutionis cum utereeur dote uxoru numerata, quo mulieri effet res cautior, cura rauit ut in eo fundo dos collocaretur. aliquado post, ia arge zaria disoluta, Fulcinius huic fundo uxorus continentia quada pradia, atque adiuncta mercatur. moritur Fulcinius: (multa enim, quæ sunt in re, quia remota sunt a caussa, prætermittam) testamento facit heredem, quem habebate Cesennia, filium : usumfructum omnium bonorum suorum Cesennia legat, ut frueretur una cum filio. magnus bonos uiri iucundus mulieri fuisset, si diuturnum esse licuisset frueretur enim bonis cum eo, quem suis bonis heredem esse cupiebat, & ex quo maximum fructum spfa capiebat: sed hunc fructum matura fortuna ademit : nam breui tempore M. Fulcinius adolescens mortuus est: heredem P. Cesennium secit : uxori grande pondus argenti, matriq; partem bonorum maiorem legauit: itaque in partem mulieres uocata funt.cum effet hac auctio heredita ria constituta, Aebutius iste, qui iam diu Cesennia uidui sate, ac solitudine aleretur, ac se eius in familiaritatem inst nuasset hac ratione, ut cum aliquo suo compendio negotia mulieris, si qua acciderent, controuersiasq; susciperet, uersabatur quoque eo tempore in his rationibus auctio-

# PRO. A. CAECINA.

e ceytur

Lecuperan

ATT PTIME

oucipio, un

はで始

la testaneo La quinci

FA CHANGE

is calaborate

do postún

OLA COOL

, moreix

TENTON E

eredem a

6. 加加加加达

T STAGE TO

a fraintin

THE THE THE

instantian

THE STORY !

TES TEATURES OF S

ade pender da

paintquis

actio herenita

cleanie vidui

derittem in t

ependio nego

aibus aucio

285

nis, or partitionis, atque etiam se ipse inferebat, or intrudebat; & in eam opinionem Cesenniam adducebat, ut mulier imperita nihil putaret agi callide posse, ubi non adesset Aebutius. quam personam iam ex quotidiam cognosaitis uita Recuperatores, mulierum affentatoris, cognitoris uiduarum, defenforis nimium litigiofi, conciti ad rixam, inepti ac stuli inter uiros, inter mulieres periti iuris, & callidi; hanc personam imponite Aebutio: is enime Casennia fuit Aebutius . ne forte quaratis , num propinquus ? nihil alienius . amicus aut a patre , aut a uiro traditus nihil minus. quis igitur ? ille, quem supra deformaui, uoluntarius amicus mulieris, non necessitudine aliqua, sed ficto officio, simulatuq; sedulitate coniunctus, ma gis oportuna opera non numquam, quam aliquando fideli. Cum effet, ut dicere institueram, constitutu auctio Rome ; suadebant amici cognatiq; Cefennie id , quod ipsi quo que mulieri in mentem ueniebat: quoniam potestas effet eme di fundum illum Fulcinianum, qui fundo eius antiquo continens effet nullam effe rationem, amittere eius modi occasionem, cum prasertim pecunia ex partitione deberetur : nusquam eam posse melius collocari . itaque mulier fa cere constituit. mandat, ut fundum sibi emat. cui tandem? cui putatis? an non in mentem uenit hominis illius ad hoc munus, er ad omnia mulieris negotia parati, sine quo nihil satis caute, nihil satis callide agi posset? recte attenditis. Aebutio negotium datur. adest ad tabulam, licetur Aebutius : deterrentur emptores multi, partim gratia Cesennia, partim etiam pretio: fundus addicitur Aebutio: pecuniam argentario promittit Aebutius. quo testimonio sunc uir optimus utitur, sibi empeum esse, quasi uero



### PRO. A. CAECINA.

ed pleriqu

equi posa

हरतेथा ;धा

e ent dun

WE WITCH!

d mindren

one facts, its

e tabatan n

( C dutes to

a penda pani

ातां वास्त्रं

on their

reaking

ran, nin

間。行物

inium, liente

it besolution

O mile

a fe com mi-

總有關100%

Celennie Cea-

em crist call

almittem &

war, quine-

non pulatil

danium UN

wellet de Ct

orti, ac (spiena

285

endit.in possessione bonorum cum esset, or cum ipse sextu lam sua nimiu exaggeraret, nomine heredis arbitrum familia ercifcunda postulanit. atque illis paucis diebus, po Rea quam widet nihil se ab A. Cacina posse litium terrore abradere, homini Romana in foro denunciat, fundum illum, de quo ante dixi, cuius istum emptorem demonstraui fuisse mandato Cesenniæ, suum esse, seq; sibi emisse. quid ais? uns ille fundus est, quem sine ulla controuersia quadriennium, hoc est, ex quo tempore fundus uenije, quoda uixit, possedit Cesennia? V sus enim, inquit, eius, et fructus fundi testamento uiri fuerat Cesenniae. Cum hoc nouae litis genus tam malitiose intenderet, placuit Cacina de amicorum sententia constituere, quo die in rem prasentem ueniretur, & de fundo Cacina moribus deduceretur. colloquuntur: dies ex utriufque commodo funitur. Cacina cu amicis ad diem uenit in castellum Axiam: ex quo loco fun dus is, de quo agitur, non longe abest, ibi certior sit a pluribus, homines permultos liberos, atque servos coegiste, es armaffe Aebutium.cum id partim mirarentur, partim no crederent, ecce ipse Aebutius in castellum uenit, denuncian Cacina se armatos habere, abiturum eum no esse, si accessis fet. Cacina placuit, er amicis, quoad uideretur saluo capise fieri posse, experiri. tum de castello descendunt, in fundum proficiscuntur . nidetur temere commissum. uerum, ut opinor, hoc fuit caussa:tam temere istum re commissurum, quam uerbu nunciabatur, nemo putauit. atque iste ad omnes ineroitus, qua adiri poterat non modo in eum fundum, de quo controuersia fuerat, sed etiam in iltum proximum, de quo nihil ambigebatur, armatos homines opponit, itaque primo cum in antiquum fun



fen fionen

tellimon

ut non ol

ratores? co

tis, de pe

quit ferro

terrui. C

Aebuti

tum :

alind?

sefte dia

nus ei ci

ideo cre

maxim

do Aet

hoc dic

dicat,

nam ad

plius he

Carina

uiderer

ceam.

Calins

complur

weni Je

dequen

tus eft

wit in

dum di

EH omn

dum ingredi uellet, quod ea proxime accedi poterat, frequentes armati obstiterunt. quo loco depulsus Caana, tamen qua potuit, ad eum fundum profectus est, ex quo ex connentu uim fieri oportebat. eius autem fundi extremam partem clea directo ordine definiunt. ad eas cum accedere tur, ifte cum omnibus copijs præsto fuit, seruum'a; sum nomine Antiochum ad se uocauit, co clara uoce imperauit, ut eum, qui illum olearum ordinem intraffet, ocade ret . homo mea sententia prudenti simus , Caana, tamen in hac re plus mihi animi, quam consily, uidetur habuif se. nam cum & armatorum multitudinem uideret; & eam uocem Aebutij, quam commemoraui, audisset; tumen ac cessie propius; & iam ingrediens inera finem eius loci, quem olea terminabant, impetum armati Antiochi, aterorumq; tela, acque incurfus refugit. eodem tempore fe in fugam conferunt una amici, aduocatiq; eius metu perterriti; quemadmodum illorum testem dicere audistis. His re bus ita gestis, P. Dolabella prator interdixie, ut est consue eudo, de ui hominibus armatis, sine ulla exceptione, tantum, ut, unde deieaffet, restitueret . restituisse se dixit. Sponsio facta est hac de sponsione nobis indicandum est. Ma xime fuit optandum Cacina, Recuperatores, ut controuersia nihil haberet; secundo loco, ut ne cum tum improbo homine; tertio, ut cum tam stulto haberet . etenim non minus nos stulcia illius subleuat, quam ladit improbitas. improbus fuit, quod homines coegit, armauit, coactis, armatisq; uim feat . læsit in eo Cacinam : subleuauit ibidem: nam in eas ipfas res, quas improbissime fect, testimonia sumpsit, & eis in auffa testimonis utitur . itaque mihi certum est, Recuperatores, ante quam ad meam de-

### PRO. A. CAECINA oterat, Th fensionem, meosq; testes uenio, illius uti confessione, co Ceans, b testimonijs . quid confitetur? atque ita libenter confitetur, oup 19, the ut non folum fateri, fed etiam profiteri uideatur, Recupe ndi estrono ratores? conuocaui homines, wegi, armaui: terrore mor LA CHOM ACOU tis, ac periculo capitis, ne accederes, obstiti. ferro, in-THUM & An quit ferro ( & hoc dicit in indicio ) te reiea, atque perd was mon terrui . Q uid ? testes quid aiumt? P. Vettilius propinquus intraffer, un Aebutij, se Aebutio cum armatis seruis uenisse aduoca-Cante, and tum : quid prætered? fuisse complures armatos. quid , sidetur bi aliud? minatum effe Aebutium Caana. Quid ego de hoc a vidropus tefte dicam , nist hoc , Recuperatores? ut icarco non miudifferma nus ei credatis, quod homo minus idoneus habetur, sed s finenski ideo credatis, quod ex illa parte id dicit, quod illi causse maxime est alienum. A. Terentius, alter testis, non mo ti Antiba do Aebutium, sed etiam se ipsim arquit. in Aebutium don tensor hoc dicit, armatos, homines fuisse: de se autem hoc pra-明朝的 dicat, Antiocho, Aebuty feruo, imperasse, ut in Caaere tablis. Esa nam aduenientem cum ferro inuaderet . quid loquar amin admin plius hoc de homine? in quem ego dicere, cum rogarer a contraction, by Cacina. numquam uolui, ne arguere illum rei capitalis disk in. uiderer : de eo dubito nune, quo modo aut loquar, aut ta forumed, M ceam, cum ipse hoc de se iuratus prædiæt. Deinde L. 如话, 说 cotto-Cælius non solum Aebutium cum armatis dixit faise 建雄期79compluribus, uerum etiam cum aduocatis perpaucis eo RE . COME NOT uenisse Cacinam . de hoc ego teste detraham, cui , aque improbites. atque meo tefti , ut credatis , poftulo ? P. Memmius fecuusit, mactis, eus est, qui suum non paruum beneficium commemora-Ableuguit ibiuit in amicos Cacina, quibus sese uiam per frairis sui fun ine feat, uffidum dediffe dixit, qua effugere poffent, cum effent mes utitur inque tu omnes perterriti , huic ego testi gratias agam , quod & म दर्व गार्था वेश-



#### PRO. A. CAECINA. o religiofun non posset, non ad cognoscendam aussam, sed ad explendam damnationem præsto suisse. utrum grauius aliquid natos ibi ni in quempiam dici potest, quam ad hominem condemnanetian non dum, quem num quam uidiffet, neque audiffet; adductum retur di bi pretio esse? an certius quidquam obijci potest, quam quod TETEL Horis is, qui obijcitur, ne nutu quidem infirmare conacur? uedisquotrial. rumeamen is restis, (ut facile intelligerers eum non afthings of one fuisse animo, cum abillis caussa ageresur, testesq; dice-GENETANT P.O. rent, sed tantisper de aliquo reo cogitasse ) cum omnes an-地門城,他 te eum dixissent testes, armatos cum Aebutio suisse comal moment for plures; solus dixit, non fuisse. uisus est mihi primo ueths, quality terator intelligere præclare, quid aussa opearet; & ean-NL THE THE tummodo errare, quod omnes testes infirmaret, qui an-Dearward te eum dixissent : cum subito ecce idem qui solet, suos solos ans drive seruos armatos fuisse dixit. Quid huic tu homini facias? משולה שונים nonne concedas interdum, ut excusatione summa stulmis , Fidiodes citia, summa improbitatis odium deprecetur? Virum, s uniferun Recuperatores, his testibus non credidistis, cum, quid lied ein misk queret, non habuistis? At controuersia non erat, quin molecuse redia uerum dicerent. An in coasta multitudine, in armis, in s, iona don, telis, in prasenti metu, mortis perspicuo periculo cadis, roe, man can de dubium nobis fuit, an esse uis aliqua nideretur, nec ne? s can ripards. quibus igitur in rebus uis intelligi potest, si in his non incelligetur? An uero illa defensio nobis præclara nisa est? mas, quality pildian, ninon deieci, sed obstiti : non enim te sum passus in fundum is as live pu ingredi, sed armatos homines opposui: ut intelligeres, si ex non esset; or in fundo pedem posuisses, statim tibi esse pereundum. Quid ais? is, qui armis perterritus, fugatus, pullus est, non ia, or pote th nidetur esse deiectus ? posterius de uerbo uidebimus : nunc ; dum inagni rem ipsam ponamus, quam illi non negant ; et eius rei ius, sare, quim aba and an write w

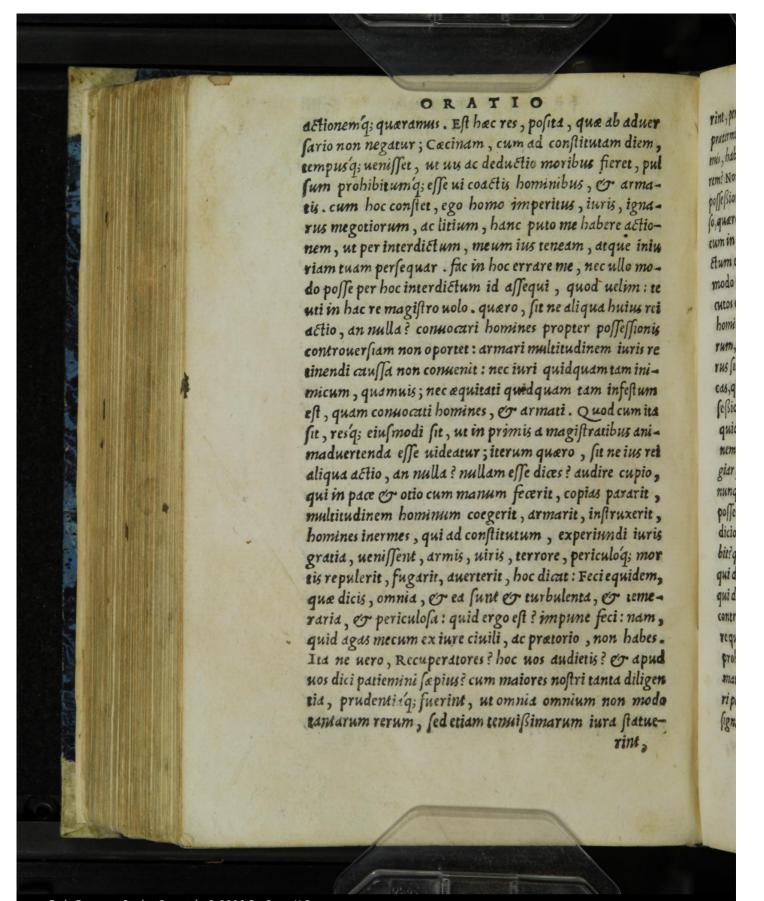

### PRO. A. CAECINA. 209 we ab adva rint , perfecutiq; fint , ut hoc genus unum uel maximum itutam din prætermitterent, ut, si qui me exire domo mea coegisset arous ficres, n mis , habere actionem; si qui introire prohibuisset, non habe rem? Nondum de Cacina caussa disputo : non dum de iure US, O' arms possessionis nostra loquor:tantum de tua defensione, C.Pid the interest so, quæror. Quando ita dicis, & ita constituis; Si Cacina. ne habere all cum in fundo effet, inde deiectus effet, tum per hoc interdiiam, digik to Etum eum restieui oportuisse; nunc uero deiectum nullo me, neculan modo effe inde, ubi non fuerit; hoc interdicto nihil nos affe-וחלש בסשף cutos effe: quaro, si te hodie domum tuam redeuntem coacti ealiquahim homines & armati non modo limine tectoq; adium tuaopter polin rum, sed pri mo aditu uestibulog; prohibuerint, quid acturitudina irin rus sis? monet amicus meus te L. Calpurnius, ut idem diuidquanij. cas, quod ipfe antea dixit, iniuriarum . quid ad caussam pos um tin in fe Sionis? quid ad restituendum eum, quem oportet restitui? ati. Quaten quid denique ad ius civile, aut ad actoris animaduersiomagifration to nem ages actionem, & ad iniuriarum? plus tibi ego lar-LETO, FEREIGN giar, non solum egeris, uerum etiam condemnaris licet: est min app, nunquid magis possidebis? actio enim iniuriarum non ius t, copia poet, possessionis assequitur, sed dolorem imminuta libertatis in nerit, infrarit. dicio pænaq; mitigat. prætor interea Fifo tanta de re tace coming wy bit? quemadmodum te restituat in ædes tuas, non habebit? re, pericular non qui dies totos aut um fieri uetat, aut restitui factam iubet, an: Fritzichen, qui de foßis, de cloacis, de minimis aquarum itinerumq; 世のかは controuerfis interdicit, is repente obmutefcet?in atrocissima gent fei:nam. re quid faciat. non habebit? Co, C. Pifone domo tectisq; fuis min , non habe. prohibito, prohibito, in quam, per homines coactos, er arudicini? O apua matos, prætor, quemadmodum more & exemplo opitulaofficiants diliger ri possit, non habebit? quid enim dicet? aut quid tu, tam inmixm non mode figni accepta iniuria, postulabis?unde ui prohibitus sis,newith furth ficture 00 Titt,



### PRO. A. CAEGINA. 210 tufitdeum, riundi ius constitutum, quod obstiterit armatis hominiwid proficie bus . qui, multitudine coacta, non introitu, sed omnino adimilit sidem eu quempiam prohibuerit? quid ergo? hoc quam habet uim? ut illa res aliquid aliqua ex parte differre uideatur, ci portoni utrum, pedem cum intulero, atque in poffesfionem ueego, inqui stigium fecero, tum expellar, atque deijciar; an in eadem ui, विष्युत् । व प्राप्त atque iffdem armis mihi ante occurratur, ne non modo inorbaipfa filesi trare, uerum etiam aspicere, aut aspirare possim. qui hoc THE THE DE ab illo differe? ut ille cogatur restituere, qui ingressum exdobeo intelina pulerit;ille, qui ingredientem repulerit, non cogatur? uideunchings te, per deos immortales, quod ius nobis, quam condicionem AL OTHER STATE uobismet ipsis, quam denique ciuitati legem constituere ue -城,竹田市 litis . huiusce generis una est actio, per hoc interdictum, ideac definition quo uos usi sumus, constituta . ea si nihil nalet, aut si ad pide, and hanc rem non pertinet, quid negligentius, aut quid stul-图 化地 物 tius maioribus nostris dici potest, qui aut tanta rei prae duffriedin termiserint actionem, aut eam constituerint, que nequa-, die que le con quam fatis uerbis cauffam & rationem iuris amplectereindicunces, eur? periculosum est, dissolui hoc interdictum : captiosum **5**,加出而可 est omnibus, rem nullam constitui eiusmodi, qua cum ar-4四四四四四十 mis gesta sit, rescindi iure non possie : uerumtamen est tur-MOTOR TOOL pissimum illud, tanta stultitia prudentissimos homines con MACADIE CA demnari, ut uos iudicetis, huius rei interdictum, atque Track (1) W. actionem in mentem maioribus nostris non uenisse. Qua-图 加速图 14 ramur, inquit, licet : tamen hoc înterdicto Aebutius non emeranish. cenetur. Quidita? quod uis Cacina facta non est. dim? Line a pud ci in hac caussa potest, ubi arma fuerint, ubi coacta homimarie; Eieriege num multitudo, ubi instructi er certis locis cum ferro hon facinus non in mines collocati, ubi mina, pericula, terroresq; mortis, ibi existe nideaux ? um non fuisse? Nemo, inquit, occisus est, neque saucius. on, neliage



#### PRO. A. CAECINA. r de private eur principia negare, cum extrema conæditis? fugiffe per-, the William territos confitemini: caussam fuga dicitus eandem, quam om व ब्यार्थ स्ट्रवस्य nes intelligimus, arma, militudinem hominum, incursioco terrorein nem, atque impetum armorum. hæc ubi conceduntur effe o resorte, una factaibi uu facta negabitur? At uero hoc quidem iam ueon ex outsid sus est. or maiorum exemplo multis in rebus usitatum; cum ed etion me ad um faciendam ueniretur, si quos armatos quamuis pro WANTE GOVE cul conspexissent, ut statim testificati discederent, optime sponsionem facere possent, ni aduersus edictum prætoris uis TOWETHER ! facta effet. Ita ne uero? scire effe armatos, satis est ut uim fa at, drumoting Etam probes:in manus corum incidere, non est satis? aspeguen leur Etus armatorum ad um probandam nalebit, incurfus & dubiustan im petus non ualebit? qui abierit, facilius sibi uim factam t perteriani probabit, quam qui effugerit?at ego dico hoc:fi,ut primo in 12 02 NO castello Cacina dixit Aebutius, se homines coegisse, or arsuspicione pri masse, ne que illum, si eo accessisset, abiturum, statim Caci-DINE, MINE na discessiffet; dubitare uos non debuisse, quin Cacina fa-TANK CHICLE Eta uis effet. si uero simul ac procul conspexit armatos, reces and minding siffet:eo minus dubitaretis:omnis enim uis est, qua periculo Malianias, aut decedere nos alicunde cogit, aut prohibet accedere quod **创新,任用的**和 si aliter statuetis; uidete, ne hoc nos statuatis, qui ninus di-METERS IT AND THE scesserit, ei uim non esse factam, ne hoc omnibus in possesextrain and sionum controuersiis prascribatis, ut confligendum sibi, er AND THE S armis decertandum putent;ne, quemadmodum in bello pœ **北海加州加州** na ignauis ab imperatoribus constituitur, ste in iudicijs de heim fectame (Fe terior caussa sit eorum, qui fugerint, quam qui ad extre-DESTRUCTION TO THE mum ufque contenderint. Cum de iure, o legitimis homirelegation ma num controuersijs loquimur, & in rebus uim, nominam with que it. mus, persenuis uis intelligi debet . uidi armatos, quamuis ricur fugicosals paucos; magna uis est, decessi, unius hominis telo perterrilices porphiji-00 14

岩城北

cum de

mique; 1

11011 1110

moloco musta

bus die

dn not

Him

gular

cau

fed el

ednid

amop

prop

liga

edici

reded

Eti,

teft.

Tum

quar

cohe

rium

ferin

64

deli

CHT

emp

zus: deiectus, derrusus q; sum. hoc si itz statuetis, non mode non erit cur depugnare quifquam posthac possessions auf sa uelit, sed ne illud quidem, enr repugnare. sin autem uim sine cade, sine unineratione, sine sanguine nullam intellige tis, statuetis, homines possessionis cupidiores, quam uita, esse oportere. Age uero, de ui te ipsum habebo iudicem, Aebuti: responde, si tibi uidetur : in fundum Cacina utrum noluit sandem, an non potuit accedere? cum te obstitiffe, co repudiasse dicis, certe hunc uoluisse concedis. potes igitur dicere, non ei uim fuisse impedimento, cui, cum cuperet, eog; confilio uenisset, per homines coactos non sit licieum accedere? si enim id, quod maxime uoluit, nullo modo potuit: uis profe-Eto quædam obstiterit, necesse est: aut tu dic, quamobrem, cum uellet accedere, non accesserit. Iam um factam nega re non potes: deiectus quemadmodum sie, qui non accesserit, id quaritur : dimoueri enim, & depelli de low neaffe est eum, qui deijciatur.id autem accidere ei , qui potest, qui omnino in eo loco, unde se deiectum esse dicit, numquam fuit? qui si fuisset, er ex eo low, metu per motus, fugisset, cum armatos uidisset; diæres ne esse deiectum? opinor. at tu, qui tam diligenter, & tam callide uerbis controuersias, non equitate dijudicas, & iura non utilitate communi, sed litteris exprimis, poteris ne dicere deiectum esse eum, qui ta-Etus no erit? quid detrusum dices ? nam eo uerbo antea præ tores hoc interdicto uti solebant, quid ais? potest ne detrudi quisquam, qui non attingitur? non ne, si uerbum sequi uolumus, hoc intelligamus necesse est, eum detrudi, cui manus afferantur?necesse est, inquam, si ad uerbum rem uolumus adstringere, neminem statuerc detrusum, qui non adhibiea ui, mann democus, er actus praceps intelligatur, deit-

### PRO. A. CAECINA.

is, non mi

in authoris

a Liminalia

guam val.

diam, Atri

**经知识的** 

Tielle O 101

nes igina im

perel, social

DENTS ACCOUNT

potuction-

ic, quan

uin falm

4年間包

peli de lor es

ci, quipol, q

die. 120,000

THE RESERVE

Hum!nist.4

TO CONTROL S

**建建加热性** 

referençiis.

**製造の数性が見** 

med ne detraid

than fequi 40-

mai ori manu

市 12市 省区出市福

mi non adhiri

Aigarn; the

212

Etus uero qui potest esse quisquam, nisi in inferiorem locum de superiore motus? potest pulsus, fugatus, eiectus de nique; illud uero mullo modo potest, deiectus effe quisqua, non modo qui ta Et us non sit, sed ne æquo quidem, & plano loco. quid ergo? hoc interdictum putamus eorum esse raussa compositum, qui se precipitatos ex locis superioribus dicerent ? eos enim uere possumus dicere effe deiectos. an non, cum uoluntas, & consilium, & sententia interdi-Eti intelligatur, impudentiam summam, aut stultitiam sin gularem putabimus in uerborum errore uerfari, rem, co eaussam, & utilitatem communem non relinquere solum, sed etiam prodere? an dubium est, quin neque uerborum canta copia sit, non modo in nostra lingua, que dicitur esse inops, sed ne in alia quidem ulla, res ut omnes suis certis, ac proprijs uocabulis nominentur; neque uero quidqua opus sit uerbis, cum ea res, cuius caussa uerba quasita sina, intelligatur?quæ lex,quod senatusconsultum,quod magistratus edictum, quod fordus, aut pactio, quod (ut ad privatas res redeam)testamentum, que indicia, aut stipulationes, aut pa Eti, & conuenti formula non infirmari, aut conuelli potest, si ad uerba rem deflectere uelimus, consilium autem eo rum, qui scripserunt, er rationem, er auctoritatem relinquamus?fermo, hercule, et familiaris, & quotidianus non coherebit, si uerba inter nos aucupabimur. denique imperium domesticum nullum erit, si feruulis hoc nostris conces serimus, ut ad uerba nobis obediant, non ad id, quod ex uer bis intelligi possit, obtemperent . exemplis nunc uti uidelicet mihi necesse est harum rerum omnium. non occurrit unicuique uestrum aliud alij in omni genere exemplum, quod testimonio sit, non ex uestris totum pen-00

TVVS

Lis deieci)

ceres te re

ri ijs,qui

Malere? [1

me deieces

med faceo

rem iudi

gamus,

miliano

cogit. A

luntas,

eas rep

go?ifti

loquin

temicu

CHOTH

mon m

ne; de li

pelletur

quineg

tidinte

cau/d

tio iuri

lecerit i

quiin

gre dor

dut vio

um, a

re la da

dere ius, sed uerba servire hominum consilis, er auctorieatibus?ornate, & copiose L. Crassus, homo longe eloquentissimus, paulo ante, quam nos in forum uenimus, iudicio centumuirali hanc sententiam de fendit; & facile, cum conera eum prudentissimus homo Q Mucius diceret, probauie omnibus, M. Curium, qui hares institutus effet ita, mor zuo. Posthumo filio, cum filius non modo non mortuus. sed ne natus quidem esset, hæredem esse oportere. quid?uer bis satis hoc cautum erat?minime. quæ res igitur ualuit?uo luntas. que si tacitis nobis, intelligi posset, uerbis omnino non uteremur: quia no potest, uerba reperta sunt, non qua impedirent, sed que indicarent uoluntatem. Lex usum fun di inbet effe biennium . at utimur eodem iure in ædibus, que in lege non appellantur. si uia sit immunita, iubet, qua uelit, agere iumentum. potest hoc ex uerbis intelligi,licere, si uia sit in Brutijs immunita, agere, si uelit, iumentum per M. Scauri Tusculanum . actio est in auctorem præsentem his uerbis: Quandoquidem te in iure conspicio. hac actione Appius illa cacus uti non posset, si tam uere homines uerba consectarentur, quam rem, cuius caussa uerba sunt, non considerarent. Testamento si recitatus hæres esset pupillus Cornelius; isq; iam annos xx. haberet; uobis interpretibus amitteret hæreditatem? V eniunt in mentem mihi permulta, uobis plura certo scio. uerum ne nimium multa comple-Etamur, atque ab eo, quod propositum est, longius aberret oratio; hoc ipsum interdictum, de quo agitur, cosideremus. intelligetis enim in eo ipso, si in uerbis ius constituamus, omnem utilitatem nos huius interdicti, dum uer suti & al lidi uolumus esse, amissuros. VNDE. TV. AVT. FAMILIA, AVT, PROCVRATOR,

# PRO. A. CAECINA.

for Buby

ge doques

ous, judi

eret, prob

essein m

on matter

ere, quin

THE WAY

**ACTOGORA** 

unt, som

Lawn

are inic

MAIN

activita

(ARCOLA)

tem treatm

cia la ultira

notes and

764 fet, 155

seffe popular

वित्राहरण्याः व्योगे द्वाराष्ट्रीयः

miss sherred

fiderem W.

ficuamus,

V. AVT.

213

T V V S . Si me uillicus tuus solum deiecisset; non familis deiecisset, ut opinor, sed aliquis de familia; recte igitur di ceres te restituisse?quippe: quid enim facilius est, qua proba ri ijs, qui latine sciant, in uno seruulo familia nomen non ualere? si uero ne habeas quidem seruum præter eum, qui me deiecerit; clames utdelicet, Si habeo familiam, a familia mea fateor te esse deiectum.neque dubium est, quin, si ad rem iudicandam uerbo ducimur, non re, familiam intelligamus, que conftet ex feruis pluribus; quin unus homo familia non sit uerbum certe hoc non modo postulat, sed etiam cogit. At uero ratio iuris, interdictiq; uis, & pratorum uo luntas, or hominum prudentium consilium, or auctoritas respuat hanc defensionem, er pro nihilo putet. Quid er go?ifti homines latine non loquuntur ? im mo uero tantum loquuntur, quantum est satis ad intelligendam uoluntatem: cum sibi hoc proposuerint, ut, sine me tu deieceris, sine euorum quispiam, siue seruorum, siue amicorum, ut seruos non mumero distinguant, sed appellent uno familia nomine; de liberis autem, quisquis est, procuratoris nomine appelletur: non quo omnes sint, aut appellentur procuratores, qui negotij nostrialiquid gerat: sed in hac re, cognita senten tia interdicti, uerba exquiri omnia noluerunt. no enim alia caussa est æquitatis in uno seruo, er in pluribus: no alia ra tio iuris in hoc genere duta xat, utru me tuus procurator de iecerit is, qui legitime procurator dicitur omniu reru eius, qui in Italia non sit, absit ue reip. caussa, quasi quidam pœ næ dominus, hoc est alieni iuris uicarius; an tuus colonus, aut uicinus, aut cliens, aut libertus, aut quiuis, qui illam um, deiectionemq; tuo rogatu, aut tuo nomine fecerit. qua re si ad eum restieuendum, qui ui deie Etus est, eandem uim

Funt, gar

de fundo

armatu d

lent, fical

Hore dice

xaidcere

res, negu

ramum

tia ad te

wink, eo

\*Hmin

aquita

litescas

perato

ita pro

werin

corpor

merba

sum gli

femiau

bus, hi

tam m

tior:na

homine

inermes

de plur

effe ho

Henin

pertine

habet aquitatis ratio: ea intelle Eta, certe nihil ad rem pertinet, qua uerborum uis sit, ac nominum . tam restitues, si zuus me libertus deiecerit, nulli tuo prapositus negotio, qua si procurator deiecerit:non quo omnes sint procuratores, qui aliquid nostri negotij gerunt: sed quod in hac re quæri nihil attinet. tam restitues, si unus seruulus, quam si familia de iecerit universa: non quo idem sit servulus, quod familia:uerum quia, non quibus uerbis quidque dicatur, queritur, sed qua res agatur. Etiam ut iam longius a uerbo decedamus, ab aquitate ne tantulum quidem : si tuus seruus nullus fuerit, or omnes alieni ac mercenary, tamen or ip si eua familia er genere, er nomine continebuntur. Perge porro hoc idem interdictum sequi. HOMINIBVS. COACTIS. Neminem coegeris, ipsi conuenerint sua sponte : certe cogit is, qui congregat homines, & conuecats coacti funt ij, qui ab aliquo funt un um in locum congregati . fi non modo conuocati non funt , fed ne conuenerunt quidem, sed ij modo fuerunt, qui etiam antea, non uis ut fieret, uerum colendi, aut pascendi caussa esse in agro consueuerant: defendes , homines coactos non fuisse; & uerbo quidem superabis, me ipso iudice; re autem ne consistes quidem ullo iudice . uim enim multitudinis restitui uoluerune, non folum conuocata multitudinis; fed, quia plerunque, ubi multitudine opus est, homines cogi solent, ideo de coactis compositum interdictum est? quod etiam si uerbo differre uidebitur, re tamen erit unum, or omnibus in caussis idem ualebit, in quibus perspicieur una atque eadem caussa equitatis. ARMATIS. VE. Quid dicemus?armatos, si latine loqui uolumus, quos appellare uere possumus? opinor eos, qui soutis, telisq; parati, ornatique

### PRO. A. CAECINA. ed temps funt quid igitur? si glebis, aut faxis, aut fustibus aliquem restino, de fundo pracipitem egeris; iussusq; sis, quem hominibus negotio, qu armatis deieceris, restituere: restituisse te diæs? werba si ua-CALVIOLUTA lent, si caussa non ratione, sed uocibus ponderantur: me au CTEQUEST 3 Etore dicito. uinces profecto non fuiffe armatos eos , qui familia xa iacerent, qua de terra ipsi tollerent; non effe arma cespi-6, quad for res, neque glebas; non fuisse armatos eos, qui prætereuntes dicau.a. ramum defringerent arboris; arma effe suis nominibus, a-THE A WOOD lia ad tegendum, alia ad nocendum; qua qui non habue-: finale wint, eos inermes fuisse uinces:uerum, siquidem erit armoy,加西约 rum iudicium, tum ifta dicito:iuris iudicium cum erit, @ 的规则 equitatis, caue in ista tam frigida, tam iciuna calumnia de MMO litescas.non enim reperies quemquam iudicem, aut Recuperatorem, qui, tamquam fi arma militis inspiciunda fint; 時間間 5,0°m sta probet armatum: sed perinde ualebit, quasi armatissimi fuerint, si reperientur ita parati fuisse, ut uim uita, aut location) corpori potuerint afferre. Atque ut nagis intelligas, quam 是自然规则 nerba nihil naleant fi tu folus, aut quiuis unus cum fcuto, 問題,問題 eum gladio impetum in me fecisset, arque ego ita deiectus es Crima-湖南田 sem; auderes ne dicere, interdictum esse de armatis hominibus, hic aute hominem armatu unum fuisseinon, opinor, etm gmid cam impudens effes at qui uide, ne multo nunc sis impuden is reliainable cior:na cum quide omnes mortales implorare posses, quod and pour homines in tuo negotio latine loqui obliniscerentur; quod (by, its to inermes armati indicarentur; quod, cum interdictum effet THE PROPERTY IN de pluribus, commissa res esset ab uno, unus homo plures OTTEN NA IN effe homines iudicarentur . uerum in his caussis non uerba ma atque et ueniut in indicium, sed ea res, cuius caussa uerba hac in in Quidde Berdietum coniecta funt. uim, que ad caput, cor ad uitam eppellarene pertinet, restitui sine ulla exceptione nolneruns, ea fit ple-त्यां, गार्थाय

in can

dant 10

re conten

men. dig

nibe, ITT

diculas 1

bono, no

(criptu

cripto

cum ti

ea pai

dere!

teor 7

morte

dicar

inter

eoloc

me del

tionen

xisti a

ted con

illein

le nem

tem uic

Te,00

illudi

minic

\$15 CO

nam

there i

rumque homines coactos, armatosque. que si alio consilio, eodem periculo facta sit, eodem iure esse uoluerunt. non enim maior est iniuria, si tua familia, quam si euus uil licus; non si tui serui, quam si alieni, ac mercenary; non si tuns procurator, quam si vicinus, aut libertus tuns; non si coactis hominibus, quam si uoluntarijs, aut etiam assiduis, ac domesticis; non si armatis, quam si inermibus, qui uim haberent armatorun ad nocendum; non si pluribus, quam si uno armato: quibus enim rebus plerumque uis fit, eiusmodi hares appellantur interdicto. si per alias res eadem fa Eta uis est, ea, tametsi uerbis interdicti non concluditur, tumen sententia iuris, at que aufforitate retinetur. Venio nuc ad illud tuum: Non deieci, si non sini accedere. puto te ipsum, Piso, perspicere, quanto ista sit angustior iniquiorq; de fensio, quam si illa merere: Non fuerune armati, cum fustibus & saxis fuerunt. Si mehercule mihi, non copioso homi ni ad dicendum, optio detur, utrum malim defendere, non effe deiectum eum, cui ui & armis ingrediendi sit occursum; an armatos non fuisse eos, qui sine scutis ac sine ferro fuerint:omnino ad probandum utramque rem uideam infirmam, nugatoriam q; effe: ad dicendum autem, in altera ui dear mihi aliquid reperire posse, non fuisse armatos eos, qui neque ferri quidquam, neque scutum ullum habuerint: hic uero hæream, si mihi defendendum sit, eum, qui pulsus, fugatus'q; sit, non esse deiectum. At que illud in tota de fensione tua mihi maxime mirum uidebatur, te dicere, iurisconsultorum auctoritati obtemperari non oportere. quod ego, eamersi non nunc primum, neque in hac caussa solum audio, tamen admodum mirabar abs te quamobrem dicereeur, nam ceteri tum ad istam orationem decurrunt, cum se

### PRO. A. CAECINA. alio coni in caussa putant habere aquum & bonum, quod defen-MOLNETAN dant si contra uerbis & litteris, & , ut dici solet, summo in m franci re contenditur; solent eius modi iniquitati boni & aqui no-DI VIAN men, dignitatemque opponere tum illud, quod dicitur, si ue 6世版:加 ni be,irriden :: tum aucupia uerborum, or litterarum tenerisms h diculas in inuidiam uocane: tum uociferantur, ex æquo o. 時限,如河 bono, non ex callido uersutog; iure, rem iudicari oportere: uribu, on scriptum sequi calumniatoris esse; boni iudicis, uoluntatem scriptoris, auctoritatem'q; defendere . inifta uero caussa, ar with cum tu sis is, qui te uerbo, litteraq; defendas; cum tuæ sint MATE HER ea partes; unde deiectus es? an inde, quo prohibitus es acceconclusions dere? eiectus es, non deiectus : cum tua sit hac oratio, fa-ELWI Janu teor me homines coegisse, fateor armasse, fateor tibi dere hije mortem effe minitatum, fateor hoc interdicto prætoris uinior inigo: dicari, si uoluntas & aquitas ualeat. sed ego inuenio in 1000,000 interdicto uerbum unum , ubi delitescam ; Non deieci te ex non copials eo loco, quem in locum prohibui ne uenires. In ista defensio e defender, m ne accusas eos, qui consuluntur, quod aquitatis censeant ra indian. tionem, non uerbi haberi oportere. eg hoc loco Scauolam di Minister of the later xisti causam apud antumuiros non tenuisse: quem ego an TOR MICH. N. tea commemoraui, cum idem faceret, quod tu nunc; tamet si **图图**其图[[] ille in aliqua caussa faciebat, tu in nulla facis; tamen probas 打回的区域 se nemini, quod defendit, quia uerbis oppugnare aquitaholocithic tem uidebatur.cum id miror, te hoc in hac re alieno temponipulu.fure, cor contra quam ista caussa postulasset, defendisse : tum me de fen loillud uulgo in iudicijs, or non nunquam ab ingeniosis hore, iurisconminibus defendi mihi mirum uideri solet, nec iurisconsulre. quoden tis concedi, nec ius ciuile in außis semper ualere oportere. Ta folum canam qui hoc disputant, si id dicunt, non recte aliquid staobrem dierezuere eos, qui consulantur, non hoc debent dicere, iuri ciui-TTWILL CUT. C



也以此

可提出,而以

Table (Fig.

CHITCHE

at in the

ATTIM NO

are union

i on land

place

042, His

n diplos

(cd with

e Teinin

tim Q.N.

and other

MAN TEXA

遊戲遊

all builts

homito ett

in, whilet,

id (uum , du

romas, 4

THE CONTINUES

settingures,

nari solet, & imponi salsa ubula, non numquam hone = giurare il fa sto ac probabili nomine bono uiro iudici error obijci, impro bo facultas dari, ut, cum sciens perperam iudicarit, testimonium, aut tabulas secutus esse uideatur . in iure nibil est eius modi, Recuperatores, non tabula falfa, non testis improbus. denique nimia ista, que dominatur in ciuitate, poteneia in hoc folo genere quiescit; quid agat quo modo aggrediatur iudicem, qua denique digitum proferat, non habet. illud enim potest dici iudici ab aliquo non tam uerecundo homine, quam gratioso: Iudica hoc factum effe, aut numquam esse factum, uel cogitatum: crede huic testi: has copra ba tabulas: hoc non porest : Cui filius agnatos sit, eius testamentum non effe ruptum, judica; quod mulier sine tutore auctore promiserie, deberi. non est adieus ad huiuscemodi res neque potentia cuiusquam, neque gratia. Denique, quo maius hoc, sanctiusq; uideatur; ne pretio quidem corrumpi iudex in eiusmodi caussa potest . ifte uester testis, qui ausus est dicere, fecisse uideri eum, de quo ne cuius rei arqueretur quidem scire potuisset . ipse numquam auderet iudicare, deberi uiro dotem, quam mulier nullo auctore dixisset. O rem præclaram, uobisq; ob hoc retinendam, Recuperatores . quod enim est ius ciuile? quod neque inflecti gratia, neque perfringi potentia, neque adulterari pecunia possit. quod si non modo oppressum, sed etiam desertum, aut negligentius adservatum erit; nihil est, quod quisquam sese habere certum, aut a patre accepeurum, aut relicturum liberis arbitretur. quid enim refere, ades, aut fundum relictum a patre, aut aliqua ratione habere bene partum, si incertum sit, qua lumina tua iure mancipij sint, ea possis ne retinere ? si parietum commu-

Rath!

CTHOT

Etum e

impre

tiam,

de liter

utrun

dit, 9

bis to

quil

tiati

retu

eis la

cau

SULTO

men

Rit

uilis

dnno

ptan

wir

ita pe

quea

tumi

haur

pern

ftra

quia

MB a

nium ius? si ciuili ac publica lege contra alicuius gratiam teneri non potest? quid, inquam, prodest fundum habere, si, que decentissime descripta a maioribus iura finium, posses sionum, aquarum, itinerug; sunt, hæc perturbari aliqua ra tione, commutariq; posiunt?mihi credite, maior hæreditas uenit unicuique nostrum in issdem bonis a iure, & a legi bus, quam ab ijs, a quibus illa ipfa bona relicta funt . nam ut perueniat ad me fundus, testamento alicuius fieri potest: ut retineam quod meum factum sit, sine iure ciuili non potest . fundus a patre relinqui potest: at usucapio fundi , hoc est finis solicitudinis, ac periculi litium, non a patre relinquitur, sed a legibus. aquaductus haustus, iter, actus, a pa ere, sed ratæ auctoritas harum rerum omnium a iure ciuili sumitur. Quapropter non minus diligenter ea, qua a maio ribus accepistis, publica patrimonia iuris, quam privata rei uestræ retinere debetis; non solum, quod hac iure civili septa sunt; sed etiam, quod patrimonium unius incommodo dimittitur, ius amitti non potest sine magno incommodo ciuitatis. In hac ipsa aussa, Recuperatores, si hoc nos non obtinebimus.ui armatis hominibus deiectum effe eu, quem ui armatis hominibus pulsum, fugatumq, effe constet: Cacina rem non amittet, quam ipsam animo forti, sitempus ita ferret, amitteret: in possessionem in præsentia non restieuetur, nihil amplius: populi R. caussa, ciuitatis ius, bona, fortuna, possessionesq; in dubium, incertumq; reuocabuntur: nestra auctoritate hoc constituetur, hoc prascribetur; quicum eu posthac de possessione contendes, eum si ingresfum modo deieceris, in prædium restituas oportebit; sin autem ingredienti, cum armata multitudine obuius fueris, & ita uenientem repuleris, fugaris, auerteris, non restitues tum Statueritis

### PRO. A. CAECINA. क्षा देशका Ratueritis um in cade solum, non in animo libidinu: nisi m haber cruor appareat, um non effe factam; iniuriarum delimium, pol Etum esse: qui prohibitus sit, nisi ex eo loco, ubi uestigiu pari dique impresserit, deijci neminem posse; iuris retinere sentendior bench tiam, & aquitatem plurimum ualere oportere, an uerbo THE TO STATE ac litera ius omne torqueri . Vos statuite, Recuperatores, eta funt.n urrum utilius effe uideatur. Hoc loco percommode acciaus faint dit, quod non adestis, qui paullo ante affuit, or adesse no re civilizati bis frequenter in hac caussa solet, uir ornatissimus, C. A-Apio mi quillius. nam, ipfo præsente, de uireute eius, er prudenon a pomi tia timidius dicerem; quod er ipse pudore quodam affice retur ex sua laude; & me similis ratio pudoris a prasen-.ttt/拉出 tis laude tardaret. cuius auctoritati, dictum est, ab illa 11270 mg caussa concedi nimium non oportere. non uereor, de tali ter ed, an uiro ne plus dicam, quam uos aut sentiatis,, apud uos com s, quan memorari uelitis : quapropter hoc dicam, numquam eius od heim auctoritatem nimium ualere, cuius prudentiam populus unius inom R. in cauendo, non in decipiendo perspexerit: qui iuris cindym incomi rs, fiberon uilis rationem numquam ab æquitate seiunxerit: qui tot annos ingenium, laborem, fidem suam populo R. promamelleri,co ptam, expositamq; prabuerit : qui ita iustus, & bonus a effected to uir est, ut natura, non disciplina consultus esse uideatur; a forci, frampa ita peritus, ac prudens, ut ex iure ciuili non scientia solum elections refiquadam, uerum etiam bonitas nata uideatur : cuius taninto its , bond, tum est ingenium, ita prompta sides, ut quidquid inde nd: TENOCADUM. haurias, purum, liquidumq; te haurire sentias. Quare c prescriberar permagnam initis a nobis gratiam, cum eum auctorem no eum stings stræ defensionis esse dicitis. illud autem miror, cur uos ali quid contra me sentire dicatis, cum eum auctorem uos pro me appelletis, nostrum nominetis, uerumtamen quid ais on reftituita PP flathering



cas! N

obtiner tis, aut

bo, auto

cu avi

non de

doelle

effem

adil

prin

te di

adh

dut

dict

cun

CU,

pn n

fen

ftor,

xeri

lius

gatu

Etun

Mt ito

0

terc

cro

HECK

iste noster auctor? Omnibus quidquid uerbis actum pronunciatumq; sit. Conueni ego ex isto genere consultorum non neminem, ut opinor, istum ipsum, quo nos auctore re istam agere, & defensionem caussa constituere dicitis: qui cum istam disputationem mecum ingressus esset, non posse probari, quemquam esse deiectum, nisi ex eo loco, in quo fuiffet; rem, or sententiam interdicti mecum facere fatebatur, uerbo me excludi dicebat, a uerbo autem posse rece di non arbitrabatur. cum exemplis uterer multis, etiam illa materia equitatis, ab uerbo, o ab scripto plurimis sepe in rebus aqui boniq; rationem effe seiunctam, semperq; id ua lui se plurimum, quod in se auctoritatis habuisset aquitaeisq; plurimum: consulatus est me, & ostendit, in hac ipsa caussa nihii esse quod laborarem: nam uerba ipsa sponsionis facere mecum, si wellem diligenter attendere . quonam, inquam, modo? quia certe, inquit, deiectus eft Cacina ui hominibus armatis aliquo ex loco: si non ex eo loco, quem in locu uenire uoluit, at ex eo certe, unde fugit. quid tum? prator, inquit, interdixit, ut, unde deie Et us effet, eo restieueretur, hoc est, quicumque is locus esset, unde deicetus est. Aebutius autem, qui fatetur aliquo ex loco deiectum esse Cacinam, is, quo modo se restituisse dixit, necesse est male fecerit sponsionem. Q uid est, Piso? placet tibi pugnare uerbis? placet caussam iuris, er aquitatis, er non nostra possessionis, sed omnino possessionu omniu constituere in uerbo? ego, quod mihi uideretur, quod a maioribus factitatum, quod horum auctoritate, quibus indicandum eff, dignum effet, oftendi,id uerum,id aquum,id utile omnibus esse; spectari, quo consilio & qua sententia, non quibus quidque uerbis esset actum. Tu me ad uerbum uo-

non the

n fulterun

ductore i

didika

et, non pol

o loca,in su

o facere for

之市 10 22

Lik, timb

arinis en

emperally

bail cap

血,前

od idea

idere qui

mellin

200 00,00

和拉拉拉

selesel.

200 200

bookston

12, 00 CA

西班際個

or to the first

reference in

वार्केश्व विस्तित

iandum of

twile on the

红柳柳

Mal parties

cas? Non ante uenio, quam recusaro. nego oportere, nego obtineri posse, nego ullam re esse, que aut comprehendi sa tis, aut caueri, aut excipi posit, si aut praterito aliquo ner bo, aut ambigue posito, sentetia er re cognita, non id, quod intelligitur, sed id, quod dicitur, ualebit. Quoniam satis re cufaui, uenio ia quo uocas. Quero abs te, sim ne deiectus, non de Fulciniano fundo:neque enim prator, si ex eo fundo essem deiectus, ita me restieui iusit, sed eo, unde deiectus effem. sum ex proximo uicini fundo dejectus, qua adibam ad istum fundum: sum de nia, sum certe alicunde, sue de prinato, sine de publico: eo restitui sum inssus. restituisse te dixisti: nego me ex decreto pratoris restitutum esse. quid ad hac dicinus? aut tuo, quemadmodum dicitur, gladio, aut nostro defensio tua conficiatur, necesse est. si ad interdicti sententiam confugis, er, de quo fundo actum sit tu, cum Aebutius restituere inbebatur, id quærendum esse di cis, neque aquitatem rei uerbi laqueo capi putas oportere: in meis caftris, prasidijsq; uerfaris: mea, mea est ista defensio: ego hoc uociferor, ego omnes homines deosq; testor, cum maiores um armatam nulla iuru defensione te xerint , non uestigium eius , qui deiectus sit , sed factu il lius, qui deiecerit, in iudicium uenire, deiectum effe, qui fu gatus sit; uim effe factam, cui periculum mortis sit inie-Etum. Istum locum fugis, & reformidas: o me ex hoc, ut ita dicam, campo aquitatis ad istas uerborum angustias, o ad omnes literarum angulos reuocas. in ijs ipfis intercludere insidijs, quas mihi conaris opponere. Non deiea, sed eiea. Peraculum hoc tibi uidetur: hic est mucro defensionis tua: in eum ipsum caussa tua incurrat, necesse est. ego enim tibi refero. Si non sum ex eo loca PP 11

hibuert

genera

queres

Etus e

DE.

ex quo

urbe.

d Cap

tolio

exq

iube

resti

qui

sier

wel

loco

Etw

fate

fitt

effe

ipla

nece

Wt d

deiectus, quo prohibitus sum accedere ; at ex eo sum deies Etus, quo accessi, unde fugi. si prator non distinxit locum, quo me reflitui inberet, & restitui iußit; non sum ex edi-Eto restitutus. Velim, Recuperatores, hoc totum si nobis uersutius, quam mea consuetudo defendendi fert, uidebitur, sic existimetu; primum, alium non me excogitasse; deinde, huius rationis non modo non inuentorem, sed ne probatorem quidem esse me; idq; me uon ad meam defensionem attulisse; sed illorum defensioni retulisse: me pro meo posse iure dicere? neque in hac re, quam ego protuli, quari oportere, quibus uerbis prator interdixit, sed de quo loco sit actum, cum interdixit, neque in ui armatorum spectari oportere, in quo loco sie facta uis, uerum sie ne facta: te uero nullo modo posse defendere; in qua re tu ue lis, uerba spectari oportere; in qua re nolis, non oportere. Verumtamen ecquid mihi respondetur ad illud, quod antea dixi, non solum re, er sententia, sed uerbis quoque hoc interdictum ita effe compositum, ut nihil commu tandum uideretur? Attendite diligenter, quaso, Recuperatores: est enim uestri ingeni, non meam, sed maior um prudentiam cognoscere. non enim sum id dicturus, quod ego inuenerim, sed quod illos non fugerit. cum de ui incerdicitur, duo genera caussarum esse intelligebant, ad que interdictum pertineret; unum, si qui ex eo loco, in quo effet; alterum, si ab eo loco, quo ueniret, ui deiectus ef set. & horum utrumque, neque praterea quidquam, potest accidere, Recuperatores. id adeo, si places, considerate. Si qui meam familiam de meo fundo deiecerit, ex eo me loco deiecerit. si qui mihi prasto fuerit cum armazu hominibus extra meum fundum, er me introire pro-

#### PRO. A. CAECINA. fum dela hibuerit, non ex eo, sed ab eo loco me deiecerit. ad hac duo ixia locum genera rerum, unum uerbum, quod fatis declararet utraf que res, inuenerune, ue, sine ex fundo, sine a fundo deie um exeli. Etus effem, uno atque codem interdicto restituerer, V Num finis CTL SOLL DE. VI. hoc uerbum, Vnde, utrumque declarat, & ex quo loco, er a quo loco. unde deiectus est cinna ? ex exceptage urbe. unde deiectus Carbo? ab urbe. unde deiecti Galli? oven, ety a Capitolio. unde qui cum Graccho fuerunt ? ex Capi-THE STREET tolio . nidetis igitur hoc uno uerbo significari res duas, or is men ex quo, & a quo loco. Cum autem eo restitui iubet, ita m ego presi inbet; ut, si Galli a maioribus nostris postularent, ut eo ixit, city restituerentur, unde deiecti essent, er aliqua ui hoc asseuz arrein qui possent; non, opinor, eos in cuniculum, qua aggref-WINTER. si erant, sed in Capitolium restitui oporteret.hoc enim in-THE QUARTE telligitur: unde deiecisti, siue ex quo loco, siue a quo loco, eo 6,加佛 restituas. hoc iam simplex est, in eum locum restituas: sir defilied to ue ex hoc loco deiecisti, restitue in hunc locum : siue ab hoc led perti pe loco, restitue in eum locum, non ex quo, sed a quo deie-M. William Etus . ut si qui ex alto, cum ad patriam accessisset, tempethe lotte State Subito reiectus optaret, ut, unde effet deiectus, core-, Elina stitueretur; hoc, opinor, optaret, ut, a quo loco depulsus dictory, to esset, in eum fe fortuna restitueret, non in solum, sed in CORRESE îpsam urbem, quam petebat : sic (quoniam uim uerboru eligeben, M necessario similitudine rer um aucupamur) qui postulat, ca co loco, in ut a quo loco deiectus est, eo restituatur, hoc postulat, ut, widelet us co unde deiectus est, eo restituatur. cum uerba nos eo ducut, s quidquan zu res ipfa hoc fentire, atque intelligere cogit. Etenim, Piscet\_con ide so, (redeo nunc ad illa principia defensionis mea) si quis re ex ædibus euis ui hominibus armatis deiecerit, quid adeiecerit, a CHM ATEL ges ? opinor, boc interdicto, quo nos usi sumus, persequen ntroite pr 14 PP

disim

tidiana

posit,

19,74

Tio po

ce ap

non p

1 ame

clam

nibu

poll

723 7

dun

po!

Yet

fim

addi

tebit

Cac

per

qua

diße

cond

con

nid

Ca

Tan

re, quid? si qui iam de foro redeuntem armatis hominibus domum tuam te introire prohibuerit, quid ages?utere codem interdicto, cum igitur prator interdixerit, unde de tectus es, ut co restituaris; tu hoc idem, qud ego dico, co quod per spicuum est, interpretabere, cum illud uerbu, Vn de in utramque rem ualeat, eoq; tu restitui sis iussus, tam te in ades eua restieui oportere, si e nestibulo, quam si ex interiore adium parte deiectus sis. Vt uero iam, Recuperatores, nulla dubitatio fie, sine rem, sine nerba spectare unleis, quin secundum nos iudicetis; exoritur hic, iam obrutis rebus omnibus er perditis, îlla defensio, eu deijci posse, qui eu posideat; qui non possideat, nullo modo posse; itaque, se ego sum a tuis ædibus deie etus, restitui non oportere; si ip se sis, oportere. Numera, quam multa in ista defensione fal sa sint, Piso. Ac primu illud attende, te iam ex illa ratione esse depulsum, quod negabas quemquam deija posse, nisi qui in eo loco effet: nunc iam posse concedis : eum, qui non possideat, negas deijci posse. cur ergo aut in illud quotidia nu interdictum, v nde ille me ui deiecit, additur, Cum ego possiderem, si deijci nemo potest, qui no possidet: aut in hoc interdictu, De hominibus armatis, no additur, Si oportet quæri, possederit, nec ne? Negas deijci, nisi qui possideat.ostendo, si sine armatis, coactis ue hominibus deiectus quifquam siezeum, qui faceatur se deiecisse, uincere sposionem, si ostendat eum non possedisse. Negas deijci,nisi qui possideat. ostendo, ex hoc interdicto, De armatis hominibus, que posit oftendere non possedisse eum, qui deiectus sit, condem nari tamen sponsionis necesse esse, si fateatur esse deiectu. Dupliciter homines de yountur, aut sine coactis, armatis ne hominibus, aut per eiusmodi rationem, ac um, ad duas

## PRO. A. CAECINA.

homini

1geriuten

it, unde a

o dico, 6

WETON, VY

infis, and

加加加加

Recuperan

effore whi

OR COTTACT

ci po leggi

(Trim)

operini

defenta

ailm

END BOILS

CHR. 0015

ilu mi

diam'nu

int want

ear, Simon

ni polibera

hintu paj-

or fishery

de primir

milbus, qui

s stronden

elle deitetik

is, armas

6977,44 CA

220

disimiles res duo denincta inverdicta sunt. in illa ni quo tidiana non satis est posse docere se deiectum, nisi oftendere posit, cum posideret, tum deiectum. ne id quidem satis est, nisi docet ita se possedisse, ut nec ui,nec clam,nec preca rio possederit. itaque is, qui se restituisse dicit, magna uo ce sape confiteri solet, se ui deiecisse : uerum illud addit, non possidebat: uel etiam, cum hoc ipsum concesit, uincit ramen sponsionem, si planum facit, ab se illum aut ui, aut clam, aut precario possedisse. Videtis ne, quot defensionibus eum, qui sine armis ac multitudine uim fecerit, uti posse maiores noluerum? hunc uero, qui ab iure, officio, bo nis moribus ad ferrum, ad arma, ad cadem confugierit, ma dum in caussa destitutumq; uidetis: ut, qui armatus de possessione contendisset, inermis plane de sponsione certaret . Ecquid igitur interest, Piso, inter hac interdicta? ecquid interest , utrum hoc additum , cum A. Cacina poßideret,nec ne? ecquid te ratio iuru, ecquid interdictoru difsimilitudo, ecquid auctoritas maiorum commouet ? si eset additum, de eo quari oporteret: additu non est, tamen opor tebit? Atque ego in hoc Cacinam no defendo. posedit enim Caana, Recuperatores : & id, tameifi extra auffam eft, percurram tamen breui, ut non minus hominem ipfum, quam ius commune defensum uelitis. Cesenniam posediße propeer usumfructum non negas.qui colonus habuit conductum de Cesennia fundum, cum idem ex eadem conductione, fuerit in fundo, dubium est, quin, si Cesen nia tum possidebat, cum erat colonus in fundo, post eius mortem heres eodem iure posederit? Deinde, ipse Caana, cum arcuiret pradia, uenit in istum fundum, rationes a colono accepit, sunt in eam rem testimonia,

dicente C

agant;

uili fine

rin home

commen

ri hoc

menter

adimi

fecti

(unt:

remo

dedid

amitt

eradi

Eus.

net

didit

teftat

miles

cdt n

lum

cum

eum

libert

mili

com

101

mili

Ron

Postea, cur Aebuti de isto potius fundo, quam de alio, si quem habes, Cacina denunciabas, si Cacina non posidebat? Ipse porro Cacina cur se moribus deduci uolebat, idq; tibi de amicorum, etiam de ipsius C. Aquilly sententia responderat? At enim Sylla legem tulit. Vt nihil de illo tempore, nihil de calamitate reip querar; hoc tibi respondeo, adscripsisse eundem syllam in eandem legem, si quid ius non effet rogari, eius ea lege nihilum ro gatum. quid est, quod ius non sit, quod populus iubere, aut uetare non posset? ut ne longius abeam, declaratista adscriptio esse aliquid: nam nisi esset: hoc in omnibus legibus non adscriberetur. sed quæro abs te, putes ne, si populus iufferit me tuum, aut item te meum feruum effe. \*id iu sum ratum atque firmum futurum? per spicis hoc nihil effe, ut in ceceris, que rogani . primum illud concedis, non quidque populus in Merit, ratum effe oportere. de inde nihil rationis affers, quamobrem, si libertas adimi nullo modo posit, ciuitas posit. nam & eodem modo de utraque re traditum nobis est : & si semel ciuitas adimi potest, retineritibertas non potest. qui enim potest iure Quiritum liber effe is, qui in numero Quiritum non eft? atque ego hanc adolescentulus caussam cum agerem contra hominem disertisimum nostra civilatis Cottam, probaui. Cum Arretma mulieru libertatem defenderem; @ Cotta decemuiris religionem iniecisset, non posse sacramen tum nostrum iustum iudicari, quod Arretinis adempte. auitas effet; & ego uehementius contendissem, ciuitatem adimi non potuisse, decemuiri prima actione non iudicauerunt; postea, re quasita, & deliberata, sacramen zum nostrum iustum iudicauerunt . atque hoc & consta 14 ...

m de abo

non posi-

dua not.

C. Aquili

uit. Vin. uctatincia

a educente

e minimo

DELINE BLEE

declarei

IN OTHER PARTY.

DWESTED.

e ferno

影如如

antilya

Company.

10019 103

enden side le

0 000 03

開照以

airea ma

न द्वाया

frenderen; 60

महि विद्यासिक

ing store out

Tem, civitie

fione nor 14-114, [1070101

or Or cours

dicente Cotta, & Sylla uiuo indicatum eft . Iam nero in ceterus, ut omnes, qui in eadem caussa sunt, er lege agant; & sum ius persequantur; & omnes iure ciuili sine cuiusquam aut magistratus, aut iudicis, aut pe riti hominis, aut imperiti dubitatione utantur; quid ego commemorem? dubium nemini uestrum est. certe, que ri hoc scelere, me non præterit, ) ut ex me ea, quæ tibi in mentem non ueniunt, audias) quemadmodum, si ciuitas adimi non possit, in colonias Latinas sæpe nostri ciues pro fecti sint. aut sua uoluntate, aut legis multa profecti funt : quam multam si sufferre uolui sent, tamen mane re in auitate potuissent. Quid? quem pater patratus dedidit, aut sus pater, populus ne nendidit, quo is iure amittit ciuitatem? ut religione ciuitas soluatur, ciuis R. traditur : qui cum est acceptus, est eorum, quibus est dedi eus, si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinet integram aussam, & ius auitatis. Si pater uendidit, eum, quem in suam potestatem susceperat, ex porestate dimittit. Iam populus cum eum uendit, qui miles factus non est, non adimit ei libertatem, sed iudicat non effe eum liberum, qui, ut liber sit, adire pericu lum noluit. cum autem incensum uendit, hoc iudicat; cum i, qui in servicute iusta fuerint , censu liberentur, eum, qui, cum liber effet, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abiudicasse. quod si maxime issee rebus adimi libertas, aut ciuitas potest; non intelligunt, qui hac commemorant, si per has rationes adimi maiores posse noluerunt, alio mudo noluisse. nam ut hac ex iure auili protulerunt, sic afferant uelim, quibus lege aut Romana auitas, aut libertas erepu sit, nam quod ad

Hitator

lege poi

querer

mumq;

ma duc

uem rei

latis nu

Sexte

uitate

dacia

Jam;

homo

luit,

tende

deret

guan

propt bueno

tute co

Pins:

Rutes

mine

plius

motis

arqui

Werbo

que

in in

exsilium attinet, perspicue intelligi potest quale sit. exsilium enim non supplicium est, sed profugium, portusq; supplicij. nam qui uolunt pænam aliquam subter sugere, aut calamitatem, eo solum uereunt, hoc est sedem, aclo cum mutant . itaque mulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras civitates, maleficium ullum exsilio esse mul-Eatum. sed cum homines uincula, neces, ignominiasq; uitant, que sunt legibus constitute, confugiunt, quasiad aram, in exsilium: qui si in ciuitate legis uim subire uellent, non prius ciuitatem, quam uitam amitterent; quia nolunt, non adimitur his ciuitas, sed ab his relin quitur, atque deponitur. nam cum ex nostro iure duarum auitatum nemo esse possit, tum amittitur hac auieas denique, cum is, qui profugit, receptus est in exsilium, hoc est in aliam civitatem. Non me praterit, Recuperatores, tametsi de hoc iure multa prætereo, tamen me longius prolapsum ese, quam ratio uestri iudicij postularit: uerum id feci, non quod uos in hac caussa hanc defensionem desiderare arbitrarer, sed ut omnes intelligerent, nec adem ptam miquam civitatem esse, nec adimi pose. hoc cum eos scire uolui, quibus Sylla uoluit iniuriam facere, tum omnes ceteros nouos, ueteresq; ciues. neque enim ratio af ferri potest, cur, si eniquam nouo ciui potuerit adimi ciui tas non omnibus antiquissimis ciuibus possit . nam ad hanc quidem caussam nihil hoc pertinuise, primum ex eo intelligi potest, quod uos ea de re iudicare non debetis; deinde, quod Sylla ipse ita tulit de ciuitate, ut non sustulerit horum nexa, atque hereditates: iubet enim eodem iure esse, quo fuerint Ariminenses : quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse, & a populo Rom, here

## PRO. A. CAECINA.

uale fit. a

me, portuge.
Abterfuge.

perietur, n.

Afilio elle m

TOWNSON

riste, qui

gum kg

in coins

fed do his

nostroies.

nittitu :

ucfin

rit, Roopi

地區和 i polikiria

natic besigns

FOREIGN

politica

100,000

型加加度

1000年100日

mit, 200 44

STORE IX

on non debe-

**拉胜,批加** 

substantin or

tos das ida.

ub Romate

ditates capere poinise? quod si adimi civitas A. Cacina lege potuisset, magis illam rationem tamen omnes boni quæreremus, quemadmodum fectatisimum, prudentisi mumq; hominum, summo consilio, summa uireute, summa auctoritate domestica præditum , leuatum iniuria, ci uem retinere possemus, quam uti nunc cum de iure ciuitatis nihil potuerit deperdere, quisquam existat, nisi tui, Sexte, similis & flultitia, & impudentia, qui huic auitatem ademptam effe dicat . qui quoniam , Recuperatores, suum ius non deseruit, neque quidquam illius audaciæ, petulantiæq; concessit; derelinquo communem caus sam ; populiq; R. ius in uestra fide ac religione depono. is homo ita se probatum nobis nestriq; similibus semper non luit, ut id non minus in hac caussa laborarit; nec contenderit aliud, quam ne ius suum dissolute velinquere ut deretur; nec minus uereretur, ne contemnere Aebutium, quam ne ab eo contemptus esse existimaretur. Quapropter, si quid extra indicium est, quod homini tribuendum sit, habetis hominem singulari pudore, uirsute cognita, & spectata fide, amplisimum Etruria to tius, in utraque fortuna cognitum multis signis & uir eutis, & humanitatis. si quid in contraria parte in homine offendendum sit, habet eum, ut nihil dicam amplius, qui se homines coegisse fateatur. sin hominibus re motis de caussa quaritis; cum indicium de ui sit, is, qui arquitur, um se hominibus armetis fecisse faceatur; uerbo fe , non æquitate defendere conetur , id quoque ei uerbum ipsum ereptum esse nideatis; auctoriratem : sapientisimorum hominum facere nobiscum; in indicium non nemire, utrum Cacina possederit,







tegmen

fo. ad AT

tus. Or o

deri, Ceti

Hæc eft

tera All

chus in

ignarus

quod lev

ruperu

mius,

nas pr

trio pr

trio pi

indici

estind

idcirco

quitur

legendi

Sicent

difflia

let, qu

ne feri

bis lent

alteran

Aquill

uit d

id eft s

quanti

P.

que fuerant ex annotatiuncula nata, & in contextum orationis ex oralibri translata, falsum crimen, quasi, ego certissima coniectura ductus, funditus delevi. utitur enim hic M. Tull. allegoria, que est continuata translatio. per uenenatum telum autem falsum crimen significatur: per tela depellere, & uulneribus mederi, diluere argumenta aduersariorum, & crimina illata refellere. per id quod est tela iacere, crimen inferre sine uera, sine falsa. Quid multa? totus locus allegoria mera constat. Quòd si legatur, ut uulgo; falsum crimen quasi, &c. iecerint, minus apte sequetur, medicinæ faciendæ locus non erit. Quod qui non uideat, cacum eum in litteris esse arbitrer:

P. 6. L. 2. Sanè ceterarum rerum paterf. & pr. & att.] semper hic locus mihi suspectus fuit. nam quò pertinet illud, ceterarum rerum ? aut quo referendum est? si quis dicat referri ad nomen prudens: primum durum genus est, & prope insolens, quamuis Horatius dixe rit oda IX. est animus ibi Rerumque prudens, & secundis Temporibus, dubiisque rectus. Deinde etiam si demus ita dici posse, ceterarum rerum prudens, ta men non uideo quo modo ferri posit hac locutio, ceterarum rerum paterfamilias & prudens, & attentus. nam nomen attentus, quod deinceps sequitur, eundem casum regere debet atque uox prudens, si lex bene Latine loquen di seruetur. Dico igitur hic legendum esse, sanè cetera paterfa. & prudens, & attentus. cetera autem dictum, ut illud à virg. Georg. 3. Cetera nec fæturæ habilis, nec fortis aratio. Et Aeneid. 3. consertum

的地位

quality

CONTROL OF

no ero. M

facts allo

dere, m

与個性

时在,00

i, Sci

mendan

i i rom

CACCOLL

a pater

道,如

Walton b

Signif

**新的的** 

met:

15. Daz:

se project

notin, and

世世 成

adm colum

cine loque

me cetti

& duting o

nec izarz contenan

tegmen spinis: at cetera Graius. or ab Horatio episto. ad Arist. Excepto que non simul esses, ceterale tus. & oda. 2. lib.4. Quà notam duxit niuens uideri, Cetera Fuluius. & à Liuio lib. 4. annal. XXVII. Hæc est pugna clade Cannensi nobilitata: par cetera Alliensi. & à Sallustio. Mauris omnibs Bocchus imperabat, præter nomen cetera pop. Rom. ignarus. Sumtum est autem hoc genus à Gracis: quod leuiter, docti non intelligentes, hunc locum corruperunt. l. 8. Neque inhumanus præco] Memmius, & Auratus purant legendum, neque inurbanas præco. quibus propemodum affentior. 1.29. Arbitrio pro socio] sic legendum uidetur Hotomano, arbitrio pro socio autem, id est iudicio pro socio. Sam uero indicium pro socio, ut & cetera bonæsidei indicia, id est iudicia omnia, quibus additur, EX FIDE BONA, idcirco appellatur arbitrium, quia in hoc iudex non sequitur summum ius, sed aquitatem. Ranconnetus autem legendum putabat, ad arbitrium, id eft apud arbitrium. Sic enim Cape loquitur Cicero

P. 7: L. 5. Nisi à Quæstoribus quæsisset J Non displicet mihi Hotomani sententia, qui legendum censet, quæsisses uerumtamen nihil muto nam hac lectione servata, licet eadem atque ille elicit, ex his verbis sententiam elicere: nisi quòd negari non potest,
alteram lectionem faciliorem & planiorem esse. C.
Aquillius enim sumeus suit arbiter is igitur quasiuit à Quastoribus urbanis, propter arariam rationem,
id est propter dissimilitudinem pecuniam Ro. à Gallicana,
quantum scapulis solveretur. Ad denarium autem, idest ad

## SCOLIA

profecti

Kal. Feb.

II. Kal. a

Inuenitu

diem II.

mento elt

ualent.h

VLII,

te diem

tic. T

SE KIK

**QUTOÙ** 

HVUV

HOVOS.

ullon

nuari

pro /

borus

tur.

hect

Idnu

effe.

gnifica

dunta

leno

rationem pecunia Ro. Atque hac omnia doctisime sunt ab Hottomano explicata. l. 11. Simulatque sibi hicinnuisset] sic legendum censeo reclamantibus libris omnibus, in quibus legitur, annuisset. nam annuere est alteri nutu a Sentiri & approbare mutu, quod alter dicat aut faciat . innuere autem est alteri significare quod fieri ue lit. Ter. Adelp. ne mora sit, si innuerim, quam pugnus continuo in mala hereat. l. 27. Quam si, cum in au-Etione uenderet] subintellige bona. Sic audem uidetur legendum, non, ut uulgo, cum auctionem uenderet. mendum fortasse natum ex præpositione, in, a librario deprauata, cum, m, pro, in, scripsisser: deinde ab aliquo plus satis ingenioso m, effet ultima uocali nominis auctione adiectum. Licet tamen legere cum auctione uenderet, ut placet Hotomano. fed Adr. Turnebus tuetur lectionem receptam cum auctionem uenderet. aitg; eadem ratione dictum, auctionem uendere, qua à Casare sectionem uendere Ego sectionem uendere puto esse Latinis use Latum, & ita M. Tull. quoque locutus eft lib. de inu. Cu ius prædæ fectio non uenierit: auctionem uendere nuf quam alibi me legere memini . quin alibi M. Tull. sicloquitur: bona constituta auctione uenderet. Vnde colligere licet, uendere auctionem non dici à Latini, sed uendere bona actione, seu in auctione. Verumtamen iu dicent eruditiores. Præterea paullo post putabat Memmius legendum, cuipiam promisifet.

P. 8. L. 4. Dat iste amicum, Trebellium] subaudiendum, arbitrium. Sane in quibusdam uulgatu legitur, dat iste arbitru, Trebel. l. 12. Neque quicquam perfectum esset] legendu fortasse est, neque quicquam

profectum,

rende

and feir

かり

un un

don who

II HOLD

A library

bist

iniz

2 5201

rlette

Hant.

grebe

A to

1

a talk

वर्ष । व्यक्त

Lois, a

TANCHES &

who Kin-

225

profectu, effet. l. 26. Roma egrediturante die I I. Kal. Feb.] Sic legedu, ut recte putat Hotomanus. ante die I I. Kal. aute, idest pridie kal. quomodo loquitur infra. Inuenitur dies profectionis pridie Kal. Febr. Ante diem I I. Cal. aute, et pridie Cal. eundem diem effe argu mento est, quod ante diem I I I. Cal. or die tertio Cal.idem ualent hocigitur sic oftendo. Gell. lib. XV. cap. XX-VIII, Scribit M. Tull. natum effe a. d. I 1 1.id eft anse diem tertium nonas lanuar sic enim ipse lib. 7. ad Attic. Tertio nonas natali meo . Telutar. Tex 90vas δε κικέρωνα λέγκοι ανωδίνως και αιπόνως λοχευθείσκς αυτού της μητρός ημέρα τρίτη των νέων καλαιδών. ἐν Ανον οι άρχοντες έυχορται και δύουσιν υπερτού έγεµ6vos. id est, editum esse in lucem Ciceronem dicunt sine ullo matris in partu dolore ac labore die tertio post Cal. Ianuarias, in quo magistratus uota faciune, & sacrificat pro salute principis. Adde his cap. CCXXXII. de uerborum significatione. Post Kal. (inquit Caius) Ianuarias die tertio pro salute principis uota suscipiuntur . Ex quibus locis inter se comparatis perspicuum est hac tria, ante diem tertium nonas Ian. or die tertio nonas Ianuarias; & post diem tertium Cal. Ian. eundum diem effe. Nam cum dicimus, ante diem tertium Cal. non significantur, neque continentur dies quatuor, sed tres duntaxat . hoc praterea ev nagodo sciat lector in his litteras tiro, ubicumque reperitur ita scriptum in libris uul gatis, ad quartum, ad quintum, sextum, &c. Calend. mendose id script. esse, & ita legendum, a. d. id est ante diem .

P. 8: L. 28. Atque imbiberit eiusmodi rationi-

22



XXX police

fic concip

tur ex pai

modo: n1

fessa not

pretered

eftini e

fint. E

(crip. e)

briam

iudice

nelto;

Idem

melp

præt.

eftui

pro P

xillen

prom

P

tis no

27777

mini

phyric

rectis

1.21

codic

faciu

Hio;

Naui

bus, &c. ] sic habent libri manuscr. atque ita emendauit egredidit Paullus Manutius: ita denique legendum. im-biberit autem ualet, in animum induxerit: ita constitutum in animo habuerit, ut sententiam mutare nolit. Sic Leur. lib. 3. Qui petere a populo sasceis seuasque secureis imbibit, & semper uictus, tristisque recedit. Idem lib. 6. Vt ex ira pænas petere imbibat acreis. Qua de re Muretus lib. uariar um lect. 1. cap. VI. plural. 28. Contra ius, consuetudinem, edicta prætorum] sie habent cod. ueteres, atque ita eor um sidem secutus, emen dauit Hotom.

P. 9. L. 10. Iste postulat, ut procurator] nideeur legendum postulabat, &c. er mox negabat &c.uel his retentis, le gendum satisdet. l. 15. Venit Roman. Quinctius ad Vadimonium, &c.] Hunc locumita om nibus libris uitiosa interpunctio depraudeum, resticuti re Eta interpunctione præclare emendani. Legebatur autem sic . uadimonium sistie . quod genus locutionus , Laine loquendi consuetudo non patieur, aures Latine doctorum restaunt. Sic igitur emendaui. Venit Romam Quin-Ctius ad uadimonium. fistit se. Loquitur autem bu hoc eodem modo infra. Ad uadimonium non uenit Quis? socius? & infra. Hora dua fuerunt. Quinctius ad uadimonium non uenit quid ago? l. 23 Quin ita la tisdare iuberet.] Iuberetur legendum nel innitis libris omnibus. quod & Hotom. nidetur, fed ita, fi modo reperiatur in lib. manuscr. l.27. Iubet P. Quinctium aut satisdare] Deerane hec, aut satisdare, in lib. uulg. qua et necessihic feribenda funt, er in uno cod. menufer. seriped reperi.l. 29. Ni bona sua ex edicto P. Burrieni pr. dies

xxx possessa non essent] sic est legendum. nam primum sic concipiebantur sponsiones per ni: deinde concipiebantur ex parte eius, qui fon sione lacessere coactus erat, hoc modo: ni mea bona ex edicto prætoris dies xxx pofsessa non sunt, æntum, uerbi gratia, dare spondes Næui? præterea loquitur sic infra sponsio quæ in uerba facta estini ex edicto pr. bona P. Quinctii possessa non fint. Exempla autem sonfionum complura sune apud Scrip. ex quibus hac pauca Carpanus M. Tull. off. 3. Fim briam consularem audiebam de patre nostro puer, iudicem M. Lutatio Pinthiæ fuisse, equiti R. sane ho nesto; cum is sponsionem fecisset, in uir bonus esser. Idem pro Cacin. Vt statim testissicati discederent, opti me sponsionem facere possent, in aduersus edictum præt. uis facta effet. 1dem lib. accuf. Ver. 3. Sponfio est uitæ Apronius in decumis socium esse dicat. 1de pro Pison. Cum ego Cælimontana porca introisse di xissem, sponsione me, in Esquilina introisset, homo promtissimus lacessiuit.

विवासी है

ETHER IN

enth

C ROPS

M. TOTAL

70000

\$10, IS

in this

1020 (2

但在整点是

BELL (M

motoral

mal

西西南 沙河

mode Teber

allium aut malg. que!

ienip. ich

P. 10. L. 15. Certis nominibus] Quid sit, certis nominibus, non satis mihi quidem expl.est. Quamuis enim legatur apud Horat.epift.ad Augustum: cautos no minibus certis expendere nummos: tamen & Porphyrio legit rectis, et in quibusdam manusc. Itide legieur rectis: quemadmodu admonuimus in nostris comentariis. 1.21. Ab eo, quicum contraxisset] sic reperi scriptu in codic.manusc. er ita legi debet.l. 25. Quod uiri optimi faciunt] Nihil mutandu. recta enim & incorrupta est le Etio: Viri aute optimi, qui scilicee no sunt auari, nepe sexti Mauj similes, tantu mox legendu, etsi qui. deinde infra

QQ 1



claros & honestos: ut & Hotom. censuit. Quod autem idem uult legi, iure opt. pro uiri optimi, non placet. Te, Or ali

tia: quam

tatem quo

bere conel

P. 13

Ita im per

mines ew

tiam pra

dicunt,

subest,

tandun

uitam

turpiter

aru 0

uitam

tiqui

dum.

uitam

men to

ridtur

pem t

si eius

ne mo

Ridenti

P.

Hace

CT. TO

radu

deber

truian

P. 11. L. 16. Si non paullo, & aliquanto] sic reperi script. in lib. manuscr. asque ita legi debet. si non paullo (inquis) at aliquanto post subint.

P. 11: L. 19. Et eum cum perorarit] Affentior

Hotomano, qui ita legendum existimat.

P. 12. L. 15. Inueniri ratio] legendum fortasse est iniri ratio, &c. l. 24. Qui postea quam uadimonium. Mendose legitur in omnibus lib. uulg. postea quoque.

P. 13. L.4. Alterius opes, id quod] Falluntur, qui hic aliquid mutandum cenfent. hac enim lectio estin tegra, & incorrupta, & emendata, mirorq; à doctu quibusdam non esse sais intellectam. Comparat enim eum, qui ex divite pauper factus sie salua existimatione, cum eo, qui ignominia affectus sie, saluis & integris fortunis. & postquam oftendit, utrumque miserum quidem esse, sed habere tamen aliquod sua miseria solatium: colligit, eum effe egregie calamitofum, qui famam cum omnibus bonu amiseris: qualis est is, cuius bona ex edicto prat. uoci praconis subiciantur, er publice ueneant. Aliquis (inquit) ex pecuniofo, & diuite pauper & egens factus est. grave hoc quidem est: Verumtamen dum existimatio, o fama salua est, habet unde egestatem suam consolari posit: alius est, qui ignominia affectus est, omnemque honestatem suam perdidit : attamen bona eius salua sunt, neque ex alterius opibus uita sua rationes suspensas habet, idest non cogitur propemodum mendica-

re, & aliunde circumpetere. hac est huius loci sententia: quampluribus uerbis exposuimus, ne quis auctoritatem quorundam secutus, sana parti scalpellum adhibere conetur.

P. 13. L.9. Etenim mors honesta sæpe uitam] Ita impedieus & obscurus est hic locus, ut doctisim homines eum effe mendosum existimarint. Omnino sententiam præ se fert dicam, secum pugnantem, &, ut Græci dicunt, ἀσύς ατον. Verumtamen null um in eo mendum subest, quod illi putauerunt : neque quicquam est mutandum. Sicigitur eum explico: mors honesta sæpe uitam quoque, &c. id est si quando euenerit, ut is, qui turpiter uixerit, honeste moriatur, puta pro patria, pro aris or focis, or prolibertate mortem oppetat. talis mors uitam, etiam turpem exornat. Sed uita turpis ne mor ti quidem, &c. id est, sed non est credibile, neque speran dum, eum, qui turpiter uiuat, honeste moriturum. nam uitam turpem non nisi mors turpis consequi potest. Sitamen fors ita ferat, ut, qui turpiter uixerit, honeste moriatur, hac mors honesta uitam anteactam alioqui turpem honestabit. Vita autem Quinctij turpis futura est, si eius bona uoci subijeientur præconis : atque hoc modo ne morti quidem honesta locum relictura, cum ei uiuo, et nidenti funus ducatur.

mua

wile in

mki

TWELL

million of the

14 DOM

国货即

an error

111 12

ma E

MEMER INC.

THE MODELLE

STATE OF

film (12)

Ess of or

en bond cia

21000 4

THE TRUTH

P. 13: L. 13. Si dupondius unus ageretur, &c]

Hæcest uera, & sincera script. quam & in codic. manus
scr. reperi; & Budaus noster multis ante annis coniectu
ra ductus restituerat, nisi quod tuus non unus, ut legi
debet, legi dosse existimauerar. Quomodo & apud Rusinianum libris de siguris legitur, dupondius autem ua-

QQ iij



# DIONYSII LAMB. pudeuter & improbe, & sine ulla dissimulatione maliti-fum ac fraudolentum. Inter, VERTERIT, O, QVO TEMPORE EXISTIMAS, Lambinus posuit. Dici hoc de P. Quinctio non potest. QVI ABSENS IVDICIO DEFENSVS NON FVERIT. Hec & que deinceps sequuntur usque ad illa uerba, quo tempore, desiderantur in omnibus libris uulgatis. restituimus autem in manuscr. reperta: neque tamén reperimus ea Cic. nerba, que testatur Hozoman. se und cum uerbis edicti reperisse, ne hoc quidem. neque uero sunt necessaria. P. 15. L. 19. Quod præt. fieri non ex edi-Eto, &cc. ] Mirum in modum hic locus deprauatus est in cod. nulgatis. in manuscr. paullo integr. reperitur. unlgati enim partim sichabent: quod prætor, sed ex

th erils

in cook

onfolo, de

whiston

धरी, प्रष्ट

onis de Aquil di

MINIMA

ilden,

006330

TOTAL SERVICE

TOTAL DELLE

进,国

1223

r fresh

e detterns

15 facts 15

nen år pede

eletter COLA

WILL SULL

i qui fe la

mi negas

of a Cir. de

THE CHA

R. 15. L. 19. Quod præt. fieri non ex edicto, &c.] Mirum in modum hic locus deprauatus est
in cod. nulgatis. in manuscr. paullo integr. reperitur.
nulgati enim partim sic habent: quod prætor, sed ex
edicto suo iubebat: partim sic. quod prætor non mo
do sieri, sed ex edicto suo sieri iubebat: partim sic,
quod prætor sieri, sed non ex edicto suo sieri iubebat: quibuscum consensiunt aliquot manuscr. Ali quidam manuscr. habent non ita mendose: quod prætor
non sieri, sed ex edicto suo sieri iubebat. Hanc igitur
script. sic in integrum restituo: quod præt. sieri,
non ex edicto suo iubebat. natum primo mendum est ex traiectione uerborum, cum librarius sortasse, qui sibi sapere uideretur, inuerso ordine scripsisse, quod præt. non sieri, pro sieri non: ex qua
deinde scriptura, hac nata est, quod præt. non
sieri, sed ex edicto, &c. Ita hic locus miserabilem in modum deprauatus est posteaquam semel
a nero, cor recto deerratum est, ut temericate

QQ iii



circodeco

Her ario

diaum di

eildare d

trabat;

ingwan

rator o

tis omn

paullo

ad, a

nu cr

legen

duob

temi

Edter

let.

ribi

nter

Tino

la.

me

dope

deu

d no

exe

9101

P

hominum & stulinia, solent propagari falfa, & prana. hunc igitur locum sic à me restitutum, ita declaro. hac erat edicti uerba: QVI FRAVDATIONIS CAVSA LATITARIT, CVI HERES NON EX TABIT: QVI EXVLII CAVSA SOLVM VER QVI ABSENS IVDICIO DEFEN-SYS NON FVERIT, EIVS BONA POSSIDE-RI IVBEBO. At Quinctius non latitauit: Quin-Etio heres extitit. Quinetius non exfulauit: Quinctius absens à procuratore suo Alpheno iudicio defensus est. Cu igitur prætor Q uincty bons postideri inbebat, seu deærnebat: non ex edicto suo, sed contra edictum suum decernebat: neque quisquam divinare poterat, cum hoc decreiu rum.non igitur attinebat hoc recusare: idest non eratopus hoc recusare, prasertim cum paratum esset aut à collega, aut à trib.pl. auxilium aduersus iniquum decretum pra toris. opera male hic impresserunt, non ex edicto fieri suo, cum ego eis præscripsissem uerba hoc ordine, non ex edicto suo fieri, &c.

P. 15: L. 12. Ita iubebare ] Approbata Hotoma ni coniectura sic edendum curauimus l. 22. Quæ Neuius edebat, non recusasse] Hic omissa sunt à scrip. librario uerba aliquot: nempe hæc: cum satissare iuberetur, recusasse occasionem huius errati er ei prabuit uerbum recusasse bis à Marco Tullio positum: cum ille minus attendens, ab hoc loco non recusasse, ad alterum recusasse, quod sequebatur, oculis transuolasset. Omissa autem esse hæc uerba ex eo intelligere licet, quòd qui non recusabat, quin iudicium acciperet, tribunorum auxilio non egebat: sed is tribunos appellabat, qui se iudicium ic-

229

circo accipere nolle iurabat, quod sibi aquo iure cum aduersario contendere non liceret. Cum igitur Alphenus iu dicium accipiebat, non appellabat tribunos. sed cum satisdare à pratore, à quo aduersarius omnia iniqua impetrabat, ipse nihil aqui obtinere poterat, iubebatur: tum, inquam, ad tribunos consugiebat. l. 26. Cuius procurator omnia sic legendum, non ut in alijs libris uulgatis omnibus, non omnia: quod uidit Hotomanus. 1dem paullo post recte iudicat, tollendam esse prapositionem, ad, ante uocem tribunos: idq; ex auctoriute libr. ma-

かか

TION

MON

HY MV.

DEFER

POSSIDE

ait: Que

の中部は

et abo

Sept.

清加斯

加热机线

mids

destains edithis

nix 22

的起始

1. (12/4

自由

Treme.

e a product

mi com ide

ad alterum

To One

lod qui na

rum anio

nuscrip. P. 16. L. 8. Non more, sed auxilii causa?] sic est legendum, quicquid aly dicant: Er ita scriptum est in duobus libru manuscr. & in quibusdam uulgatis. Sed con remnamus sane librorum ueterum, aliorumque auctoritatem, & consensum, nisi ueritas ipsa hanc scrip. postulet. hoc igitur ipsum ostendamus, hoc obijciebat Alphemus, ribunos plebis ne audini se quidem Alphenum, nedum intercessiffe: aique ita tribunos plebu appellatos effe mo randi & prolatandi iudicij, non auxilij obtinendi causa. hoc falsum esse sic probat Cic. Bruius tribunus plebis inercessurum se dixit palam, nisi &c. Intercessit ergo appellatio tribunorum non mora, id est non morandi iudicy, sed auxily causa. Quod autem aiunt illi, id quod à nagistratu fit inique, hoc fieri dici non more, er nouo exemplo, esto. sed quid hoc ad rem? hac de re non agie Cic neque hac eius sententia est: sed hoc unle oftendere, falsum esse, quod arguebat Næuius, appellationem tribu norum fuisse interposisam ad eludendum, aut morandum iudicium, non ad auxilium implorandum. Ita igitur hoe



230

earundem enim partium studio tenebantur, nempe Marianarum. Ingenio, uetustate, artisicio aliquid interfuit. Nauius enim his Alphenus superabat.

P. 17. L. 1 1. Iudex ipse arcessetur] Duo libri ma-

muser. habent, arcebitur. Ego nihil muto.

atio triol

CAXID CO

85公司建立

stiff No

W M. 472.

l'lenem le

E PREMITE

計、推問。

問題問

101012

m,mm.

TOP UNIT

II MELL

30, 4000

aton man

图 (自)即

qu'il

地域信

D HOUSE

のない。

History le-

flicent,

ide St

动物

effe. Log.

Aterbut

Hada N

P. 17: L. 3. Qui cum ipsi nihil deberetur ultro quasi, &c.] secutus sum quorundam doctorum uirorum coniecturam. quæ, ut speciosa sit, non est tamen mihi quide plane certa, aut à scrupulo uacua. Na uulgata ferri no po test. Primum enim Næuius mihil Q üintijs debebat: deinde fac aliquid debuisse, i hoc sentiret Cic. non ita loquere tur: Cum ipse ultro deberet: sed ita potius, cum ipse ei deberet. postremo quid hic ualet uox ultro? Omnino hæc lectio non est ferenda. Hotom. putat deesse uerbu defendere, ut sic legi uelit, qui cum eŭ ipse ultro defendere deberet, ego erc. propius aecedens ad scripturæ ueteris uestigia sie putarim potius legendu: qui cum ipse ei ultro cosulere deberet: &c. Vltro aute idest no rogatus, αυτεπαγγελτος.

P. 18: L. 2. Nimirum, inquit, in eo &c.] Aly libri habent, Nimium, inquit. in eo causa cossistit. nimiu autem, interpretantur ualde. Ego hanc lectionem magis probo. l. 13. Ante diem quintum Cal.] idest ipso die quinto ante Cal. intercalatum. qui dies est mensis Feb. ordine uicesimus: quatumuis aliq aliter dicant. serebat enim in tercalatio inter nicesimum tertium, eo nicesimum quartu diem Febr. A die igitur nicesimo mensis Feb. usque ad die intercalatum seu usque ad Calend. intercalareis priores numerantur dies quinque, quibus continetur dies ille nicesimus, eo dies intercalatus: deinde a Calend. secundis usque ad Cal. Mart. intercedunt dies totidem secundis usque ad Cal. Mart. intercedunt dies totidem



# DIONYSII LAMB. dimonium, omnino &c.] Legendum fortaffe eft, tum omnium, &c. l. 26. Neque exfulii causa latitasset] legendum fortasse est latitaffe. P. 21. L. 26. Non ad uoluntatem loqui posse.] legedum foreasse, non ad uoluptatem loqui posse.quod Graci dicunt meds xagiver meds hovev. EIVSDEM ANNOT. IN ORAT. M. T. CIC. PROSEXT. ROSC. AMERINO. ANC pro Sexto Rofcio Amerino oratio nem ante orationem pro P. Q uinctio locandam puto: quoniam ante est habita, quam oratio pro Quinctio. Quod ita effe cum pluribus argumentis demostrare, hoc uno ero contenius. Oratio pro Sex. Roscio habita eft L. Sylla etiam tum dictaturam gerente. idque perspicuum esse potest cum ex ea ipsa oratione, tum ex ijs, qua

Cribit lib. 2. de off. Adolescentes contra L. Syllæ domi nantis opes pro Sex. Roscio Amerino diximus. At oratio pro P. Quinctio habita est uel sylla mortuo, uel certe post depositam ab eo dictaturam . idq; intelligere licet ex eo, quod in ea dicit M Tull. Emisti bona Sex. Alpheni L. Sylla Dictatore uendente. non dixisse hoc, ut recte cenfet seb. Conradus, Sylla aut distatore, aut etiam si non dictatore, attamen uiuo . uereretur enim ne illum de nuo offenderet.

P. 23: L. 13. Quamobrem uideantur illi non-

colligent

e imam in

idie Calin

pun &c 16

nc trim or

e ita latitu

quinitalia dicin to

d naturally ibi,abi ani

moduni.

i stinu

as include

DESCRIPTION OF

other being

do bordis

Newsia

radision

terie, tend

nomicis un

图。加拉图

like quit

ros oftenda.

就好社 ont New Winds to

s quesas He dian



Firenze. Ald.2.2.1

Assentior Io. Passeratio, censenti uel legendum, Nepotis sororem: uel has duas uoces, Nepolis siliam, esse delendas. Erat enim Cæcilia Balearici silia, Nepotis soror, ue intelligere licet ex illis uerbis, quæ sunt in epilogo. Quasi uero nescias hunc & ali & uestiri à Cæcilia Baleari-

ci filia, Nepotis forore.

Pallerati

redition, by

i leoni la

CIR and

enti denti

me hadr

Demok m

melerm

et de mai

e anem

CTOL TE IN

uduffu.

ta funt ions

tis pefizione

llegation , allegation

codmilita

2000年2000年

meanic minute

iola postent

00011111111

effan feilio

bis a Cicip

nus legendum putat, tempore ipso pugnaret. ] Hotomanus legendum putat, tempore ipsum oppugnaret] l.
24. Filii uita infesta, sæpe ferro] fortasse sic interpunetio facienda est, filii uita infesta sæpe ferro, atque insi
diis appetita. Sic enim loquuntur Latini. mare prædo
nibus infestum. uiæ latrociniis infestæ. supra proxime, ubi libri omnes habent, bona ademta, possessio dire
pta. cui assentior. l. 29. An insutus in culeum, per sum
mum dedecus, &c.] sic erat insibris uulgasis, an insutus in culeum, supplicium patricidarum, seu, parricidarum. annotatiunculam esse puto in contextu orationis
a librario relatam. quare eam funditus deleui.

P. 28. L. 4. Hoc quia sit à Chrysogono, non est ferendum] sie habent omnes libri & uulgati & manuscr. Neque uideo quamobrem hac lectio quemquam offendere debeat. quidam tamen tollendam negationem censent. alij legunt, num est ferendum? sed errant utrique. Nam & ex ijs uerbis, qua sunt in hac pagina, hominum eiusmodi perniciosam atque intole randam potentiam primo quoque tempore extingue re, atque opprimere debetis. Et ex alijs, qua multu post paginis leguntur, nimiam gratiam, potentiamque Chrylogoni dicimus & nobis obstare, & perferri nulla modo posse, intelligere licet significari à Cic. tantam la modo posse, intelligere licet significari à Cic. tantam la



# bent omnes libri & manuscr. & uulg. sed Erasmus legi uo lebat, malesicio summo arcerentur. P. 35. L. 7. Quod in tali crimine innocenti, &c.] Passerat. legendum putat nocenti. l. 18. Dubitate etiam nunc, iudices] Quidam sic legi malunt, dubitare etiam nunc iudices potestis à quo &c. l. 28. Ne tandiu quidem dominus erit in suos, &c.] licet hac legere per interrogat. P. 36. L. 19. Certum crimen quam multis sussicionibus, &c.] legendum fortasse est, incertum.

ous med

nem ellen

me. Lois

ed a res

IS CATETA A

BERTHAM COM

memmah

tis, inten

White It

LICE WEN

o fa inche

205 åt la

e comic

a coliny

o dimin

I limi yeen

P. 36: L. 6. Quam implicatus ad seueritatem]
Nihil mutandum, & recta lectio est. opponitur enim hoc
implicatus ad seueritatem, idest quasi per uim instexus, illi superiori propensus ad misericordiam. l. 15.
Sed & perspicuum crimen] Assentior Hotomano, qui
ita legendum putat.nam uulgati habebant. sed eo Passer.
mauult legi, sed adeo perspic.crimen. quod non probo.
l. 22. Auaritiam præfers] Præfers, idest, præ te
fers. aut legendum præ te fers.

P. 37. L. 18. Sed ad Seruilium.] Quamquam non est mei instituti locos obscuros declarare, hunc locum tumen Iubet aliquanto planiorem facere ex Adriano Iunio, qui in libris animaduersionum duos locos prosert, unum ex Iulio Firmico, alterum ex Seneca, multum huic loco lucis afferenteis. Sic igitur Firmicus lib. I. Mathefeos. Vis'ne aliquid tibi, quia in Syllanis temporibus uersamur, de lacu Seruilio referam? in quo mul torum senatorum capita ad ostentationem immanis simi facinoris sectis ceruicibus pependerunt? Seneca lib. singulari de diuina providentia. Videant, inquit,

RR



tels

fede

CHIM

nim

tur

DYR

get .

BWY

an

rit

60

largum in foro sanguinem, & supra Seruiliù lacum, (id enim proscriptionis spoliarium est) senatorum capita, & passim uaganteis per urbem percussorum greges, & multa millia ciuium Ro. uno loco post stadem, imo pro sidem ipsam, trucidata.

P. 37. L. 31. Qui summam rerum administra-

bat.] Malim legi, qui summam rem.

P. 39. L. 10. Multas esse infameis palmas] legendum puto, multas esse eius infameis palmas.

P. 39: L. 15. Multa audaciter, multa improbe, &c.] sic legit Prisc. lib. XV. non, ut uulgo, audacter. 1.17. Non opus fuit te istic sedere] sic est sine dubie legendum. acque ita emendaram in meo codice annis ante quindecim: idque animaduerseram & ex quatuor locis, quos iam iam proferam, co ex hoc ipfo loco, qui nisi ita legatur, nulla ex eo sententia probabilis elici potest. Quattuor igitur locis T. Rofcio Magno obijcit, quod sedeat in accufatorum subsellijs: quorum primus est pagina 19. Erant ei ueteres inimicitiæ cum duobus Rosciis Amerinis: quorum alterum sedere in acculatorum subselliis uideo: alterum tria huiusce prædia possidere audio. Alter locus est pag. 28. Tecum enim mihi res est T. Rosci, quoniam istic ledes, ac te palam aduerlarium effe profiteris. Tertius eadem pagina. Solus tu inuentus es, qui cum accusatoribus sederes. Quartus pagina 29. Te ne, cum ceteri socii tui fugerent, ac se occultarent, ut hoc iudicium non de illorum præda, sed de huius maleficio fieri uideretur, potissimum tibi par-

teis istas depoposcisse, ut in iudicio uersarere, & sederes cum accusatore? Conferantur nunc loci illi cum hoc. nihil opus fuit, te istic sedere. neque enim accusatore muto, neque teste quisquam utitur eo, qui de accusatoris subsellio surgit. nihil prefecto uideat in litteris, qui ita legendum effe neget. Atque eo mihi magis hac mea coniectura placet, quod idem Hotomano uenit in mentem, idemque proba-Bur. 1.23. A' uobis contra uos metipsos ] legendum,

à nobis contra uosmetiplos,&c.

idlace

rosteral

rollon

oco poli

cis palmi) fameis ni

वाचार जात

or mile

die min

CHARLES IN

cr, crinit

cipatou

QUE COST

西南海马

nis little

MENT

DE 2015 DESE

Term dill

医黑龙郎

F CLOCK PA

200/2100

ene, con

tarent, il

fed de Me m the

P. 41. L. 11. Ignominia mortuum affecerit, &cc. ] Affentior Hotomano, qui existimat hoc loco inter uerbum affecerit, er ea que deinceps fequuntur, is inter, &c. Aliquid deeffe, nempe tale quidam, fortunis uiuum euerterit : uel bonis uinum spoliarit. nam superiori illi, quod dixit, cui fama mortui, hoc membrum responde, ignominia mortuum affecerit: alteri autem, quo proxime sequitur, fortunæ uiui comendatæ sunt atque coner. nihil est , quod restondeat ; hie igitur lacunam, o fatium uacuum relinqui iußi , ut si forte aliquan do ex antiquo aliquo cod. expleri posit, expleatur. sin minus, hinc tamen cognoscat lector minus attentus aliquid tale desiderari, quale exposuit Hotomanus : quod uerumque quamuis mihi ualde probetur, existimaueram tamen tale quiddam potius à Cicer. scriptum fuisse: ad egestatem, seu ad mendicitatem uiuum redegerit: ut, quemadmodum fame ignominia, sic fortunis egestas seu medicitas opponatur. l. 13. In erimen mandati, iudiciumque infame uocatur.] RR



cium du

Cdand. Ell

curpe 19

melini

id drift in

Maich do

tale filia

n salegii li

gentum

L Property

THE WETO TO

ed propin

阿斯斯

CONTROL

Pround of

a production

adminitude.

国际(中心

fficien fi

m, cui no

7 quad soles

main on

distant of

mini.

124,000

Lini: W-

wild for

melfacor

かり上間

Morat. sape utuntur, ut indicauimus in nostris commentarijs. quod cum indocti non intelligerent, uocem ue risimile intexuerunt. Itatamen est locutus lib. 4. accus. non longe à principio: uerisimile non est, ut ille homo tam locuples, tam honestus, religions sux monumentisque maiorum pecuniam anteponeret. nisi dicanus etiam in illo loco uerisimile esse alienum. quod mihi uidetur.

P. 43: L. 14. Nulla redierunt, sie legendum: 69
ita scrip.est in libris manuscr. Nulla redierunt ausm,
id est non redierunt, nempe bona. l. 19. Rediuiam curem] Sie scribitur apud Festum, non reduuiam. Rediuiam inquit ille; alii reluuium appellant, cum circa ungueis cutis se resoluit: quia luere est soluere.

P. 44. L.3. Occisus, neque proscriptus est] No est dubium, quin, ut acute uidit, go recte indicanit Hotomanus, desideretur in libris nulgatis hoc membrum neque proscriptus est. l. 16. Quorum nihil pernicii causa] Sic legendum, si Gellio credimus, ut credimus Per nicii autem patrius casus est antiquus à nomine pernicies, sic enim nomina quincta inflectebant ucteres pernicies gignendi caf. & pernicie, & pernicii, & perniciei. Carifius tamen uidetur legisse pernicies causa, lib. 1. 1.3 1. Cuius honoris causa] Multa hic desiderantur. Primum totus ille locus, in quo oftendit, bona Sex. Roscip uenire non debuisse. deinde amplificationis principium, per quam inuidiam conflat Chrysogono, ut omnium Sylla libertorum abundantisimo, copiosissimo er potentisimo. finge igitur talia quadam à Cic. dicta effe, ut nideas quò pertineant hæc, qua sequuntur απέφαλα, εσ ετιπ-RR 14



fi pete

S1 P1

que va

BW AM

Tet dute

ghe 1

II, re

teres

teret

Rabu

pate

bull

cuni

cio.

rei

frau

Hoto

11C

min

Rus

iulq

libri

rea

cata. Alij item Syllæ liberti non mediocres rei famliaris copias repente consecuti sunt, qui antea erantegentisimi: ædeis amplisimas coemerunt, qui antea teetum, quo imbris causa succederent, non habebant, fundos, prædia, uillas possident; quibus nuper, pedem in suo ubi ponerent, non arat. Sed quid ad Chrysogonum? Fundis illi & uillas remotis & deuijs, neque ite fructuosis contenti sunt. ille uillas habet suburbanas opportunisimas, instructisimas, ac fructuosisimas; hi domum aptam & ratione, & c.

P. 47. L. 5. Quanto honore ipsa, &c.] Fortasse legendum, quantocumque honore, &c.] Et infra mox legendum fortasse quod summa Resp. seu summa res, simpliciter.

# EIVSDEM IN ORAT. PRO ROSCIO AMERINO.

P. 49. L. 3. Paullo ante C. Piso. M. Perperna P. Saturii tabulas ] Assentior Hotomano in eo quòd hic M. Perpernam (sic aut cognomento dicebatur, non Perperna) & C. Pisonem appellari arbitratur. in hoc non sum eum secutus, quòd P. Saturij, qui dicebat pro Faunio, nomen non putat esse à Cic. positum, sed ita esse script. paullo an te M. Perperna, Cai Piso argentarij tabulas, erc.

P.49: L.4. Secundum eas his detur] Quida legen dum putant, his decidatur. sed Memmius indicauit mihi sic locutos esse ueteres. Val. Max. secundum te litem do.

P. 50. L. 8. Si paret. ] HS 1000. DARI OP. Sic legendum est, non, si peteret, ut est in uulgatis, neque

DIONYSII LAMB. 236 rei fami. fi peteret, ut quidam nolunt. Erat enim hac formula: d transfer SI PARET TITIVM DARE OPORTERE. Atque in Verrinis ubicunque legitur, in is, que ad hanc for habeben mulam pertinent, si pateret, &c. legendum, si pareret. pa ret autem idest apparet. Patere porro locum habet in is, Chryloth Chryloth qua sunt in tabulis, aut aduersarijs perscripta.l. 17. Dari, repromittiue, si pareret ] sie legi debet, non, si pe I TEQUE WIND SEATON teres. Est enim hac lectio inepta, er ridicula, uel si pateret si pateret autem, uidelicet in tabulis : idest si effet in ims; like Labulas relatum. Sic supra loquitur : sed in aduersariis patere contendit. Sic & Catulus. Ecquidnam in takc.] Intel bulis paret lucelli expensum? l.3 1. Indicauit, sibi pe Linhim cuniam ] libri scripti manu habent, iudicauit: quam Ceript quamus ualde probem, indicauit tamen non rencio. ita enim sape loquitur infra ibi.nam quo tu tempo re illa formula uti maluisti, nihil hunc in societatem . PRO fraudis fecisse ostendisti. P. 51: L. 8. Qui utrumque nostis] sie emendat Hotomanus, er recle. Period) P. 52. L. 4. Quicquam per suam benignitatem. g quick fic sine dubio legi debet, quod & Hotomanus cenfet, & nus Propri mihi iampridem in mentem uenerat. l.27. Et, fi hoc quæ 12 (13 th Aus reficere posses, non , &c. Sic legendum est , huinfque lectionis nestigia extant non leuiter impressa in in public libris antiquis . Dicimus autem Latine reficere, & faceor Distingu re quassum, non recipere. P. 52: L. 7. Cur non arbitrio pro socio adegeris, &c ] ideft, cur non Roscium ad arbitrum pro socio ad e litem do. egeris. Arbiter pro socio autem, idest arbiter qui datur duo ARI OF bus locijs inter se indicio, sen arbitro pro socio conten-湖,群 RR HH



bile eft 1

Labored

CCID

P. 5

niaude

(cu, 94

Tant !!

P.

forta

dum

tem

alter

liten

leger

bino

iden

0

cemp

qui

WW

dentibus arbitrum porrò non arbitrium esse legendum per umeunt complures loci, in quibus ita loquitur M. Tull. uerbi gratia in Topicis, in tertio de off. l. 19. In tabulis habet, an non? Sic legi debet: atque huius lectionis impressa sunt in ueteribus libris uestigia non obscura deinde: ut sic legatur, sententia & ueritas postulant. secit pactionem. uerba Faunij de Roscio, fecit (inquit Faunius) pactionem Roscius; Respondet Cic. habet ne in unbulus hanc pactionem Roscius, an non? Coc. l. 19. O societatem captiosam, & iniquam sice est sine dubio leagendum, non, ut in lib. uulgatu, indignam. iniquam au tem, idest inaquabilem.

P. 54. L. 2. Si fit hoc uero] Nihil muto. recta enim & incorrupta est lectio. Est autem tempus prasens
pro præterito, hoc modo: si uero hoc sit, idest, si uero hoc
factum est, &c. Hotomanus autem legit. Si sit hoc uerum. à quo dissentio. l. 23. quid ita?] Hoc totum dicitur à Cic. Quid ita? idest, quamobrem dicis, seu quo ar
gumento istuc probas, Roscium non de sua, sed de totius so
cietats lite pactionem fecisse? nam si istuc uerum esset, sa
tis dedisset Flauio, neminem amplius ab eo petituru. Nuc
autem non satissedit. Ergo de sua lite duntaxat, pactio
nem secit. l. 26. Quid ita Flauio sibi cauere, &c. Qua
obrem non ita uenit in mentem Flauio sponsores à Roscio
postulare, quibus sibi cautum esset, neminem amplius
eo nomine à sepetiturum?

P. 54. L. 10. Abhinc annis IV. idem quod IIII. atque ex ea credibile est mendum esse natum. l. 27.] Vt Faunio daret HS CCIDDIDD.] Sic est emendandandum, non enim, ut uidit etiam Hotomanus, credi-

## DIONYSII LAMB. 237 bile est Roscium integram summam Flauio pro opera & gendamo labore dediffe, nempe centum millia festertium, sed potius MIN TH In table CCIDDIDD. id est quindecim milia. P. 55. L. 8. Illudere uiri optimi] existimatio ning latin ni audebit. sic est legendum, deletis his werbis, Q. Roa oblemute scij, quæ ex ora libri in contextum orationis translatæ fue fales, fri rant : ut recte indicat Hotomanus. mairin P. 55: L.5. Homo clarissimus est ] legendum Debet 12 is. fortaffe est, homo castissimus est. £19.01 P. 57. L. 20. Inter eum, qui per se litigat] legen (media) dum uidetur, pro se litigat. & item mox; qui pro se lin. mann tem contestatur. opponit enim inter se eum, qui pro altero litigat, nempe cognitorem, & eum, qui pro se 世紀立 litem contestatur. l. 24. Cum suo uomine petit] sie 的解剖 legendum est, & ita emendaram in meo cod. multis abided from hinc annis. Meo autem iudicio hoc magis delector, quod Silitar idem Hotomano probari video, hoc tantum inter meam, He the & illius coniecturam interest, quod addo aduerbium, distant temporis, cum, ibi, cum suo nomine, &c. 4 (112) P. 57: L. 20. Quæ (malum) stultitia fuit Roscii, cumbi. qui, &c.] Sic emendauimus, ut ita legi debet, non ut in o primilic unlgatis, stultilia fuit? Roscius, coc. mon the medic Chi olino 1 Rolin ing antilly enod IIII [27.] of country



P. 60

Libri Well

moneo let dilego dis

P.60

P. 61

ntus ju rum vir

dutem t

mari no

dem let

Ciceron

Memm

Ramen

fum. 8

perfect

gendun

culi m

me (crip

culos

line: a

**fuffrag** 

MH CTIP

bri ma

P.6

P.

uidia

My. V

Subire

NATIONEM DE ACCVSATORE

IN C. VERREM CON-

STITVENDO.

P. 58. L. 6.

D'Accusandum descenderim ] sie habent omnes libri manuscri. Er ita habent omnes libri manuscri. Er ita habent omnes libri manuscri. Er ita habent in suo libro etiam Asconius Pedianus, ut ex eius uerbis intelligere licet. die autem hoc toto capite speciem solecismi contineri, nisi addas, Er, aut idem: ut sit, Er subito. Qua re, inquit, multi legunt, descendere, quomodo habent hodie multa exempla. Sed Io. Passeratius, uir doctus admonuit me, descenderim, nalla re subintellecta legi posse, Er debere. itaque miratur me, legendum esse conuinctim. l. 7. Auxilium expectassent] libri manuscri. habent, petiissent. ego tamen nihil muto. l. 25. in instituto meo uideor] Quidam libri manuscripti habent. Video me.

P. 59. L.4. Quis tandem effet, &c.] Hotomanus legit, quis tamen effet.

P. 59: L. 6. Et quem minime uelit] libri manufcrip. habent, & quem maxime. unde suspicor legendum, & quem maxime nolitis, &c. l. 13. Per triennium depopulatus esse] legendum putant quidam, depeculatus esse.

tibri ueteres ferè omnes habent dilectum. de quo sepe ad moneo lectorem, ut meminerit, dilectum militum à dilego dixisse ueteres, non dilectum.

P. 60: L. 18. Senatui, populique, &c. ] sic repo-

sui Carisi auctoritate freus, qui ita legit lib. I.

DIV

TORI

N.

ni. Tin

Conins Hisdigacia di ectem fisio o fishica qui memolo bishi

air lichtle

binedá ja legunis

induia.

Simon.

ांचा ध्राप

Per trick

CHICAGO CO

P. 61. L. 15. At enim folidum id eft, ut me] se cutus sum libros aliquot manuscr. & quorundam docto rum uirorum auctoritatem, qui sic legi uolunt. solidum autem interpretantur firmum, er stabile, er quod infirmari non posit. Verum, ut dicam, quod sentio, ne hec qui dem lectio fatis tuta est. primum enim hoc loquendi genus Ciceroni est inustratum : deinde codices alij manuscr.in his Memmiani , habent, folum, & multi item uulgati. Neque tamen eam scripturam magis, quam hanc probare poffum. est enim, ut ego quidem arbitror, mutilata, er imperfecta: & fortaffe deeft nox perpicuum : ut fit italegendum. At enim folum id perpicuum est, ut me ficuli maxime uelint. Quamquam uellem ita à Cicero ne scriptum effet. At enim folum id perpicuum eft, fi culos me maxime uelle . & cur me ficuli maxime ue line: alterum illud &c. l. 27. Et amicus eius tibi fuffragatur]uox Hostensius abest ab omnibus libris maaufcriptis.

P. 64: L. 28. Et oratione exponere] quidam li

bri manuscripti habent, expromere.

P. 64: L. 22. Poteris ne eius orationis subire inuidiæ] sic reperi scriptum in codicibus antiquis Memmia nis. Verumtamen non est dissimulandum Asconium legere subire inuidiæ: Nonius autem, subire orationem



## DIONYSII LAMB. lano diem dixisse. ] sic est legendum, quemadmodum Marietal recte existimat Hotomanus . non , ut est in libris uulgatis, tt,ideff,u aret. de Decimo Silano. P. 71. L. 3. Quod pr. R. idest quod prator Ro. e Latine 16 ia. 1.29.00 sic autem legit Asconius, or in nonnullis libris manuscr. scriptum reperi. l. 8. Tot uitiis, flagitiisque convicta] it Notice in quidam lib.manufer.habent conumstam. ego tamen nihil dans. muto. l. 17. Omnia fana depeculatus est ] quidam liegendu probi bri calamo exarati habent, depopulatus est, quemad-7 pletique un modum, & non multis post wersibus ibi, fanctissimus re e lingua Lar ligionibus consecrata depeculatus est. habent ijdem audo, premi libri depopulatus est ... coniectoria P. 72. L. 18. Et ei uoce maxima uictoriam probazi. To gratulatur] à quibusdam manusc abest nox uictorium. , we un ego censeo retinendam : nec tamen, si tollatur, multum de sententia huius loci detrahatur. morzona P. 73. L. 16. Illis ipsis dicebus] Ascon. legie, his a mercina paucis diebus. TAT STEEL TATE P. 75: L. 18. Inimicum, odiosum accusat. ] sic. restituit Memmius, in quo nihil præter ordinem uerboru nfe] lyman ris faftall immutatum est. P. 76. L.9. nullo iudice equite Rom.] Quidam legendum putant, nulla iudice equite Ro. iudican-1m pop. 1.2 te, &c. Ego nibil mutandum censeo. Quod si quis pro-गांवरधार से छ baret illorum sententiam, aut essent alia quoque mutan da aut aliquid effet addendum. Nam uel ita legendum R. patron esset, nulla iudicibus equitibus Ro iudicantibus.uerencienain. repriendente lita, nulla ullo iudice equite Ro. iudicante. liceret. etiam demere utrobique noces iudicibus, & indice: hoc p. R. dinn modo: nulla equitibus Rom, iudicantibus: & nulla 06, 1, 2014 8



declara

fationis.

melly, 1

or ex

A

depre

cero:

gende

P.

Pti su

habe

aspe

HAC C

ullo equite Rom. iudicante. l. 13. minoris tricies H5 fic restituimus ex Asconio. alioqui legendum sic esset H5 CCCC15555 CCCC15555 CCCC15555. quod idem ualet. nam ha nota significat tricies etiam millia sestertium nummum, qua summa, cum XVI. iudices essent corrumpendi (tot autem essent corrumpendi ad reum nocentem absoluendum, si xxx iudices sederent) si distribue retur in singulos iudices peruenirent ad singulos circiter centum nonaginta sessertium nummum millia. l.22. Verre prætore Vrbano sortiente sesse Hotomanus putat uel subsortiente legendum esse, uel sortiente positum pro subsortiente. significat enim subsortitionem iudici sumani, de qua sit mentio in Cluentiana.

P. 77: L. 30. Vnum hominum uel tenuissi-

mum] sic restitui ex Asconio.

P. 77. L. 10. Non aliis recte factis.] gratia enim, & cognatio non sunt sacta, nedum recte sacta.

nucesse autem esset saltem esse sacta, si aliis legeretur.nisi
dicamus recte facta referri ad uitia: quod est supra: id
quod est tutius.l. 28. hoc idem, iudices, opto] sic
habent codices manuscripti. quos secutus sum potius qua
uulgatos, in quibus legitur peto. opto autem idem serè ualet, quod eŭxo μαι. ευχο μα autem duo significat, co
præcari, co optare, quorum utrumque huic loco conuenit.

P. 78: L. 6. In obliuionem diuturnitatis addu cta sit] lege, diuturnitate adducta sit. l. 16. ut crimen totum interrogando explicem ] Hotomani coniecturam, qua ita nobu certa uisa est, ut nihil dici possit, probauimus, & secuti sumus. Omnino sic esse legendum



s tricles # m fic effe

DON P. CCC im millis la

L. indicati

pendi da ma erent) [ 186

ad fingula a

און מעומון recte Hom

e, nel fortier

Time (White Cluentin

num uel zi

e factis.] ni

medun tid

fi aliis lege

a: quod ef

CHANG SHAME

opto dutenti

क्षा केरत विषय

L16. HOS .

HOMAN COLD

dici poli pr

fic effe from

# ANNOTATIONES IN

ACTIONIS SECVNDAE, SEV ACCUSATIONIS IN

C. VERREM.

LIBRVM PRIMVM.

P. 79. L. 24.

T, VT cum hæcres pro uoluntate pop. Rom. effet iudicata, finis, &c.] Neque potui, neque debui Hotomani sententiam, sine eusoxiav potius in hoc loco re stieuendo, qui percurbatione ordinis erae deprauatus, affernari. nam uel Cicero hic non fuit Cicero: nel eo ordine, quo ille noluit, hæc nerba sunt legenda.

P. SI: L. 29. deuerti potius]libri omnes manuscri

pti sic habent, non diuerti.

P.82: L. I. Quis tam inimicus] aliquot lib.manusc: habent . quis tam iniquus. & proximo uersu, qui non aspectu, ubi uulgati, qui non conspectu.

P. 84. L.1. Dissimulamus, Hortensi. Videntur hac esse legenda per interrogationem. l. 14. Veneris



Erycinæ comm. esse.] hunc locum profere Nonius in uerbo comitto.

P. 85: L. 29. Accepi (inquit) uicies ducenta] tous hic locus magna ex parte corruptus erat in libris om nibus manu, & uulgatis, minus tamen in uulgatis, qua in his manuscrip. quibus usus sum. Ego, autem eum emendaui, primis cum medijs, & medijs cum ultimis comparatus. Acceperat igitur Verres uicies centum mil lia sestertium. & ducenta triginta quinqua millia, quadringentos XVII. nummos: dedit stipendio, frumento, legatus pro Quastoribus, cohorti pratoria HS decies centum millia, & sexaginta triginta quinque millia, quadringentos XVII. nummos. Reliquit Arimini HS sexcenta millia. Subduc nunc rationes, & confer sum mas singulas cum universa. reperies pares esse. Non Archimeedes melius describat.

P.86: totam uitam periculosam, infidiosam, &c. Sic restitui, cum reperissem in libris manuscr. periculo-

fam, inuidiofam, &c.

P. 87. L. 20. Eosque ambo] quamobrem ueteremscripturam, eosque ambos reiicerem, nulla causa uisa est. sic enim etiam loquebantur Latini, eos ambo pro eos ambos duo pro duos. exempla notissima sunt.

P. 87: L.21. Ad hanc istius cupiditatem demonstrandam seruatus ] libri tres manuscr. habent. cup. dem. separatus.ego nihil muto, or uulgatam lectio nem tueor, quamquam alteram non damno. l. 24. confugisse Delum. sic habent tres libri manuscr. Memmium quo modo tamen esse legendum, sine libris manuscri-

PLIS

Pil (0)

que éve

P. C

wins in

cum I

fum,

multd

- CHT,

· betur

cero

Etori

rifin

tem

tur

qua

· telli

man

dam

- pun

man

ue de

tur, I

here

ft me

tiun

ned.

sum

# DIONYSII LAMB.

24I

ptis coniecerat Hotomanus: tanta est eius sagacitas, at-

t Nonin

din bija

and any or

o, dutte to

COS CONTRA

fipendis, in

Prebrie Hu

dique ini

5,你哪样

sele mi

(Manage

to Lon a

de Mennion

THE WHATLE

SECULO MANAGEMENT

e. 88, L.9. Tenem ipsum, qui apud ipsos] ser uius in libro. I. Aeneid. hunc locum profere ad illum lo-cum Tenedos notissima fama, Cicero Verr. Tenem ipsum, cuius ex nomine Tenedos nominatur. ubi uidemus multa d Seruio esse pratermissa: unde quidam suspicantur, hac omnia, qui apud eos sanctissimus deus habetur, qui urbem illam dicitur condidisse non esse ci ceronis. Sed errant. proferunt enim grammatici ex autioribus ea, qua ad rem pertinent, cetera omittunt. Sic Carisus lib. 2. ex Milone. Vt sustinuit? immo uero ut con temsit?

P. 88: L. 25. Quos in horum locum subsortiturus erat.] sic est necessario legendum: idq; præterquam ratio hanc lectionem postulat, etiam ex Pediano intelligere licet.

P. 89: Adest; de te sententiam laturus est; duo libri manuscr. habent, adest de te sententiam laturus: que admodum & deinceps proxime Olynthum, non Olym

pum : Fitem tertio post uersu.

P. 90. L. 8. Notata, atque descripta] libri duo manuscr.habent, notata, atque perscripta. Verum siue descripta sine perscripta legi placeat, legendum nidetur, notatam, atque descriptam, seu perscriptam, ut cohareat, cum noce, prædam. atque ita scribenda erit distinctionis nota post nocem surta. l. II. forum, comitium; adomatum. nox adomatu nidetur mihi supernaca
nea. Credibile quidem est eam ex annotatiuncula esse nata,
cum lector aliquis interpretari nellet illud, ad speciem.

55

# SCOLIA

: gui, 8

LOCHATI

Memm

codicit

MM 1

teft a

piger

nall

du

HA

11

put

24

in bri Qi fin fic Etin

P. 90! L. 3. Cum imperio, & securibus ] hoe coum neque ego reperi in codicibus Memmianis manus for neque Hotomanus in suis. Asque ut reperiantur, delenda est tamen. legatus enim neque imperium, neque secureis habebat, ut recte admonet Hotomanus. Nequid in se offendent ] alij aliter. ego sic hunc locum restituendum censeo. nam ipso quod est in uulgatu, aliunde irrepsie nempe uel ex declaratione ad oram libri adscrip. uel supra pronomen se scripta natum. offenderit autem, uidelicet verres: in se. nempe in Philodano.

P.91: L.9. Parum laute diversari. ] libri manuscrip. omnes habent diversari: & ita sine varietate,
ubicumque uulgati habent diversari. l. 10. tametsi
erat ignarus. sic est legendum, non ut est in libris uulgatis, non ignarus. atque ita legitur apud Nonium
in verbo constituere. quod iampridem admonuit.
P. Victorius. l. 24. quos ei commodum sit, inuitet. Nonius uideur legisse, quos ei commodum
siet.

P. 92. L. 9. enimuero ferendum] profert bune locum Donatus in Andria.

P.92: L. 26. Quamobrem commiserit, aut quid euenerit] nihil musandum: nam quod quidam ita legi uolunt, quamobrem euenerit, aut quid commiserit, &c. salluntur. sequi enim deberet, cur in tantum, erc. sic potuit legendum putarem. quod commiserit, aut quid euenetit, quamobrem, &c.

P. 94. L. 18. Iam iam Dolabella me neque-

# DIONYSII LAMB.

242

eui, &c.] sic restituit partim ex Asconio, qui hunc locum profert in Divinatione: partim ex codicibus Memmianis. Apud Ascon. autem legitur miseret: in codicibus vero manuscrip miserere potest. Hoctaneum inter Ascon. & libros illos interest. Miserere potest autem sie dictum, ut si quis dicat, paniere potest, pigere, aut pudere debet; est enim infinitiuus ab impersonali verbo miseret.

P. 94: L. 6. Cupiditatique paruerit ] legendum fortasse est patuerit. Recita ex Verris literis.] Hac uidit Hotomanus desiderari: cui qui non in hac re assentiatur, eum uel maleuolum, uel indoctum

putarem.
P. 75. L. 30. Quid Milesiis lanz publicz. For-

easse legendum. publice.

mons ]

ETRASTIA TA

put regnin

e imprine

Hotomby

o K WK

od of in u

AT STICTE LL

fe faipu u

mic. ami

art. Sign

L 10.20

eefinding

or application

iden build

noduni, a

es comus

m) friday

maior, il

na des des

mont, all

al min bibb

a, quamor

是 以中

P. 96: L. 10. Víque ab Diano, quod in Hispan.] possit aliquis suspicari & hac uerba. quod in Hispania est . & hee, que in Ponto est . è libri crepidine in contextum uerborum esse translata. Quis enim tum nesciebat Dianium esse in Hispania, sinopam in Ponto ? Quadringenta millia expensa] sic restitui hune locum ex Asconio: quem miror à do-Etis quibusdam non satis effe intellectum, cum alioqui non obscure eam scripturam, quam ego restitui, sequatur , & referate. Quin ut huius nulla scripturam effent apud Asconium arguments, aut uestigis, samen ratio ipfa, que multo plus ualere debuit, uinceret tea legendum. Verres igitur dixerat se pecunia pupilli HS decies, idest sextertin decies centum millia deportaffe. Cu hec pecuma effet reddenda pupillo, ait fe verres HS qua-55

SCOLIA

1.28.9

que mi

2.9

leginoly

lant.

terio 45

a Veri

obuia

(cilice

Voce

nerbo

(quo

Tid.

nea

ri

rem

Ron

ceter

tur

Fut

ordi

fras

tum.

fid.

legan

bene

diff

dringenta millia Chrysogono, Malleoli quastoris servo expensa tulisse, sexcenta pupillo acepta referre. En tibi illa
decies centum millia expleta atque axaquata, nempe, esquadringenta millia, se expensa tulisse dicit Chrysogono,
es sexcenta se pupillo debere fateatur. quadringenta
millia, es sexcenta millia efficiunt summam illam decies centum millia. hoc illud est, quod dicit, sexcenta millia reliqua sacta, cum quadrigentis expensis Chrysogono
latis, quadrauisse ad explendam summam illam integra
HS decies.

P. 97: L. II. Quomodo ex decies HS] sexcenta millia reliqua sine facta locus est, mea sententia, facilis, ac planus. significat enim hoc tantum, Verrem pecuniam -Malleoli manifesto furarum esse, qui cum se decies HS ei debere fastus effet, primum falso HS quadringenta millia Chrysogono eius seruo expensa tulerit: deinde sexcen tamilia, qua reliqua essent facta ex HS decies, pupillo tota non soluerit, sed multo maximam partem auerterit, . si quidam quiquaginta millia duntaxat ei soluerit. Quod si legamus quingenta millia solluta non sunt, ut unlt Hocomanus, intelligentur centum millia à Verre esse auersa, T detracta de pecunia pupillo debita. supra autem in rationibus quastura, & pecunia publica referendis cum -Carboni quastorfuisset, sic scripserat Verres. reliqui Arimini HS sexcenta millia. & hocest quod hic dicie, ut illa de Cn. Carbonis pecunia reliqua HS sexcenta sunt acta. ita hic locus est intelligendum. nam aly hic mire naticinantur, & fomniant.

P, 98. L. 20. En memoria; &c.] libri duo manusc. habent, en memoriam mort sod. en metum, &c. lin.

# DIONYSII LAMB.

243

l. 28. quæ miseræ, slentes] liber unus manuscr. habet, quæ miseræ, slentes. quæ scriptura non est reicienda.

P. 98. L. 22. Consistam in uno nomine] quidam legi uolunt in uno crimine, que assentior ijs, qui legi uo-lunt. Que potius, etiam si adiuuentur à codicibus ue-teribus. Per hac uerba significat Cicero mil potius aut à Verre, aut ab alio sieri posse, quam cupiditati hominu obuiam ire presertim his temporibus (inquit) corruptis

scilicet, & luxuria perdieus.

is ferwood

Entibil

nempe, to chrylogon, undringen

em ilande

ANT LANS DICE

is Chryloni

近期 河南

143 [CH

mit fair

The first

le decioti

Timeter

: dente for

detis.nei

DENMEN

(region)

M. TOB

me feet

は自然を問い

efoculii cum

religi Att-

dit, still

mire wince

duo menti rm. Sc. is.

P. 100: L. 18. Testamentaria, nummaria, &c.] Vocem Cornelia, que ex annotatione nata in contextum uerborum ab indocto librario coniecta erae, deleui . nam (quod & Hotomanus uidit) testamentaria, & nummaria. amba erat Comelia. l. 19. ad prætorem pertineat ] Cum in libris duobus manuscr. ita scriptum reperissem ad p. R. ego facile conieci ita legendum, ad pratorem, seu ad prætorem Ro. non,ut est, in uulgatis, ad pop. Rom. Sola enim perduellionis quaftio populo relicta fuit, cetera ad pratores urbanos, qui & quasitores dicebantur, translate sunt. Sic paullo post nocem Fussias, seu Fufias fustuli, ut natam ex religione library, qui cum ad oram libr. annotatam uideret ab aliquo lectore uocem Fuf fias, seu Sufias, eam putans deesse, coniecerit in contextum, eg ordinem uerborum . nam plane nulla lex est Fu fia. Furia autem de testamentis ne quis supra mille affeis legare poffet, lata est à C. Furio Tribuno pl.

P. 101. L. 3. Ei, qui census nos sit, &c.] Sic habent libri omnes manuscr. & ita legendum puto, quamuis dissentiant docti quidam, in quibus est Hotomanus. Sed ego cos falli arbitror, nam primum ex sententia legis Vo-S S iii

SCOLIA

EM#

CHIMI

XIMU.

portel

My Ye

0

rum

60 %

dta

MI

dun

fic b

440

tant

ora

Lib.

141

tun

pro

Ctu

tio

legen

recid

PAHO

effe

pra

sconia licet intelligere, quemadmodum lex illa netuerat eum, qui cenfus effet, mulierem suis bonis heredem perueniret. Rursus autem, ut et, qui census non esset, per eandem legem licebat mulierem heredem instituere, ita or mulieri, plus quam ad haredem peruencurum effet, legare per eandem legem poterat, qui non ænsus effet. At si hic legeretur qui ænsus sit, non ualuisset eadem ratio in legato, atque in hereditate, cum et, qui census effet, instituere quidem heredem mulierem liceret, legare autem mulieri plus quam ad heredem peruenturum effet, liceret. Praterea ex rebus M. Tully, que funt supra in principio huius narrationis, cognoscere licet, legendum effe, census non sit. sic enm ille. is cum haberet unicam filiam, neque census esset; quod eum natura hortabatur, lex milla prohibebat, fecit, ut filiam bonis suis heredem institueret; Verres in co non securus legem Voconiam, quod mulieribus aduerfabatur; in co non fecutus, quod etiam eum, que non census effet, uetabat heredem mulierem instituere , idque etiam in pracerieum : de legato nihil edixerat . in quo cadem ratio ualebat . Quo facto satis signi dederat, se dedita opera, er pretio accepto edictum suum composuisse, ut ab Anny filia ad secondos heredes hereditatem trasferret. Cum hac iam scripsissem, cognoui Hotomanum sententiam mutalle.

dum, &c. ] Hoc toum, quod erat ex Asconij uerbis natum, atque adee ad utrbum ab to huc transle-

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

DIONYSII LAMB. eum , si is intestatus morenus effet , deleui . Valere enim hac quidem uerba ad illa declaranda, uti proximum quemque potissimum heredem esse oporteret : fe non iccirco funt in contextum orationis recipienda, immo ut aliena, reijcienda. quod & Hotomanus widit . Aut pro præde uindiciarum ] Dissentio ab Hotomano, qui putes hoc leco nocem licis esse supernacaneam, & aliunde illatam . quamquam uideo eum postea sententiam mutaffe : existimare hoc tantum , & pro ut , reponendum. Tantum quod hominem non nominat. ] sic legendum, neque quicquam mutandum. tantum quod autem, id eft, hoc tantum quod : commodum, eaneummodo, nihil nisi. sie accusas. Tantum quod oratoribus Metellus obsides non dedit. ] Idem lib. 7. epift. fam. Taneum quod ex Arpinati ueneram ) Lucr. lib. 2. Tantum quod nomen mutaeum dicere possis. ] In prospectu. pop. Rom. produxit ] quidam legendum hic putant, in alpectum , ut infra eadem oratione , in oculis , quottdianoque aspectu populi Romani, à quibus dissentio .

ta nechera

eredem per-

son eletion

officere; is

CATUM ESC.

deifet euten

et, qui confu

विद्यास, व्यक्

MINNE TO

阿山山

ro cere liet

n ille, ion

us elferie

philosof, fri

Yens #s

malicity /

eios and

lieten ile

地 動

Que fina

protes to

Ami Si A

con let

地位活用

in fecuna

Picars Alla

has traile

P. 109. L. 9. L. Sylla, Q. Metello Coss. Sie legendum est, non censoribus, quaneumuis lices reclamet Hotomanus. Equidem hoc assensior, quod paucis post uersibus legendum putat, tum uero cum esset, pro ueruntamen. l. 27. In quo moliri, prædarique possit. ] legendum fortasse est, in quo aliquid moliri.



# DIONYSII LAMB. ndum for profert lib. XVII. emendasse. aberant autem hæc uerba; non esset usus, à libru omnibus: que huic loco magnam be; uerun octi quida lucem afferunt, imo uero sine quibus intelligi non potest. i ita de Vori Quis autem non uidet immerito Asconium ab Hotomano reprehendi? significat enim hoc M. Tull. ut recte explicat attum/du m de Verrete Asconius, ceteros de populo cum exclusi essent tempore, non accesisse ad illud opus redimendum, neque uoluisse Me-महाम् के प्र rire in potestatem Rabiri, qui sibi prædam à Verre ereeprobus fun legi, debuit ptam arbitraretur. P.109. L.2. Et stetisse eum cum patruo] Memous, &c.L. mij coniectura probata sic edendum curaui, cum in omni u re finis bus libris legatur, Et testes secum, plane mendose. Canina P. 109: L. 20. De auaritia tua commonereshi pelin tur?] sic legendum; non commoueretur? Commonere git deletini autem quempiam, seu commone facere, est ei me moriam n obligade m obligade abonivijan refricare, redigere in memoriam. l. 23. quam populus R. quotidie, indices, etiam] Priscianus etiam lib. legit, populi Rom. quotidie iudices. Coningle P. 100: L. 5. Cuius mihi copiam quam largissiibus, mile mam fieri oportebat.] l. 7. Cum eos, quibus innue rat] Sic legendum potius, quam ut quidam coniciunt, 10000 cum iis, quos iste annuerat, &c. neque me mouet Asco nius, qui ut multis alijs locis sic, & hoc loco corruptus eft. diem opti in then the (400) ba a stock into he dead to not the lands par minin am lot MATERIA ONE S tuins lets dir. Iddi CHEMINA



MON

delend

fum

mod

METO

peri

Phor

teno

ues

Subs

cuth

CUST 2

jent,

bantu

ues quam

tur.

Diffin

Verfia

budicts bur H

# LIB. ITT

P. F 14. L. 23. Ad euerrendam pecuniam] se legendum, & ita multi ante annu emendarat Rivius. l. 2. HS undecies numeratum esse] id est sestertium undecies centum milia: oratio enim pracisa est, HS undecies subintelligendums; est, centum milia. quo sit, ut mirer, non dici, numerata esse, potius quam numeratum esse. Quid si loci omnes, in quibus taleloquendi genus usurpatur, corrupti sunt?

P. 115. L. 24. iplos XX annos ] scio apud Asconium sic legi, ipso uicesimo anno: uerumtamen nihilo muto: quin Asconium hoc loco, ut & multis alijs, corruptum esse puto. ipsos autem interpetor, totos, in-

segros .

P. 116. L. 24. Cum hos sibi quæstus constienisset, &c ] foreasse legendum, &c. Cum hos sibi quæstus instituisset ] acque lib.ex iis cau. q ipse con stituerat, &c.

P. 116: L. 6. Vt uel Octavius Balbus iudex, homo.] hac uerba sune Ciceronis, non exempla uerborum, in que uerba iudicium dare singit Cic. improbum prætorem: quamuis ita scriptum sit apud Asconium. Nam uel ab Asconiu non est isa scriptum, uel

DIONYSII LAMB. non fuo loco scriptum, uel errauit Asconius . praterea uox iudex , post nomen Balbus , mea quidem sententia , delenda eft, ut ex annotatiuncula nata; fatis enime intelligitur fingi Octanium Balbum datum effe indicem à pratore; ut omittam quod hie Octavius in cansa Verris iudex sedebat . Postremo mendum manifestum sustulimus, quod harebas in his uerbis, sic eiusmodi: atque ita emendauinus: in eiulmodi, nempe uerba. quidam tamen legi malunt, sint eiusmodi, à quibus dissentio. nam hic locus respondet illi superiori, ut prætor in ea uerba iudicium det, &c. 1. 20. Qui ciues Rom. erant, &c. ] sic natus in Phorm. ad illum locum: Hic in noxia est: ille, ad defendendam causam adest. airq; subaudiri ad qui Ciues Ro. erant, indices dabantur : ad fi siculi essent; Subau.ret . Sed ego mihi persuadere non possum ita loeutum esse Ciceronam; ita potius loqueretur. Dabana eur tudices , qui ciues Rom. erant , si siculi rei efsent, cum siculos corum legibus dari oporteret . dabantur siculi , si ciues Rom. ret effent , dicerent poeins , si à siculis peterent . & pro hoc , si ciues Rom. essent , si à ciuibus Rom. peterent , quamquam reum scio eum effe, cuius de re discepta-

ES

msim!

tae Rixin

est sesterium cifa est, 15 illia on fe

us quian.

tio spud dia

MARK NI

· 网络约,

時,脚,你

Abus confi-

m has fibi

giplecoa

Is suder,

mpla wer -

ic. impro-

oud Afcon

DIAM, NA

EHT .

P. 117. L. 27. Lege Hieronica indaica, &c. Distinctionis nota scribenda est pro uncem controuersiam, & subintelligendum constituta: ut set, tudicia lege Hieronica constituta: uel, ut uide-tur Hotomano, hac ipsa nox constituta desideratur



nem

fuam 1

in alix

cly sy

(wum

P

duci

libri

libri

dnin

rem

940

libi

tem e

quibi

dimi

uit.

patru

dimit

negal

P.

tres lib

terre

P.

BIUS

o abscribenda est.

P. 118:1.30. Quid hoc nomine facias? ] Alij libri habent. Quid huic homini facias? mox autem ubi legitur libidini, uidetur legendum libidine. Prætor ex legatorum sententia) legendum fortasse est, de X. legatorum sententia. l. 25. Interea sanè perturbatus est ipse, &c.) Carisius hunc locum profert lib. 2. in aduer bio sanè.

P. 121. L. 23. Quoquam si accesisti, quò, non, &c.] Varia est huius loci seriptura, & lectio. Alij enim libri sic habent, ut nos edendum curauimus: alij, quò quaso accesisti, quò non, &c. alij, quò quasi accesisti quaso, quò non, &c. alij, quasi quoquam accesseris, quò non; qua omnes probabiles sunt, prater eam, qua ordine seeunda est. est enim plane inepta, nata ex dubitatione librarij, qui incertus utrum scriberet quasi, an, quaso, utrumque scripserit. Hotomanus autem siclegendum putat: quonam accesisti, &c. lin. 27. sed ex manibus, naturag; tua) 10. Lucanius legendum arbitra tur, ut refert Hotomanus, sed ex moribus, &c.

P. 121. L. 17. Qui statim cum præsensisset]
Hotomanus existimat hic aliquid deesse: non ego. nam hac uerba, qui statim cum præsentisset, ad illa superiora referenda sunt, Epicratis inimicos Verris auaritia, Griniquitate fretos sperasse se Epicratem bonis euertere posse, si palæstritæ Bidenses peterent ab Epicrate hereditatem. Cum igitur Verres statim præsensisset illorum consilium, iubet Volcatio numerari HS LXXX. Hoc tantum ue lim, pro qui, legi quæ, quel quod. Verumtamen nihil sine auctoritate codicum manuscr. nutare ausius sum.

#### DIONYSII LAMB. P. 122. L. 8. Refert se ad illam suam ratio-Aliy liba [ Sa nem] sic legendum puto potius quam, refert illam tem ubi koj. suam rat Syrac. ] uulgata autem lectio plane' corrupta Protor exter est. Rationem Siracusanam porro intellige, per qua in alium culpam conferret: quemadmodum inre Herade X. legato. cturbatus ek ely syracusani, de quo paullo ante, culpamin generum ib.2. in char fuum contulerat . P. 124. L. 26. Ab Heraclio duci iubebat.] Ita isti, quò, non duci scilicet, ut indicari ducuntur ab ijs, qui indicio suectio, Alicen periores fuerunt . l. 20. ex multis millibus) sic habent libri quidam ueteres, quod ego ascripseram ad oram eius mus: di m libri, unde hanc editionem effingi uolui: non tamen eo qualizzili animo, utid operæ sequerentur, sed ut postea indica-%4m 40% rem; illætamen me non consulto millibus excuderunt. DT STOT BURNE quod moleste tuli; nam omnino malo legi, ex multis simi A. WALLA CROSS libus, ut est in omnibus libris uulgatis. beret quali, a P. 126: L. 19. Confiliumque dimittat) sic reus dutin ficts posui, cum in libris omnibus Confilio legatur. ita auc. lin. 27. letez tem esse legendum uineunt innumerabilia exempla, ex Persona Chief quibus illud esto; supra ab hinc non longe: causam esse bas, de dimisso, atque ablegato consilio defensurum nega przienkiet uit. & paullo altius non dubitabat Minucius, qui so-間。但是在推翻施 patrum defendebat, quin iste, quoniam confilium la Supriors dimisisset, &c. or infra paucis post nersibus: aut nunc esente, O negabis te confilio tuo dimisso, uiris primariis, &c. chertere po P. 128. L. 128. Nihil pretio posset aufferre)

res libri manuscripti habent, nihil precario posset au-

·ferre . ego tamen nihil muto.

the heredica-

orum con la

foc tantum we

PREM MINISTER

(WITH



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.2.2.1

# DIONYSII LAMB. 248 id est ha res ad remp. euertendam ualent. Sic Liuius lib. XXX.annal. lectis rerum summis cum animaduertis set pleraque dissoluendarum religionum esse. L. Pe tillio dixit, sese eos libros in ignem contecturum esse. P. 138. L. 22. Tametsi animo æquo prouincia tul. Isic quidem legi uult Hotomanus, & ita habent non nulli libri uulgati, & manuscripti: sed ego, tamensi animo, &c. legendum censeo. & sic edi iuseram. P. 139. l. 12. Non ut magistratibus morem accipiendi, &c. Ita sine dubio legendum est, non, ut est in libri quibusdam uulgatis, moram accip. hoc enim signt

P. 139.l. 12. Non ut magistratibus morem accipiendi, &c. Ita sine dubio legendum est, non, ut est in libris quibusdam sulgatis, moram accip. hoc enim signi sicat, hoc indices agere debere, ut magistratibus accipien di morem, non socijs dandi causam auserre uideantur: quod facturi sunt, si tudicent, turpiter. accipi pecuniam statuarum nomine. Est autem hoc loco Ironia nisi sorte id agimus: id est non agimus seu agere non debenus, ut socijs causam dandi, sed ut magistratibus morem accipiendi auserre uideamur.

P. 142. L. 18. Partim etiam in ædibus facris]
Quidam putant alterum partim desiderari: & its
legendum, partim in locis publicis positæ, partim
etiam,&c. Ego autem nihil muto. Nam partim semel po
situm esse non hic tantum, sed etiam alibi, neque solum apud M. Tull. sedet apud alios scriptores animad-

ecreit .

ripto, te

ocetur.

urore,

fic legn.

tiam un

ije libriju

eceftis, de

design

maious.

ni Brio

miner in-

THE CL

e fe fabet

1008 M-

VOTE NA

ip. &c.]

はおれる計画

abolecto

men (21) -

exten, ita

wite de

P. 142: L. 22. Sed & aliorum commune] sic legen dum non ut in libru uulgatis, sed & illorum, &c.

P. 145. L 25. Arbitrantur res iudicare oportere] sic restitueram in meo codice, coniectura ductus quindecim abhine annis. Nam uulgata lectio, ireos



# IN ACCUSATIONIS.

LIB. IIII.

P. 149: L. 13.

TOVE hoc ego plus oneris subeo]
fic est legendum, non, habeo. Dam hoc,
habeo, natum ex errore librarii, qui scri
psisse oneris habeo, omisso, s. deinde
ab alio factum est ex ubeo, abeo, &

habeo.

iudia

Roma.

1 majon

etianin ius,quile

ius.

re) duel.

tomanula tino, ha

AM COL

DS WAI A

e figuificacuste fu

of space

Tironal

X.

P. 152. L.I. Quæ ipsis uideretur, edicerent]

malim legi, dicerent.

P. 153: L. 5. In cubiculo socius ] sie habent li-Ibri neteres, unlgati antem, In cubiculo solus. l. 14. Oratorem sibi decumæ dare oportere] legendum nidetur, sibi decumæ, seu decumarum nomine dare oportere.

P. 154. L. 10. Ipsius Italiæ, quæ uectigalis sit.]

sic legi debet, non, ut est in libris uulgatis, quæ uectigalia sunt. hæc enim uerba aut nihil hoc loco significam,
aut sententiam corrumpunt. nam omnis Italia erat uecti
galis. iccirco ita dixit, In uectigalibus Italiæ, quæ uecti

gal fit.

P. 155. L. 9. De commissatione] pluribus uerbis ostendi in commentarijs Horatianis commissaris, & commissationem esse dicendum, non commessarij, & commessationem: id'q; ex Varrone. l. 21. Petitorem ipsum Apronio condonarent.] Alias permitterent,

TI



# DIONYSII LAMB.

250

que diligens, & attentus lector facile etiam nobis tacenti-

的問

25, in his

THE

es nun.

Squar de

plis Card

m, lil

on tollar

Nenla

IN THE

Petto

844,19

0 開設期

mirault

un profes

1/11,113

ration.

總排

MITTED

hoc you

KY III.

frapigo mhistor dum censet Hotomanus: ego tamen scripturam receptă ma gis probo: et ita excudi iusseră, nempe redimiculum pre beat, sine prapos in l. 28. Qui se Regem siculorum esse dicebat. Quidă lib unlg habem, esse ducebat, ego nihil nusto. l. 9. Addicutur medimnu CCIDD CCIDD

P. 166: L. 8. Ab iplo partarum, quæfitarumque.] sic ommno legendum, ab ipso, inquam, non à populo, quemadmodum rette emendauit Hotomanus. prateres partarum reposui pro illo corrupto factarum. ita locus totus restitutus est . acque hanc restitutionem confirmat merbailla, que paullo post sequentur, Quod ex ea pecunia remiserit, quam ipse quæsierat. l. 11. De quo po. Ro iusserat.] Voæm lege, que fuerat inculca-& a, sustuli : erat enim superuacanea. nam quod po. Rom. Bußit,lex eft. l. 19 Quas cum addixisset eidem illi De cimo tritici medimnum 100] sic est legendu. na uerba illa, hoc est tritici medimni quinque millibus.primis ascripta fuerut ab eo, qui hac nota 100. declarare uellet: deinde à librario omissis Ciceronis uerbis, in contextu ora Bionis translata. quod si quis uolet ita legi, medimnu 100, Seu quinque millibus, id est morbum XXX millibus, non

II ij



SHM Mod

bm, 00 9

pinet, ut

o quing

Aerius er

re lucri o

if HS X

fertus,

mas we

me pec

modit

ficant

P.

Hunc

la inter

COTTEX

diliger

to diffin

tur, ide

dum ui

Vt tres o

gulis dec

medim

lium m

Subduci

decem s

P. I

P. I

P. 1

P. 1

repugnabo. nam cum medimnum sex modios contineat, non est incredibile Ciæronem medimnor u ranonem ad modios redegisse.

P. 167. L.4. Sed si eripuerit ] legendum fortaf se est: sed eripuerit : non intelligis, & me sit concessio, hoc modo, sed demus tantum apud iudices pecuniam, aut gratiam ualeturam, ut absoluare:non intelligis, &c.l. 22. Hoc est tritici modium I I millia] sic est legendum, no medimnum. Nam si deoume medimnis sexcentis duntaxat uenierunt: quomodo medimnorum duo milia lucri ab illa civitate addi potuerunt? nunc autem cum medimnum fex modios contineat, atque ita sexcenta medimna tria mo dium milia, er sexcentos constituant, lucrum illud fuit quidem im probum atque impudens. sed tamen Verris mores id tulerunt. Iam modius lege sestertijs nummis tribus erat astimatus, interdum tamen duobus duntaxat astimabatur. Ita duo modium millia, sestertium quinque millibus, aut paullo pluris assimarentur, atque hac eadem ratione sexcenta medimna, id est tria milia modiorum, & fexcenti, decem millibus festertiorum effent afti mande. Porro quod ait Hotomanus, hic lucri nomine caput, & lucrum contineri, probare non possum.

P. 167: L. 17. Tertio anno CI > CI > medim num erit.] Duo millia medimnum tritici, id est xxx sestertium millia. sic autem legendum, non duo millia modium.

P. 168: L. 15. Cum decumæ modium XV mil libus, &c.] Hæc est uera huius loci restitutio ex codicibus partim uulgatis, partim manusc. summa au tem ualde inter se quadrant. Venierant decumæ Petrino

### DIONYSII LAMB. sum modium XV millibus, seu medimnum duobus milli nting madm bus, er quingentis (medimnum enim fex modios consinet, ut sape diximus) hocest HS XXXVII. millibus, im ford o quingentis. nam singula medimna quinis, denis sestereijs erant fere aftimata. Verres coegerat Petrinos daconcess niam, u re lucri decumano fex modium milia, er oftingentos: id Och 22 est HS XV II. millia . si quidem singulis modij bines seendumi stereijs, & dimidio erant astimatt. Aut igitur male decu mis dans mas uendiderat, aut Petrinis iniustisime, & im probisi-Bialucia me pecuniam eripuerat. P. 170. L. 7. Apronio coacti sunt dare tritici minu modium 1000 CCIDO CIDO] ha nota signi TEMPER DE n illy ficant LXX millia. P. 171: L. 28. Mez diligentiz pensum magis] then in Hunc locum in libris & uulgatis & manufer. sola uitio S Mais sa interpunctione deprauatum, emendata interpunctione # dunting correxi. mez autem diligentiz pensum, id est mez in air diligentiæ partes, & munus, & quasi opus. en pe P. 172: L. 17. Ager efficit cum octauo] sie pu Sapto distinguendum . ager efficit cum octano, bene ut agadad tur, id est effert seu reddit cum octano, bene ut agatur. 的设值 P. 173. L.6. Neminem dedisse decumæ] legen dum uidetur, decumarum nomine. MALE D P. 173: L. 2. Hæc funt ad tritici medimnum.] me Vt tres decuma in singula îugera dareniur: id est pro sinmilis gulis decumis, ternæ decumæ darentur; legendum autem medimnum .l. 4. Adde totius summæ DXL. mil KAMI lium modium, treis quinquages.] Hanc rationem sic codici subducito quinquages. quingent. millium modium, sune decem millia: hac decem millia triplicata constituunt xxx TT iy





ti me

tit hos

社。相

million

mendin

legendun

erm to

nus mul

eriti)

· Free

DIS OFFI

reficere

MO

riba.

enter.

Tall

24.17g

e, quic

et,1419

fuffy-

山田

252

facturum: ut deteriorem referatur ad plagam.

P. 179: L 2. Et tamen urget atque onerat.] sic re possi, cum in omnibus libris legatur, & tamen auget pla nè mendosè. l. 1 1. Sponsione macceptam facere simbil muro, nam acceptum facere est uerbis liberare debitore: idema; propemodum uslet quod acceptum ferre. V spia nus lib. X L V I. digestorum, titulo de acceptisationibus. Si Stichum acceptum fecerit, & pendente conditione stichus decesserit: decem in obligatione manebunt, proinde ac si ea acceptisatio interposita non susset. Iulianus. Qui homine, aut dece stipulatus est, si quin que accepto secerit, partem stipulationis peremit, & petere quinque, aut partem hominis potest. Hoto manus tamen legendu purat, acceptam missam facere.

p. 180. L. 10. Sed uetus, exagitatum iam.] sic emendaui, cum in alijs libris legatur, excogitatum, in alijs excogitatum, plane mendose. Quod autem Hotomanus reponendum ænset cognitum, non placet. Exagitatum autem, seu agitatum, perspicue restum, en uerum est: en facilis suit depranatio, facilis sapsus ex exagitatum in excogitatum: seu ex agitatum in cogitatum. l. 14. Quod ex hoc quoque intelligere potestis] sic emendani lectionem unlgatam, qua est, quòd hoc quoque, &c. nam deerat prapositio ex, enc. en quod iam non coniunctio est, sed pronomen, seu nomen.

P. 181. L. I. Res manifestas quæris] sie restimie Hotomauns, & recte. l. 24 sie legendum, & ita scripeum est in duobus librus manuscr. l. 26. Age uero,

TT ny



# DIONYSII LAMB. tum erat ablatum, quantum uoluntas Apronii tulerat pro alteris decumis, emtoque frumento aut nihil datum, aut tantum datum, quantum reliqui scriba fecerat, &c. l. 13. Huius tritici modii millia] Huius nempe frumenti aqualiter ciuitatibus descripti, & distri buti, er imperati: ut infra. Nam, ut illud missum fa ciam, permultos aratores in alteras decumas & in hac 1333 millia modium, quod emptum popu lo Ro darent non habuisse, &c. 1.15. Ita frumentum imperatum bis, & tricies HS in annos fingulos, &c. sic hunc locum emendauit Hotomanius & recte: nam quater oftingenta sestertium milia efficiunt bis, & ericies sestertium centum millia. l. 18. prope centies & uicies erogatum.] sic est legendum : nam nonaginta & triginta efficiunt centum triginti. Intellige autem hanc summam centies & uicies per triennium de publico Verrie Me erogatam . P. 186. L. 13. Iudicaturum se ac patefacturum minatur. ] Hac erant adscripta ad oram libri cuinsdam manuscr. è regione lacuna . qua , sine M. Tulli, nec'ne sint, nescio. ad sententiam quidem huius loci ualde quadrane. P. 186: L. 19. Dederat publice causam ] nihil mutandum. Dederat caufam autem, id eft dederat to tam controuer siam litteris per scriptam, ut eam me doceret. P. 187. L. 8. Progredi ipse non possini ] siene cessario legendum est, ut recte iudicauit Hotomanus.l. 18. Quid accedit, tandem cur? sic legendum est; atque, ut ita legatur, ratio, er consuetudo Latine loquentium postu atita enim loquimur, nihil accidit, quamobrem, seu qua-

ic locus

क्र का

preher

in decen

Ling, and

e, or on

s. No

fa honoris

Cicero In

dem de con

Timpo

1,900

equip.

n, iss fine

**医** 

es tornis

No is

30,0325

mico.

arum] rectris



## DIONYSII LAMB. lo ligera Q aidam lib uulg.habem : quos non exarat : que le etio non est fortasse reicienda. l. 19. Cum primis ciuitatis uq inle prudens] Alibi legitur. cum primis ciuitatis pudens. wibus w P.194.L.2 Hoc arator affequi per triennium cer que fight u, postura ta] Quici iecta inc to fructu suo no potuit. Quid sibi welime hæc, certo fru Etu suo, non sais perspicio; quida legendu putant, certe fructu suo non potuit. nonulli, profecto fructu suo n. p. aly toto fructu suo, &c. quidam, cetero fructu suo. coffinian P. 196. L. 14. fignificaffe, & annuisse] quidam legi inibus<sub>M</sub> wolunt, innuisse. l. 20. Quam possit desendere,&c.] hil drive sic legendum est, orc.non, ut unigo, quam se possit, neq;, ut uule Hotomanus, quam-si posset. fententia est aperta. unidal fignificat enim perniciofius effe Verri dicere, fe in re, im ins in probissima Antonij factum imitari uoluisse, quam facile 77. 高世 aut advaror, probare nihil se in uita M. Antonio simile fecisse.l. 24. Sed quid probarit ] sic emendani, quid pro 四光四 distri barit autem, id est quid huiusmodi fecerit, ut recte factu uulgo existimetur. sic M. Tull.ep.lib. I.ad Lentulum. Tan Allielli tú contendere in Rep. quantum probare tuis ciuib. THE PARTY possis. Ide in divinatione in Cacil. si in hac causa nostru in most officium ac diligentiam po. Ro probauerimus. decis cha P.196: L.24. Neque simili fecit annona] sic Hoto manus emendaniz: cui affentior. 1)) (1) P. 197: L. 12. In quo primum iniuriæ gradu] Quidam legendum putant in quoto. P. 198.L. 17. Præclaros uero existimas.] sicemeegitur in per, &c. dani, atque ita sine dubio legendum est. unlgata autem le-Etio, præclaros uiros reijcieda, er damnada, ut inepea. P.199.L.7. Vix iplæ decumæ relictæ funt] Quis TOMAN. non uideries effe legendum nel innicis libris omnibus non, quant m in aulgaits, uix ipfis?



LIBRVM V.

bent, H

P. 20

tis,&c.

iurus le

lecutus.

(unt, m

arcel

gendu

rum.

emena

partm

difti.

dequi

reatch

libri m

P. 2

tantum

natus e

natus e

cum le

habene 3

dium.)

Timarc

tur ueter

dutem p

que de

P. 2

9.

P. 2

P. 200. L. 5. Vos eam suo, non nominis pondere perditote.) Sic habent omnes libri manuscr.l.28. Quoad oculos, animumque acciderit. sic habent quatuor lib. manusc. quos secutus sum.nam uulg habent, quod oculos, animumqi acciderit. qua lect. reteci ut su posita ab eo, qui uera er Cic. digna non imelligeret ita.n. sape loquitur accidit ad aureis, ad oculos, ad animum, er item Lucretius.

P. 201. L. 2. Erant arulæ, quæ cuiuis.) sicest emendatum in codice Memm. ex duobus libris manuscr. O in Civiatiano ex uno. --- l. 21. Quatridui causa per simulationem libri manuscr. habent quatridui causam, &c. unde coniecturam sacio legendum, per causam, & simulationem ædilitatis. Omnino uox quatridui mihi suspecta est. tum quatridui causa genus loquen di musitatum.

P. 201: L. I. Tot homines cuiusquemodi) libri manuscr. habent, ) tot homines eiuscemodi. ego ni hil muto. Quod si mutandum sit, malim legi cuicuimodi, seu cuiusmodi. l. 29. Verisimile non est) suspectus mihi hic locus est, quemadmodum & ille, qui est in orat. pro Roscio Amerino. non est uerisimile, ut Chrysogonus horum litteras adamaret. ubi dixi uocem uerisimile uideri ab aliquo intertextum.

P. 202: L. 10. Cupidinem Praxiteli) sic legendum, & ita habent libri neteres. Praxiteli autem patrij

# DIONYSII LAMB. ES casus est. 1.22. HS C. XX. millibus) libri manuscr. habent, HS XL millibus. P. 203. L.9. Ne forte dum publicis mandatis, &c.) Videtur legendum, ne forte dum privatis in ninis pone iuriis seruit, de publicis mandatis reticeat. oula.Las P. 203: L. 7. Qua iudicium est communis, &c.) fic baben unly baben El reterius secutus sum libros unlgatos, nam manuscr. plane mendost funt in quibus ita scriptum est: qua iudicium est munia arce lociorum. ex qua scriptura conycere quis possieleligerains gendum esse, hac lege tanquam communi acie socio , ad aring. rum. P. 203: L. 12. Resillum diuinas apud se) sic emendani, cum libri omnes habeant, partim apud eos, ruis, lef oris most partim apud deos. l. 13. Propè quotidie facere uidisti.) libri manuscr. habent, prope quotidiano. Vnde quis suspicari possie legendum quotidianas. ut cohepuztidira reat cum res diuinas. l. 15. Tibi habe Cenephoras) un, percu libri manusc.habent Canephoras: Tita legendum puto. om gani Sun phu P. 204: L. 7. Ita: C. Cato, &c. ) Nihil deeft. cantum subauditur, aut repetitur and kuluou condemnatus est, quasi ita diceret. Ita, (inquam) C. Cato condem natus est. quod loquendi genus alibi notauimus. 1.9. Tum modi (yra cum seuera iudicia fiebant) libri ueteres plerique non legi cuicila on est) fua habent nocem seuera. l. 12. In Timarchide prandium.) sic legi debet, & ita scriptum in libris antiquis. rile, qui Timarchidi autem patrius casus est, quo lubenter uteban fimile, ut eur neteres, quemadmodum supra admonuimus. Infra autem proximo uerfu, ubi libri uulgati habent, undique deportabantur: manuscr. habent deferebantur. P. 205. Quemadmodum reuertissent.) sic eft uton park



## DIONYSII LAMB. のでは fuisse in monte sitam . itaque ascendere convenit : & ita tiffent. mox, loquitur: accedere millo modo, ut pote qui iam ad habet unu urbem accesserat, nempe longe ab urbe aberat, ad mare in us invide fra oppidum. P.211: L. 26. Vt ego met mihi detraham.] niest ubi oni. hil muto. Verumtamen non celabo lectorem me in nonnul 1.28. Val lis libris manascr. reperisse scriptum, ut ipse de me demanual a. I. traham. P. 212. L. 14. Quanti testeis siculos, negotiagendum for coresque fecerit. Ilibri manufer habent, quantitesteis ficulos, negotiatores f cerie. l. 15 Instituit officium Syatus a lin raculis in regia maximam. Hanc locum emendani, poinsinch fita hic interpunctione post nomen maximam: @ ex regiam detractalitera m. idq; ex auctoritate duorum libro rum manusc.l. 19. Eò conducit magnam, &c. libri duo の部を manuscr habent eò concludit, &c. P. 212: L.3. Sunt uestrum, iudices, aliquam mul E TANK (T. SA m habita prz ei.] sic restitui, cum effet scriptum in libris manuscr. alii quammulti in uulgatis autem, quam multi, plane men 17 Tales | 17 4 dose 1.17. Non laborauit quid non modo in Sicilia, iis etiam R. in indices audiret. Hotomanus uult legt, non laborauit quin, &c. audiretur in libris manuscr. ni bil est uarietaris in uerbo audiret: sed in particula quin. illi enim habent, non laborauit quid, &c. audiret Que ubiniudiscriptura sine dubio rectaest, co iam ante à Mureto lib. uero 110 a 3. uar. lect. comprobata noluit: / dum fit, 14 P. 213. L. 13. Nec unus è uulgo. ] liber unus manuscr. habet netyliso cuius scriptura rationem exeini: geinde putare non possum. alij fere omnes uulgati habent partim einarten nec è uulgo, partim, nec uulgo locus est mendo sus legedu has min



## DIONYSII LAMB. re obsolets securus. im enim in duobus scrip. est, ca-Lyfolik ptum recuptum: unde legendum conieci capta recu peratum : que lectio co Hotomano uenerat in menbet manula nit fuas co P. 219: L. 20. Itatum ex illo-oppido profici-IN WEYboer scitur ] libri manuscri. habent, & statim ex illo oppi do proficiscitur. otuerunt, P. 221. L. 9. Astrictumque dedamus Jlegendu בוסדוג עוומן fortaffe eft, aftrictumque uideamus. BARRY ADMV NO P. 221: L. 23. Vtrictum eins ac mentem ] sic legie Nonius Marcellus, & its scriptum est in libris manuscr. non, ut in uulgatis, rictus . rictum autem in od mazy proba neutro genere usurpanie & Lucretius lib. 1. Mollia rini homini.) Eta tremunt duros nudantia denteis. er VI. frigitura or in da pellis, Durag; : inhorrescens rictum frons tenta minebat. seu, ut quidam legunt, inhorrebat rictum, &c. P. 222. L. 4. Non hostium aduentu nec opiperi in libris na nato] sic habent duo libri manuscr. quorum auctoritaeen kreeden, nografii irii tem quamobrem non sequeremur, nulla causa uisa est. 1.9. Quod cuique fas offerebat ] sic est legendum, THE LOUGH LA & ita script. est in libris antiquis. mendose autem habent uulgati, sors offerebat. gran proper by. P. 222: L. 2. Aeditimi, custodes que ] Aeditimi, legendum, & ita est in libris manuscr. idem autem ualet ufit, partiers Aeditimi, quod Aeditui. de qua noce lege Gell. lib. XII. it, mendo cap. 2. P. 223: L.9. Qui id potes? libri manuscr. habent. Qui id potes? quomodo excudendum curauiimperato. uidimpe. mus legendum foreasseest. Qui id pote est? pote au Airui, rotte sem id est duvaror, aut scriptura antiqua retinenda, co mid, or 15 TE CO ORLE



P. 227. L. I. Purum à cæde seruatum est ] sic habent libri manuscr. & ita sine dubio est legendum, non, ut in uulgatu, à plurima cæde. est enim lectio illa inconcinna, et inepta. hac concinna, & elegans, & Cic. digna.

ino?

num estle

diciali inc

nds in dian

m tabelia

one Celeru

Memmins

rdation in

Ctonaki

empertua

(rights)

may const

A majoribis

a cad feli cons

politicist

tool rows

m, kelisque

caution, lies

lan kelert

sone que le 4

mot fe do

ausam eue

n Michigen

ce anctórica

folio di-

P.227: L.12. Qui Temenites uocatur ] Tam naria est huius loci scriptura, ut facile appareat, eum effe corruptum. alij enim habeno Thesmotes, alij Themictes, alij Themistes, alij Themnites, alij Themites. adde quod docti quidam legi uolunt Thesmothetes. ego Temenites excudendum curaui proxime accedens ad feript. ueterem. Temnites enim ferip. reperi in duobus libris manuscr. Temenites autem dictus est Apollo à loco, qui réuevos dictus est, de quo sic scephames. τέμενος τόπος Σικολίας υπότας ξπιπολάς προς ταϊς Συρακουσαις, οδ ολκήτως τεμενίτης. ideft Temenos locus Sicilia sub Epipolis iuxes Syracusas: cuius incola Temenices appellatur. Cum hac scripsiffem, ituque emendaffem, exierune in lucem lib. X1 I. priores. Aduersariorum Adr. Turneb. iuri singulari doctrina præditi: in quorum lib. VIII.cap.X11.hoc idem ei uenisse in mente nidere licet.

P. 228. L. I. Domui suæ ornamento] sic reposui, ueritatem et rationem secutus. quomodo enim domus marælli urbi poterat, esse ornamento. l. 13. Agatocli re gis] sic est legendum, en ita in libris manuscr. Agatholici aute pro Agathoclis positu, ut sapius à uobis dictu est.

P. 228: L. 10. Tam esse me cupidum] locus suspectus: quid enim hac sibi uolunt? cuius rei cupidum? Its
que putarem legendum esse, tam esse me criminandi cu
pidum, aut alio simili loco. l. 29. Etiam'ne gramineas
hasteas?] Omnes libri ueteres, prater Manutium,

VV ij







\*OTTAMP

funt ord

P. 24

Es, rola

er uni

tur in l

(iceme

farctu

Litent

Adn

C7 16

adna

lecta

lecta

dilec

80: 4m

P. 2

tur.] li

to, qua

dum pi

fra . fed

litteria la

P. 2

emnes :

dem ub

O'red

1.30.

P.2

LIB. VII.

P. 235. L. 30. Oratio M. Antonii] Quidamles gendum censent, ratio.

P. 236. L. 28. Pastorem cuiusdam suisse ] legendum sortasse est, pastorem cuiusdam secisse] l. 28. Qui tantam bestiam percusisset] Aly libri habent, quo tantam bestiam] l. 9. Ne quod in ipsa bellum poss. ex.] Vnde suspicari possit aliquis legendum, ut nequod.

P. 237. L. 1. Domino denunciarum est. ] 1n duobus libris manuscr. deest boc totum, ut adesset.

P. 237: L. 15. At non ab iis ipsis, qui iudic.&c.]

Secutus sum cod.manuscr. qui habent. Hic tribus in locis

proximis at pro ut, quod est in uulgatis neque dubium est,

quin ita sit legendum. l. 29. Causam dicere] vox do
minos, quæ est in codicibus uulgatis, & quibus dam ma
nuscr. delenda est. non enim donnini causam dixerunt, sed

serui soli, ij. qui in sussicionem coniurationis uocati essent.

P. 238. L. 8. In Leonte Megarensi.]libri manus ser. habent in Leonida Acharensi.

P. 228: L 7. Abripi ab tribunali.] sic legi debet,

P. 240. L. 17. Sed ad aliud genus imperatorum esse referendum, saneque, &cc.] Hunc locum in omnibus libri uulgatis corruptum no sine ope ueterum co dicum sane feliciter restitui. l. 28. Quin aliquo tempore, eius dici.] Hunc locum ordo uocum perturbatus

### DIONYSII LAMB.

230

corrumpebat: qua perturbatione sublata, & uocibus in suum ordinem restitutis in suam integritatem totus quo-

que locus restituitur.

S.

Quidan

fuiffe)

caffe | Lab

pellumpud

ut neged

melly

dellet

indicate)

eribusia big

eduliand,

nel Vardo-

阿爾爾

discret.

medic fort

Britan

definet

p. 240: L. 9. Puluinus erat pellucidus, Melicen fis, rosa farctus] enam hic locus uitiosa imerpunctione, er unius littera iactura corruptus erat. ita enim legitur in libris uulgatis, Melitensi rosa fartus; eum igitur sic emendauit Memmius. Pellucidus Melitensis, rosa farctus. non n. (inquit) ille rosa Melitensis, sed linum Me litense suit in deliciis, ut pote tenuis simum, er subtilisimum, at que eius coniecturam libri ueteres adiunam. l. 11. Ad nareis sibi admonebat. Is se legit Nonius Marcell. er ita script. est in libris manuscr. uulgati autem habent, ad nareis sibi apponebat, ninus eleganter. l. 25. Delecta ad libidinem mulier. Ilibris manuscr. habent. dielecta autem hic à uerbo dilego, quod est inter multos le go: unde dilectus militum.

eur.] libri ueteres habent, maxime offendit ego nihil mu to, quamuis locus mihi suspectus sit, doctus quidam legen

dum putat, oftenditur toto.

P.241. L. 18. Aly legunt & hic luco, & item infra. sed codiæs manuser. habent loco. significat auté en litteru locu, (opinor) quem Syracusani actam appellabat.

P. 241: L. 13. Locum illius littoris ] libri fere omnes uulgati habent, lucum, sed manuscr. locum. 1bidem ubi primu ex alto) libri ueteres habent, ut primum, or recte. Nam ut pro ubi sape usurpant boni scriptores. 1.30. Perduci solebat] videtur legendum reduci.

VV üÿ



fita]

honer

40 cem

RIMS T

brin

110

pla

Ter

tz

Mer

refti

libri

reip

infr

Fuit

HOX

71665

bus

qui

9101

P.

P. 242. L. 14. Iura omnia Præt. Vrbani] nel siclegendum, quo modo reperiscriptum in duobus cod. manuscr. nel ita sic ut in alios, iura omnia prætoris po. Ro. licet & ita legere, iura omnia præt. Ro. nam in unlgatis mendose, iura omnia populi Ro. l. 17. Communique pop. Ro] licet manuscr. habent, communique rep unde quidam suspicantur legendum, communique reip. l. 28. Non solum datum, sed etiam creditum] Placet mihi Memmi mihi coniectura, un legatur, honorem illum non tam datum quam creditum, &c. l. 30. In aliquoorbis terræ theatro.] lege, ut habent libri manuscr. orbis terræ theatro.] lege,

P. 242: L. 14. Ad memoriam posteritatis pro dendam.] Approbata Memmy coniectura sic restitui ne que uero me monit, quod apud Nonium hic locus ita legi tur, ut in libris unle atis. mendosus enim est illo loco Nonius, ut ex ijs, que mox subijcit, intelligere licet. Sic Nonius, prodere etiam protendere est, uet edere. virg. Aeneid lib 4. Italiam regeret genus alto à fanguine; Teucri proderet. M. Tullius de supplicijs in Verrem. Iussi magnis ad memoriam, posteritatem que prodendam . ubilegendum : ius, imagines, ad me moriam posteritati prodendam. legendau autem esse posteritati prodendam ( nam de superiore mendo non est dubium) apparet ex altero exemplo, quod subiungieur. Idem de sene Einte. Non accipere modo hac à maioribus uoluerunt, sed etiam posteris prodere. Hactenus Nomus. Quis non uidet, eandem efferationem huius locutionis, posteris prodere, acque illius posteritati prodendam? l. 23. Digno in loco po-

## DIONYSII LAMB. 231 fita] In libri, manuscr. non est uox digno. l. 29. Quid honeris haberes.] legendum fortasse est, quid honeris subires. nam haberes natum ex peccatum librarij, qui, oneris ubi res scripserit, omisso, s, praterea post uocem negotii, forta sse deest uerbum susciperes, seu po tius reciperes. P. 243. L. 3. Excludere noluisti.] sic habent libri manuscr. uulgati autem, extrudere. V traque lectio probabilis est. Hoc tantum interest, quod extrudere dicimur eos, qui iam domi nostræ sunt, excludere, qui domum nostram introire uolunt. Ter. Eunuc. Exclusit, reuocat. redeam? uon si me obsecret. . l. 17. Tempsanum incommodum] lege Temsanum. & infra Temfa, sine p. P. 243: L. 19. Auaritiæ, maiestatis, deminutæ] sic emendauit Hotomanus. neque uero dubium est, quin ita legendum sit. supra dutem paucis ante uersibus uerbum adhibuit, quod deerat, ex uno libro manuscro restituimus, ibi, diligentiamque adhibuit in eo singularem. P. 244. L. 16. Fuit ista reprehensio quondam ] libri manuscr. duo sic habent. fuit ista reip. religio, uel reip. ratio quondam. ego ex simili quodam loco, qui est infra septimo fere ab hinc uersu legendum putarim. Fuit ista reip. dignitas quondam. omssaest scilicet nox dignitas ab aliud agente librario. Codex Cuiacianus tamen habet. fuit ista resp.quondam. l. 23. In qui bus tibi mercari nihil licet. ] libri uulgati habent, in quibus tibi habere, nihil mercari licet, mendose opinor, libri manufer. peruerfe, & prapoftere, in quibus te

banilya

THOOMS OF

ratorism

Ko. Mani

t, comm

rdum, to

1, feden

iethard wh

quam cred

reatro. In

e ferebin

C DOM THE

file looks

een licht, li

it, nelecte, uselos fin-

e feeling in

postentatett

2005,200K

a dami

e mendo non

d fabiungia modo hizo

eris prode

ndem efferda

alque illine



habere nihil licet .

P. 244: Nam illud minime mirum est] libri manuscr. habent. Iam illud, &c. l. 15. In setialium mani bus educatum] Quidam legi putant, oportere, in setialium moribus, &c.

lis, &c.

da auto

rach an

proprit

Soluto

ferius.

legitu

ofteno

114 C

quun

racu

ata/

1771

BUH

Tat, c

OMA

prim

loque

tum,

Memn

penas

de cap

deleda

P.

mode

guib.

P. 245: L 3. Nam cum hoc munus imponebatur] sic habent libri manuscr. duo unlgati, imperabatur.

P. 246: L. 14. Primum, ut in iudiciis, &c.] Pri scianus lib. XV I I I. hunc locum profert; & quòd ad eius principium attinet, ait ut positum esse pro sti reliquam partem longe aliter legit, quam uulgo legitur nisi ibi mendessa esse. sic enim ille. Primum ut in iudiciis qui.d.l.d. n.p. honestius nullum daret, quam. illi. q. I. n. cons. non expleret. Ego assentior Hotomano, iudicanti ut particulam esse superuacaneam. l. 20. Sed tamen ita pro uinciæ præsuisse] sic habent omnes libri manuscr.

P. 247: L. 21. Auxilii, iuris, consuetudinis, &c.] sic est script in cod. manuscr. & ita legendum. l. 19. Iste quod militis & nautæ nomine] cum in libris manuscreperissem, quod eius nautæ nomine. in uulgasis autem legeretur, quod & nautæ nomine, sepeq; me in hoc loco harere meminissem. ego sic reposui, iste quod militis & nautæ nomine, &c. Erantenim ali remiges, à militibus. infra, remigibus, militibus que dimissis. l. 26. Nomine; classis esset in sicilia, re quidem, &c. Sic habent libri manuscr. & ita tamen emendanerat Hotomanus coniectura ductus, idem'q; mihi nondum consultis utteribus libriu nenerat in mentem. l. 30. Non cepe runt sed abduxerunt] profert hunc locum Nonius in uerbo capere.

libri m.

ion mu

ere, in tem

mpond

peraba

15,8c.]

quidaden

TI Teligram

white.

Isquela

q. Lond

continua.

Wed 17 100

major.

udais,&c.}

mligithe

britual.

and alone

毛膜潜水

quod mili-

remizes, d

dinisti.

dem, &c.

RETAL HO-

dum con-

Non cepe

Norulls in

232

P. 248. L. 4. Tametsi in acta cum mulierculis,&c. sic restitui ex auctoritate codicum manuscr. in ada autem, idest in littore syracusano: in loco littoris syracufanus, qui hoc nomine commune appellabatur, ueluit proprio; sic infra; uxorem eius parum poterat animo soluto ac libero tot in acta dies secum habere. e in ferius. tum istius acta commemorabatur. ubi nulgo legieur, commemorabantur, plane mendofe, ne suo loco oftendemus. Quamuis autem in acta reposuerim lib. ma nuscr. secutus : tamen nocem noctu, quæ est in unigatis, recinendum putauerit aliquis alius; nam ex ijs, quæ post se quuntur, apparet naum illam noctu appulsam effe syracusas. Ne que incredibile est librarium script.cum in a-Cascripsisset, uocem noctu per imprudentiam prætermisife. sed hac de re indicet lector. nos libros neteres secuti sumus hockantum. si quis tamen sententiam meam exquirat, eam uocem delendam existimo. 1.8. Expectatur ab omnibus, &cc ] Hic locus sine dubio corruptus est . nam primum, supplicium de captinis sumi putatur, genus loquendi duriusculum, & prope infolens. deinde hoc tan eum, sumi de captiuis putatur, abest à libris manuscr. Memmius putat legendum, spectatur ab omnibus. nem pe nauis, cui difficile est non affentiri restat uox supliciti de captiuis. consideret lector. l. 16. sic habent persuasum] lib.uer. no habent noce persuasum ea nero fortasse deleda eft. sic enim loquueur Latini. sic habeto, sic habetote.

P. 249. L. 26. Latomias Syracusanas] Non uno modo scribitur hoc nomen. Nam apud Festum Latumia faripiu reperio. Omnino Latomia efferebant Syracusani: d quib. Lanni muiuati sut. Verutame, cu Latomia dictu sut.



#### DIONYSII LAMB. credibil bet. atque imperat] Duo libri manusc. habent præesse algatos fo iubet atque imperare. quod probo. sic enim infra. quid si harum ipsarum ciuitatum militibus, nauibus, nauarchis Syracufanis Cleomenes iussus est im nabeami perare? rtim ali P. 252: L.5. Quà naues accedere possent]Men dose habent libri uulgati, quò naues, &c. l. 7. Vrbis s,&c.] Wa suæ partem ademerunt. ] Quidam legendum putant, r, &c. en urbis suz portam, seu portum. ego nihil muto. repolit, fer-P. 254. L. 10. Tum ifius acta commemorabatur] sic legendum, quamuis, commemorabantur script. s, que son Sec. porte sie in libru manuscr. Atque huius loci restitutio debetur ad ignor Evrico Memmio uiro clarissimo omniq; laude dignissimo qui non folum libris suis impressis, ad quorum oras erat 4 minus adscripte multorum librorum manuscr. scripture uarie, hoc negotium, quod ipso horeatore atque impulsore susce Diri Metro pinus, uerum etiam ingenio & doctrina sua adiunit. si-Eodemate gnificatur autem etiam hic locus ille in littore, ubi Verres cum mulierculis aftatem tabernaculis positis conterebat. acta enim nomen Gracum est anth. MATERIAL PROPERTY. P. 255. L. 18. Hominum conventum, atque multitudinem ] sichunc locum emendauimus codicum वादड, व manuscr. auctoritate freti. odnais, ta-P. 256. L. 31. In præsentia (inquit) Cleomedes.] legendum fortaffe est, in prælenti, inquit, Cleouidam legi medes. s] In acta, P. 256: L. 9. Fit clamor & admiratio pop.]Doe quiequan Eti quidam legendum purant, & ad murmuratio ponoce n mely puli. l. 12. Cum ipse prædonum socius putaretur] pades, alta libri manufer.habent, socius arbitraretur. quod si proba Przellena



#### DIONYSII LAMB. TIKOS: QUE hil uidetur, deledum putat, ut ex annotatione natu.l. 16. roo, negrin Homo nobilissimus suæ ciuitatis.) sic restitui, approba ta Memmy coniectura.na lect.uulg nauarchus nobilititate, ata fima ciuitatis, inepta est. Neque uero huius amplis. 9 ductus in doctiß uiri coniectura librorum ueterum auctoritate ca-M CT. ini ret. sic enim in eis legitur, homo nobilis summæ ciuita elle copylis tis. l. 22. Sumitur de miseris parentibus) Assensus mellen fum Memmio, qui putat uoce, nauarchorum, que in lib. uule sequitur deinceps nocem parentibus, effe supernacs A BOTTO BELLEVIORE oroster tunto neam, et ex annotat. natam.l. 28. Nisi ut filiorum extre muni spiritum sibi ore excipere liceret. P. 261. L.6. In qua multis uirtutibus & bene-D WINE dogs ficiis princeps fuit ) Aly libri habent princeps floruit. teger (yen-icibus mesjo. Hanc ab Errico Memmlo non dica coniecturam, sed uera, & germana Cic. scrip. singulari sagacitate iudicióq, pro beis abift of lata fi non probaße, quis mediocriter eruditus mihi indiciu nds: toron defuisse no dixisset?quis.n.non nidet lect.uulgara, detulit niectura scipi lachrymis, esse ineptam, atque adeo uix Latinam? no enterior P.261: L.7. Me tibi culpam fortunæ afs.) lib.omni em Sidian da bus inuitis, in quibus ita legitur, me culpa fortunæ assignare, reponendum cenfeo nel culpæ fortunam assigna re: uel addendum tibi uulgata lectioni, ut ita legamus, funas.] lega me culpam fortunæ tibi assignare, calamitatem criias federan mini dare: quomodo edendum curaui. celeram, at-P. 262. L.14 Te pretio milites, remigesque, rash 17 Has &c.] Te, quod hie deerst in libris unlgatis ex manufer. re ancille, &c. stimi. quemadmodum er supra.l.30. Nullum propusalum susial gnatorem abfuiffe.) sic legendum; er ita habent libre manuser.nisi quod in uno est affuisse. afuisse aur.m usndu curumt les mulis argumentis probare possum. bostole, ale







# DIONYSII LAMB.

150 TS

froq dans

RO.

polisica

4 ld. 1.1/2

10.0m

divinity of

his locis, fi

erum acerda

deparentie, he um deft à foirhioranus) le

DOES EN SINT

c) 1 1 9 00-

sheft d dushus

Miniquish

unicibusque libris omnibus prom.l. 26. 236

p. 271: L.7. De eo homine, quem iam antea)
fic habent omnes libri uulgati, & aliquot manuscr. Verres autem, qui senator erat, significatur. Sed quid si legamus, de eodem ordine? adiunant hanc lectionem libri
monnulli manuscr. in quibus scrip. est, de eodem homi
ne. nam hoc, eodem, natum uldetur ex uoce ordine.
Iam quu non uidet, si ita legamus, ordinem senatorium si
significari, qui rebus iudicandis praeraz, quem Cicero, ter
rorem et iniciens ad seuere iudicandum excitat? Verumannen nihil hic mutandum censeo sine librorum manusscr. auctoritate.

FINIS

. KCISTRVM.

ABCDEFCHIKLMNOPQRSTVXYZ, AA BE CC DD EE FF GG HN II KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT VV XX,

omnes funt Quaterniones,















